

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

2119 M. 360/1

Vet. Stal. III B. 230

April 17 mm

•

•

• . •

•

•

·

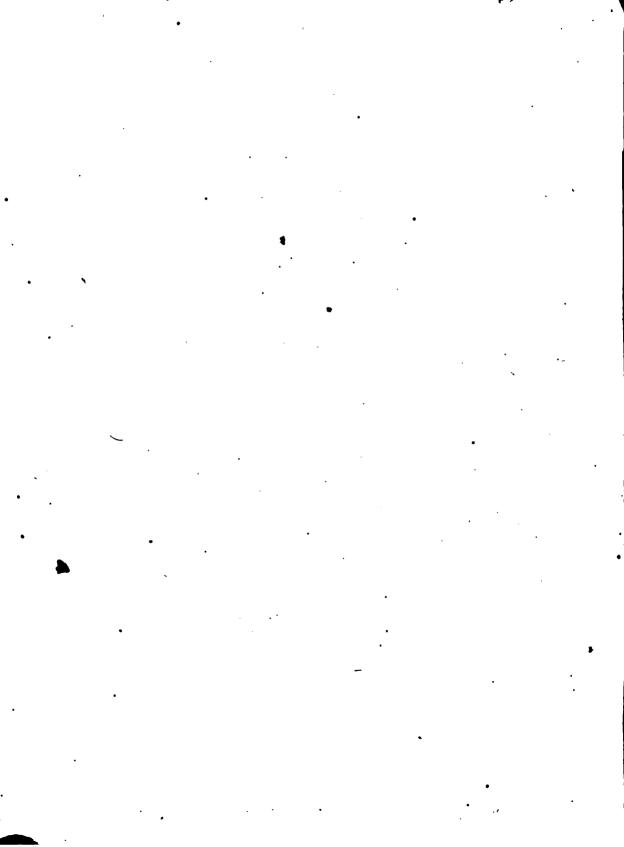

# DELLA PERFETTA POESIA ITALIANA

SPIEGATA,

E DIMOSTRATA CON VARIE OSSERVAZIONI
DA LODOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO DEL SERENISS. SIG. DUCA DI MODENA,

# Tomo Primo.

ALL' ILLUSTRISS., ED ECCELLENTISS. SIG. MARCHESE

# ALESSANDRO BOTTA-ADORNO

Marchese del S. R. I. di Palavicino, &cc.

Con le Annosazioni Crisiche dell' Abase

A.N. T.O.N. M. A.R.I.A. S.A.L.VINI

Pubblico Lettore di Firenze, e Accademico della Grufca.

# IN VENEZIA, MDCCXLVIII.

APPRESSO SEBASTIANO COLETI.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

OF OXFORD

#### A S. ECCELLENZA IL SIG. D.

## ANTONIO CARACCIOLO

#### PRINCIPE DI TORELLA

Signore delle Città di Venosa, Lavello, Frigento &c.

O spero che rammentar vi dobbiate, Escellentissima Sig. PRINCIPE DI TORELLA, di
quanto intorno al Trattato della PERFETTA POESIA ITALIANA ragionammo insieme in uno di que felici giorni, che
Voi, il quale in gentilezza e in cortessa a niuno altro compitissimo Cavaliere siete inseriore, voleste che io consumassi ne
vostri

vostri deliziosi Feudi, e in compagnia vostra, e del gentilissimo Signor Matteo Egizio:

---- anima, quales neque candidiores

Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter. Imperocchè dopo aver Voi colla vostra alta e perspicace mente ridetti tutti que'molti pregi, che rendono quell' Opera utilissima a chiunque la vera e seria maniera del poetare apprender voglia, ascoltaste con gradimento, e soddissazione propria del vostro natural genio verso delle bell' Arti, che essendomi per buona ventura capitate nelle mani le ANNOTAZIONI CRITICHE, che il celebre Sig. ANTON-MARIA SALVINI Letterato Fiorentino avea lavorato sopra il predetto Trattato, ed essendo questo renduto oggi assai raro; pensato avea di procurarne una nuova edizione, in cui unitamente col Testo le lodate Annotazioni Salviniane si pubblicassero. Ecco dunque che essendo venuto a capo del mio disegno, mediante la cura che ha per la ristampa de'migliori libri il Signor Sebastiano Coleti, pensato ho d'indirizzare a Voia mio gentilissimo Signor PRINCIPE, questa nuova edizione; giacche in voi, cui tanto e poi tanto debbo, accoppiansi con rado lodevolissimo nodo, e nobilissima distinzione di natali, e perfetta cognizione di Scienze, e straordinaria gentilezza d'animo, che sono le tre principali doti, le quali comecchè spesse fiate invano sogliono desiderarsi in coloro, cui si consacrano, e si presentano l'Opere de Valentuomini. Conciossiache parecchi sieno que', che amano le lettere Dedicatorie per un vano desiderio di gloria: senza che poi nè gli studi stimino, nè que' Letterati onorino, da cui le ricevvero:

Ma perchè taluno pensar potrebbe, che queste Annotazioni Critiche sossero state o dal loro degnissimo Autore scritte, o da me pubblicate per attaccare la omai tanto stabilita riputazione, che ha in ogni sorta di Letteratura il dottissimo Signor MURATORI, della di cui amicizia io, come sapete, vado cotanto altiero, vuole ogni ragione, che io renda conto al Pubblico della maniera, con cui esse nacquero, e di quella, con

cui vennero in mio potere.

Sono già scorsi parecchi anni, da che il Signor Muratori trasmise al Signor Salvini il suo Trattato della Persetta Poesia: Impaziente questi di leggerlo, recollo seco in una villa, ove dovea passare in quell'anno la stagione più nojosa, e su tan-

to il diletto, ch' ei prese da tal lettura, quanto bastò a fargli consessare in una sua compitissima a me diretta di aver passati tutti que' lunghissimi giorni soavemente in leggere Opera cotanto degna, ed essere stata questa la sua conversazione gradita. E per dar luogo al vero, assai gentilmente hanno scritto sopra i precetti della nostra Poesia Italiana il Castelvetro, il Trissino, il Nisieli o sia il Fioretti, il Ruscelli, il Menzini, il Crescimbeni, il Gravina, e tanti altri; ma niuno forse è andato tanto in su, quanto il Muratori s nè v'è chi siasi avventurato a cercare così lontano i principi di quest' Arte: quali poi ha egli esposti con tutta chiarezza, e con quella fina erudizione, che per mio avviso è uno de principali ornamenti di questo Trattato. Ma il Signor Salvini in leggendolo non potè già trattenersi da quel suo uso di postillarne la margine, facendovi sopra alguante savie osservazioni. Le quali poi furono amichevolmente mandate al Signor Muratori, che comunicolle al Signor Marchele Orsi: unendosi questi due lumi della Letteratura Italiana a crederle degne della pubblica luce, ogni qualvolta il loro Autore avesse terminata l'opera, che non istendevasi allora oltre del primo Tomo. Avvenne intanto, che passando da Modena per portarsi a Firenze, e di lì a Napoli per alcuni suoi affari il Signor Goffredo de Filippi, Uomo di chiaro e distinto discernimento, e se mai altro degli oltramontani amantissimo della nostra Lingua, ebbe copia delle lodate offervazioni, delle quali come di cosa impersetta non totalmente pago, adoperossi col Salvini sì e per tal guisa, che il condusse a terminare l'opera, la quale tutta intiera recò seco in Napoli. E qui lasciolla a me, acció ne avessi proccurata l'edizione, che ritardata dal mio viaggio in Germania e dall'altre mie occupazioni ora solamente ho potuto porre in affetto.

E qui maraviglia non facciavi, Eccellentissimo Signor PRINCI-PE, di vedere questi due dotti Scrittori camminare soventi siate per vie contrarie, e tenere l'uno opinioni da quelle dell'altro diverse e discordi. Imperocchè in materie, che come queste dipendono dal Bello, è lecito ad ognuno sentire a modo suo, come veggiamo, che tutto di accade nelle mode, nella Pittura, e nell'Architettura, ove chi d'una maniera si compiace, e chi d'un'altra. Il diletto, che noi prendiamo in sì satte opere dell'Arte, dipende tutto dal ravvisarle che sacciamo più o meno

conformi a quell' idea, che della loro perfezione si fiamo formata in mente, e a quella aggiustatezza, e simmetria di partialla quale abbiamo attaccata la loro bellezza. Ond'è che sice come possono essere in poi differenti codeste idee, così pure può essere in noi diverso il giudizio del Bello. E particolarmente del Bello Poetico, che essendo una maniera ed una soggia di esporre quel Vero, che è il primo e sincero sonre del nostro piacere, facile, anzi naturale cosa si è, che ognuno se ne formi un'idea particolare, giusta la quale regoli poi il suo giudizio. Sta tuttavia, e forse, e senza forse starà sempre accesa la lite di preminenza fra l'Ariosto e 'l Tasso; non mancando ugualmente chi giudica come più bella la sostenuta, ed Eroica maniera di quello, e chi esalta la facile, e la bizzarra dell'altroamando più tosto le pitture semplici e imitatrici del vero, che quelle cariche di colori, nelle quali l'Artefice ha più voglia di ostentare il suo ingegno, ed il suo sapere, che persuaderci quie-

tamente quel che propone.

Ma perchè ogni persezione è una e singolare, e le cose tutte tanto da questa persezione degenerano, quanto dall' unità si scompagnano, e si allogranano, ne avvien di qui, che ancora il persetto Bello Poetico, generalmente preso, deve essere uno; e di due, che piatiscono se questo siasi o pur quello, forza è che dal canto d'un d'essi stia la ragione abbandonando il compagno. Imperocchè quantunque sia facile, che eglino lo mirino in diverse faccie, e a questo Bello si accostino per diverse vie, a me pare però, che non possano scostarsi da quell'uno e solo Bello, che ha da essere il vero, risguardo al piacimento universale degli uomini. Ora questo appunto è il vantaggio, che la Repubblica delle Lettere ricava dalle contese de Valentuomini. In queste amorevoli guerre si cerca il voro Bello, che, come dissi, è sempre uno: e si combatte il nemico, ma le sconfitte sono tutte in danno del Palso. E tanto più sono profittevoli queste zusse, quanto più sono di buon senno, e di persetta cognizione armati i competitori. Conciossiachè cenun d'essi siancheggiando quelle parti, che o sono le vere, o pure quelle che si acco. -stano più davicino di tutte l'altre a rassomigliare la verità, recano a noi l'utile di scoprirla, e di farci ravvisare per mentitrici e false quelle fattezze, che sotto la sembianza del vero ingannavanci. Sa bene la nostra età, quanto dobbiamo a sì fatte giudiziole

diziole censure: le quali, quando non astro si mira, che lo scoprimento della Verità, procedono senza ossesa e senza pregiudizio dell'Avversario. Laddove quelle, che di rabbia e di rancore armate si fanno suori a maltrattare e lacerare chichesia, sono per lo più, e sorse sempre, ree sigliuole dell'Invidia e dell'odio.

Ma quanto da taccia cotanto desorme vadano esenti le Annotazioni del Signar Salvini, basta solo, che Voi vi compiacciate di leggerle per sincerarvi. Scorgerete in esse una somma stima dell'Autore stesso, che talvolta censurasi, ed un continuo rispetto, dovuto per altro alla sua vasta Letteratura. E volesse Iddio, che sul modello di queste si regolassero tutti coloro, che contro taluno-imprendono a scrivere. Non si vedrebbono più certe scappate, nè si leggerebbono di tanto in tanto certe velenose scritture, le quali quanto sono improprie della moderazione d'un Uomo di Lettere, altrettanto pregiudicano al buon nome della nostra colta Nazione.

Frattanto il Mondo Letterario, ed ognuno che ha sapore de' buoni studi, sederà Giudice di questi pochi amorevoli contrasti fra i nosti due giudiziosissimi Scrittori, e toccherà ad esso il decidere delle loro questioni. Io però non ho verun dubbio, che Voi Eccellentissimo Sanor PRINCIPE di Torella, non dobbiate occuparvi il vostro luogo, e non abbia da essere ben considerata da chiunque sa il vostro valore, la decisione, che ne darete. Le vostre continue applicazioni alli studi più seri, e le molte e molte scientische cognizioni, delle quali va adorna e ricolma la vostra gran mente, non vi hanno in sì fatta guisa occupato, che non vi sia rimasto tempo e genio per la più amena Letteratura. Sanno tutti coloro, che godono dell'erudita vostra conversazione, quanto sondatamente discorriate di queste ancora, e quanto giudizioso sia in ciò il vostro discernimento.

Ma io non voglio avanzarmi a ricordarvi le vostre lodi, perchè so che ossenderei la vostra modestia, e prendereste a malgrado, che uno, il quale, costumando tanto spesso con voi, conosce il vostro generoso naturale, imprendesse a dirvi ciò che vi dispiace di udire. Mi ristringerò dunque a supplicarvi di accettare cortesemente l'osserta, che vi saccio di questo Trattato: i di cui degnissimi Autori non potevano più degnamente collocarsi, che sotto la vostra direzione, nè condursi a tribunale più giusto, e più sensaro del vostro.

Per

Per quello poi, che spetta a me, già sapete che mi credo selice, ogni volta che mi si presenta l'occasione di ricordarvi quel molto, che debbo alla vostra corressa, e alla vostra generosità: e vi saccio umitatima riverenza.

Mapoli dal nostro Collegio di S. Brigida il di 20. Luglio 1723.

Dell'E. V.

Devoti fimo obbligati fimo Servidore Vero Sebastiano Pauli.

# PREFAZIONE

## A' LETTORI.



ON metterò in fronte di questo mio Libro una Profetica Apologia delle opposizioni, che sar si potrauno e al disegno, e all'esecuzione del disegno medesimo; perciocchè non mi sento voglia di sar così aspra accoglienza sul bel principio a i miei Lettori. Da loro, se amorevoli miei, spero o tacito compatimento, o ammonizioni cortesi. E da loro per lo contrario, se poco amorevoli, aspetterò con pace le punture, senza

pretendere di turare ad alcuno la bocca, e di torgli quella natural giurisdizione di profferir sentenza su i Libri altrui, ch' io stesso ho tacitamente coll'efempio mio persuasa. Ne tampoco sarò scuse per gli errori, ch' io senza essere sforzato ho in questa Opera commessi; o perchè il desiderio di giovare a i men periti m'abbia talvolta renduto alquanto diffuso nell'esplicazion delle cose; o perchè io mi sia lasciato scappar dalle mani qualche fendente non assai discreto contra alcuni Scriteni, e spezialmente contra l' Autore allora vivente de i Dialoghi d'Aristo e d'Eugenio; poichè io liberamente protesto di venerar la Fama e di riverir l'Ingegno non solo di lui, ma di qualunque altra persona, a cui per avventura io avessi dato assalto colla franchezza delle mie censure. Molto menvoglio io quì con istudiata Modestia mostrar di conoscere e di scusare la fievolezza dell' Intelletto insieme, e del Libro mio; perciocchè o forse i Lettori più accorti di me non vorranno credere, ch'io parli di cuore, o io forfe vorrei, ch'egli non credelsero a me medefimo la mia confessione. Sicche altri conti non penso io di fare con chi vorrà leggere questi miei Ragionamenti.

N'avrei bensì da fare alcuni con chi probabilmente non vorra leggerli, e ne vederà o udirà a caso il Titolo solo. In mente di questi ultimi, e non de' primi, conosco ben'io, che può cadere alquanto di maraviglia, e qualche cosa ancora di peggio, perchè io abbia interrotto gli altri miei più gravi studi a fin di trattare argomenti di Poesia, che è quanto il dire in lor linguaggio, mate-

rie frivole, vane, e di poco pregio. Qui veramente io confesso, che volentieri, quantunque non obbligato, renderei ragione del mio nuovo cammino a questi dispregiatori delle belle Lettere, siccome a coloro, che per solo affetto (così mi lusingo io) mostreran dispiacere di vedermi ora torcere i passi verso le campagne di Parnaso. Volentieri, dico, io farei loro in qualche guisa intendere, che non debbono già essere, come egli si fanno a credere, tanto dispregevoli questi campi, da che non ha sidegnato di coltivarii si studiosamente usti Aristotele, anzi da che quasi tutti i più celebri uomini, e venerabili Scrittori de tempi antichi e moderni hanno riputato lor gloria o l'essere Poeti, o il trattar la Poetica, o almeno il gustare i componimenti di quel-

li, e gl'insegnamenti di questa. Gran copia di tai luminosi esempi ne hanno prodotto i due secoli profilmi passati, e l'età presente ne è sopra molte altre doviziosa. Io massimamente potrei qui mentovare Jacopo Sadoleto Cardinale, Lodovico Castelvetro, Francesco Molza, Alessandro Tassoni, ed altri, che hanno cotanto illustrata la lor Fama, e la mia Patria con sì fatti studi. Aggiugnerei, che accusa se stesso di corta vista, chiunque non discerne, di quanto ajuto sieno le Lettere umane all'altre Scienze ed Arti; di quanto utile e diletto al civile commerzio; di quanto ornamento a gli animi di ciascheduao. Direi di più, che di questa mia fatica hanno già altrimenti giudicato nomini dottissimi, quali sono gli Scrittori de' Giornali di Trevoux, l'Abace Giusto Fontanini nel suo Aminta difeso, l' Abate Alessandro Guidi nella Prefamone alle sue Rime, e il Marchese Giovan-Gioseffo Orsi nelle sue Considerazioni sopra la Maniera di ben pensare. Conchiuderei, che sono mai sempre stati commendati coloro, che alla professione d'altre discipline hanno congiunta ancor questa, essendo la Poetica una dolce ed illustre parce di quella universale erudizione, a cui aspirano gl' Ingegni più vigorosi, ed essendo fra tutte le nobili ed oneste

Ora ho ben creduto, che con queste ed altre ragioni, che qui non importa riserire, e colla scorta di tanti rinomati Scrittori, potessi ancor'io prestar la mia penna a materie di Poetica, senza incorrere nell'indignazione o nel dispregio di chi conserva qualche affetto o si ma per me. Non voglio credere gli amici miei e si arditi, o si poco avveduti, che ripruovino da senno le belle Lettere in chi che sia, o si crudeli, che vogliano vietare a me l'entrar talvosta, non per abitarvi sempre, ma di passaggio e per diporto, ne' giardini delle Muse; la conversazion delle quali nè ha mol-

Arti dilettevoli la Poesia con ragion la Reina.

molto interrotto, e meno interromperà da qui innanzi il corso d'altri miei più utili e riguardevoli studj. Che s'eglino tuttavia mostreran di non essere paghi di queste mie poco per altro necessarie scuse, io saprò poi agevolmente in fine sbrigarmene, con accusarli quai nimici della Repubblica Poetica al Tribunal di Parnaso, e con sar divenire impegno di tutto il Comune la difesa di me solo. Allora il men male, che possa loro avvenire, sarà il tirarsi addosso una tempesta si sonora di Giambi, che, se non col cuore, almen colla bocca saran costretti a gridare, ch'io ho, e non essi, tutta la ragion dal mio canto.

## NOI REFORMATORI

## Dello Studio di Padoa.

Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione II del P. F. Tomaso Maria Zennari Inquisitore nel Libro Intitolato: Della Persetta Poesia Italiana spiegata da Lodovico Antonio Muratori; non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prencipi, & buoni costumi, concedemo Licenza à Sebastiano Coleti Stampatore, che possi esser stampato, osservando gl'ordini in materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 26. Marzo 1723.

Alvise Pisani Procurator Reformator. (Z. Pietro Pasqualigo Reformator.

Agostino Gadaldini Segr.

# INDICE DE' CAPITOLI.

## Libro Primo.

AP. I. Dedicazione dell'Opera all' Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. March. Alessandro Botta-Adorno Pag. I. CAP. II. Pochi essere i huoni Pocti, molti i Maestri. Potersi aggiungere nuovi lumi alla Poctica; e ciò si tenta in quest'Opera. Cosa lecita, anzi utile il censurare i grandi nomini.

CAP. III. Cangiamento della Lingua Latina nella Volgare Italiana. Siciliani, ed altri antichi Poeti d'Italia. Rime di Dante, e d'altri non ancor pubblicate. Buon Gusto del Cavalcanti, di Cino, del Petrarca, e d'altri Poeti. Trattati antichi della Volgar Poesia. Autori del Secolo XV. e del seguente. Stato della Poesia Italiana nel Secolo XVII. suoi disetti, e sua riforma. Opinione d'alcuni Scrittori Franzesi. Inondazione universale del pessimo Gusto. Questa ora è cessata.

CAP. IV. In che consista la riforma della Poessa. Divisione dell'Opera, delle Scienze, e dell' Arti.. Poessa figliuola, o ministra della Filososia Morale. Suo sine. Si disamina il disegno di due Poesi Vicentini. Disetti delta lor Poessa, e troppa novità.

CAP. V. Che sia buon Gusto. Altro è Sterile, altro è Fecondo. Non essere impossibile il darne precetti. Altra divisione del Buon Gusto in Universale, e Particolare. Onde nasca la diversità de' Giudi-

CAP. VI. Si premettono alcune universali notizie del Bello Poetico.

Ciò, che s'intenda per Bello. Due spezie d'esso. Amore innato
del Vero, e sua Bellezza. Qual Vero si cerchi dalle Scienze, dalle Arti, e dalla Poetica. Divisione delle cose in tre Mondi. Che s'
intenda per imitare. Differenza tra la Poetica, e l'altre Arti,
e Scienze.

CAP. VII. In che precisamente consista il Bello Poetico. Vero nuovo, e maraviglioso dilettevole. In esso è posto il Bello della Poesia. Materia, ed Artifizio due fonti di questo Bello. Loro esempi. Suggetto dell'imitazione, e maniera d'imitare. Bello Poetico ancor chiamato Sublime. Ingegno, Fantasia, e Giudizio Potenze necessarie a trovare il Bello.

CAP. VIII. Del Bello della Materia. Come si cavino Verità pellegri-

nè dalla Materia. Poesia dee pèrfezionar la Natura. Si nelle Azione, come ne' costumi, e ne' Sentimenti, e nella Favella. Esempj di ciò. Materia palesemente maravigliosa.

CAP. IX. come i Poeti cerchino il Vero, e se diranno il fasso. Vero certo, e Vero possibile, credibile, e probabile, che Verisimile si chiama. O l'uno, o l'altro si cerca da' Poeti. Opinione del Pallavicino, e d'altri non approvata.

CAP. X. Suggesto dell' Epopeja, e Tragedia se ba da prendersi dalla Storia. Regole del Verisimile. Vero Universale, e Particolare. Differenza fra la Storia, e la Poesia; e pregio maggiore dell'ultima.

CAP. XI. Esempj del Vero ne' Sentimenti, e ne' Costumi. Qual Vero, o Verisimile sia ne' Romanzi. Loro sine. Verisimile popolare, e Verisimile nobile.

CAP. XII. Dove sia lecito l'Inverisimile, e Impossibile. Omero disaminato. Doversi perfezionar la Natura, non la Morale. Tasso diseso.

CAP. XIII. Del Bello dell'Artifizio. Sua virtù, e suoi esempj. Perchè più belli alcuni versi in paragon de gli altri. Comparazione d'
un passo dell'Ariosto con altro d'Omero. Bellezze delle antichissime
Poesse, e spezialmente dell'Ebraica. Bello comune a tutte le Nazioni. In che consista la differenza fra i Poeti di varie Lingue. Versi ingegnosi del Suzeno Poeta Persiano.

CAP. XIV. Della Fantasia, di cui si dà una general contezza. Differenza tra essa, e l'Intelletto; e commerzio tra loro. Immagini Fantastiche, e lor divisione. Dipingere Poetico perchè dilettevole. Come si faccia. Ovidio, Pindaro, il Ceva, ed altri lodati. Particolarizzazione. Si disende Virgilio. Eccessi delle dipinture Poetiche. Omero disaminato. Altra maniera di dipinger Poetico, e suo uso anche in Prosa:

CAP.XV. Delle İmmagini Fantastiche Artisiziali. Pregio loro. Immagini Vere alla Fantasia per cagion de'sensi. Altre Vere, o Verisimili per cagion dell'Assetto. Come si formi l'inganno della Fantassia. Il Petrarca, il Bojardo, e altri Poeti commendati. Amore come immaginato dalla Fantasia. Esempli di Poeti Italiani. 146

CAP. XVI. Considerazioni intorno a ciò che è Vero secondo l'Intelletto, e a ciò che è Vero secondo la Fantasia. Immagini Fantasiche contenenti il Vero interno. Nè pur si dovrebbono chiamar Menzogne. Ragioni, perchè ci piacciano. Verità astratte vestite con sensibile ammanto dalla Fantasia.

CAP. XVII. Dell'uso della Fantasia, e dell'arte di concepire le Îmmagini Fantastiche. Opinione de gli antichi intorno al Furor Poetico ripro-

riprovata. Esso è cosa naturale. Suc cagioni. Commozion de gli Affetti produce l'Estro, e fa delirar la Fantasia. Immagini spiritose del Petrarca, di Virgilio, del Guidi. Farore acquiffato con arte. 167 CAP. XVIII. Della maniera, con cui l'Intelletto, o sia il Giudizio assiste alla Fantasia. Censura del Pallavicino poco fondata. Disesa del Petrarca. Riguardi necessari alla Fantasia. Esempi del Guidi. del Ceva, d'Orazio, e d'altri. Alcune Immagini del Ronfardo, di Cefio, di Gio: Perez, e del Marino poco approvate. CAP. XIX. Rapimenti, ed Estasi della Fantasia. Esempi d' Orazio, del Filicaia, del Caro. Voli della Fantafia Poetica. Il Petrarca, Virgilio, il Racine, e il Testi si lodano. Voli di Pindaro. Errori della Fantasia volante. CAP. XX. Come, e dove possano usarsi le Immagini della Fantassa. Immagini Semplici concedute a tutti gli Scrittori. Fantastiche Artifiziali a chi si permettano. Ardire d'alcuni Prosatori, e intemperanza d'alcuni Pocci. 208 CAP. XXI. Delle Immagini Fantastiche distese. Esempi del Lemene, e d'altri. Quanto usate da gli antichi, e moderni. Poema Eroico quati distese ammetta. Favole de gli antichi. Virtù necessarie alte Immagini della Fantasia. Favole d'Omero esaminate. Disesa del Tasso. Allegorie, e Metafore peccanti. Belle Immagini di Callimaco, e del Ceva. 215

# Libro Secondo.

CAP. I. Dell' Ingegno, e delle Immagini Intellettuali, o Ingegnose. Legami di tutte le cose. Virtù dell'Ingegno in raccoglierli. Pallavicino lodato, e diseso. Immagini di simiglianza. Varie maniere di adoperarle, e vari esempi. Formazion delle Metasore. Tesauro ripreso. Passo d'Aristotele disaminato, e ragioni de' suoi Spositori non approvate. 234 CAP.II. Delle Immagini Intellettuali di Relazione. Loro esempi. Valor di Pindaro, e sua disesa. Economia d'una sua Canzone. 255 CAP.III. Delle Immagini Ingegnose di Ristessione. Esempi del Petrarca, del Tansillo, del Tasso, d'Euripide, ed altri. Gnome, o

CAP. IV. Del Vero, e del Falso delle Immagini. Quali di queste sieno fondate sul Falso. Epigramma del Grezio. Concetti del P. le Moyne. Come si conosca il Vero, e il Falso de pensieri. Sossmi Inge-

le R'steffioni.

Sentenze, ed uso loro. Acutezze, e Concetti diversi. Difetti del-

gross. Origine loro. Marino condannato. Concetti del Tesauro. e d' altri, posti alla coppella. CAP. V. Offervazioni intorno al ben formar le Immagini. Inganno di chi forma Concetti Falfi . Errori del Marina , del Malerbe , e d' altri . Luogo del Tasso disaminato. Pensiero del Petrarea difeso . Altro sentimento suo, come ancor del Costanzo; e di Lorenzo de' Medici poco lodevoli. Sofismi Ingegnosi abborriti dallo Stile serio. conceduti al piacevole. Ciaerone, e Plutarco accordati in un differente gindizio: CAP.VI. Del Verifimile, e dell' Inverifimile delle Immagini. Due spezie di Verisimile. Poeta dirittamente, o indirettamente parlante. Sua libertà, e riguardi. Passi del Bonarelli, di Pietro Cornelio. Virgilio, Lucano, e d'altri, posti all'esame. Versi di Virgilio difest, Ariosto, Pradon, ed altri degni di censura. Seneca difeso. Differenza tra un pensiero Ingegnoso, e la maniera Ingegnosa d'esprimerlo. Sentimenti del Cornelio, del Taffo, di S. Agostino, e d'al. tri Pocti, messi in bilancia. Immagine del Guarino liberata dall' altrui censura. 304 CAP. VII. Verisimile delle Immagini ne gli argomenti amorosi. Insegno, e Fantafia agitati dall' Amore. Luogbi del Taffo, e del Bonarelli difaminati. Riguardi necessarj a' Poeti . Varj pensieri del Racine, e di Pietro Cornelio poco applanditi. Difesa de un semimento del Taffo. CAP. VIII. Dell' Affettazione de' pensieri troppo raffinati, ericercati. Esempli di Petronio, Marziale e d'altri. Sottili semimenti de' Poeti Spagnuoli. Versi del Bembo in quella favella. Vizio dell'oscurità. CAP. IX. Tre spezie d' Ingegni, Musico, Amatorio, e Filosofico. Antichi Poeti Italiani bisognosi de' due primi . Necessità , ed usizio del Filosofico. Difetto del Marino. Filosofia Morale, e Logica necessarie a' Poeti. Sentimenti d'alcuni Autori Franzesi, e del Tasso, pesati. Oscurità di Dante. Lega de i tre Ingegni. CAP. X. Del Giudizio. Viriù necessaria; ma difficultà d'insegnarla. Ufizio suo. Ovidio ripreso da Seneca. Avvedutezza, e Dilicatezza di Giudizio. Peccati contra questa virtà. Confini del Bello scoperti dal Giudizio. Virtu della Varietà. CAP. XI. Aiuti per formare il Giudizio. Come si giudichi de'famosi Autori. Merito de gli antichi, a moderni Poeti. Opinioni del Perrault, e del Boileau disaminate. Tasso difeso dall'altrui censura. Bellezze dello Stil di Virgilio. CAP. XII. Pratica del Giudizio. Sonetto del Marino posto al cimento. Si dà gindizio d' alcuni luogbi d' Omero. Panegirico smoderato fatto a que-. I

ť

a questo Poeta da un moderno Scrittore.

CAP. XIII. Opposizioni fatte al Tasso dal Sig: Boileau disciolte. Comparazione sua giudiziosamente usata. Censure contra il medesimo del Rapino, e del Mambruno ribustate. Unità d' Eroc nella Gerusalemme. Contrassegni del principale Eroe. Sentenza del Mazzoni poco fondata.

CAP. XIV. Linguaggio, e Stil della Profa. Qual fia quello de' Verfi. Pompa, e forza dello Stil Poetico. Esempi del Tasso, di Virgilio, e d'altri. Profatori adoperanti lo Stil de' Poeti. Linguaggio più che Poetico in versi, e viziosa amplisticazion de Traslati.

CAP. XV. Division dello Stile in Maturo, e Fiorito. Lor partigiani, ed origine. Bellezze del primo non facili a scoprirsi. Bellezze del secondo permesse a giovani. Artifizio ascoso, e scoperto. Sentimenti finissimi di Virgilio. Paragon de i due Stili, e difetti dell'acuto. Stile de' Poeti Bucolici. Sentenza troppo severa del Fontenelle.

CAP. XVI. Estremi viziosi de gli Stili. Contrapposti, Equivochi, Alliterazioni , Allusioni , e altre pesti condanuate. Solo permesse allo Stil faceto. Acrostici, e somiglianti bagattelle derise. Sono argómento d' Ingegni leggieri. Ciampoli troppo ardito. Vizio dalla Siccità , e nimiflà della Poesia con esso. Confronto de gli estremi viziosi.

CAP. XVII. Brevemente si tratta della Riforma de sis Oratori. Acutezze loro esaminate, ed esempi d'un velentuomo. Affottazione d'altri Oratori. Vera eloquenza. Ornamento maggiore conceduto a Panegirici . Argomenti troppo strani .

CAP. XVIII. Utilità, che si caverebbe dal pubblicar la municra tenuta da migliori Poeti in determinati componimenti. Dato un tema, come la Fantafia, e l' Intelletto si diportino. Pruova fattene in un' Idillio. Esempi del Chiabrera, e del Ceva.

# LIBRO PRIMO C A P. I.

\*\*\*\*\*

Dedicazione dell'Opera all'Illustriss." ed Eccellentiss."

SIG. MARCHESE

### ALESSANDRO BOTTA ADORNO.



Iuno, quanto i Poeti, ha così buona opinione dell'Arte sua, e se noi loro diam fede, la Poessia ha un non so che di divino; il Cielo stesso ne detta i sensi; il Tempo, e il Mondo ne ammirano l'origine antica, ne riveriscono più che delle altre Arti la Maestà, e ne custodiscono i parti con più gelosia. Ma sra questi ed altri vanti, che sono in parte bei sogni, e luminose bugie, certo a me sembra giustissimo quello

dello spacciarsi i Poeti per sicuri dispensatori del patrimonio immortal della Gloria. L'umana Gloria, dico, Idolo forse vano, ma vero padre nondimeno di mille Eroiche azioni, quasi tutta è in potere de' valenti Poeti, che co' versi loro mettono in possesso dell' Eternità non men la Fama di se stossi, che quella d'altrui, conservando o i più meritevoli, o i più cari nella memoria de'posseri. Vivono tuttavia, ed eternamente vivranno mille Eroi della Grecia, perchè vive e viverà Omero Panegirista loro, essendosi accordati tanti secoli in concedere a' suoi versi quel privilegio, che non han goduto i marmi e i bronzi stessi logorati dalla divoratrice età. E questo solo pregio, quando anche per altro non risplendessero gli studi Poetici, bastar potrebbe per raccomandarne l'uso, e per convincere o d' ignoranza chi poco li prezza, o di malignità chi molto li biasima.

Tomo I.

Ora ie, che non m'alzo tant'alto da poter col mezzo de' versi portare altmi all'immertalità del nome, ho almen voluto, per quanto mi è lecito, ajumre altri fingegni-a così nobile imprela, col disaminar quell'Arte, che sa divenir gran Poeta chi nasce solamente Poeta. È perchè di niuno, più che di voi, Il kustris, ed Eccellentiss. Sig. Marchese Alessandro Botta Adorno, io desidero samosa la memoria nel Mondo avvenire: a voi, più che ad altri, ho determinato d'offerir queste mie varie Oservazioni intorno alla perfetta Poesia Italiana, e intorno a i primi principi, e alle regole del buon Gusto Poetico. Nel che io so bene, che la divora farvità, la qual vi professo, e la gratitudine, che per molte ragioni vi conservo, son titoli e motivi potenti, perchè io vi dedichi con ottimo cuore queste mie satiche. Ma so ancora, che non sarebbono bastanti. perchè voi dovelle accoglierle con pieno gradimento, se il vostro nobilissimo genio non vi avesse data un'inclinazion particolare all' Arte delle Muse, e un'esquifita intelligenza di somiglianti materie. Voi per mia ventura a santi altri meriti o d'antichissima Nobiltà di sangue, o di Virtù umane e Cavalleresche, per cui avete e meritata e ottenuta la stima e l'affetto d'ognuno, accoppiaste ancora il pregio d'essere non solo intendente al pari d'ogn' altro delle Arti amene, ma più di molti altri fortunato coltivator delle stesse.

Lasciate pure, ch'io francamente palesi al Mondo ancor que-La vostra bellissima dote, dappoiche voi medesimo co'vostri componimenti ne siste stato il primo e il più autentico bandisore. Permettete, ch'io ammiri nella voltra verde età, oltre ad un senno rarissimo, un purgaeissimo gusto dell'Arti, e delle Scienze, quale può appena dall'età matura aspettarsi. E a quanti non è segnatamente nota la non ordinaria gentilezza, colla quale voi trattate in versi i teneri Pastorali affetti, caparra di quel molto, che un giorno volendo potrete promettervi in più sublimi argomenti? Se la famola Arcadia, fra i cui Pastori occupare ancor voi onorevole seggio, non bastasse a sarne meco pubblica fede, io citerei il Campidoglio medesimo per sestimonio della parzialità, che franno per voi le Muse tanto Italiane quanto Latine; da che in quel Teatro del Valore, e dell'Onore, divenuto oggidi per cura del nostro Santissimo ed Ottimo. Pontesice CLEMENTE XI. Accademia delle -Arti nobili, compariste ancor voi fra segnalati Ingegni, non so se più a spargere, o più a ricevere todi.

Nel presentar dunque a voi questo mio Libro, soben veggio d'avere a me e a lui proccurato in voi non un discepolo, ma un Giudice competente, e un escossente Maestro. Ma laddove dall'un canto, riguardando io queste vostre quastrà, potrei temere di perdere pres-

so di voi il merito del donare, qualora voi scopriste disetti nel dono, la vostra benignissima e cortese Natura dall'altro m'assolve ancora da questo pericolo; ben sapendo io, che in mano di Cavalier così gentile e generoso le armi del sapere faranno per me l'usizio solamente di scudo. Con questa bella fidanza, e più con quella di far qui conoscere a voi, se non l'ingegno, di cui sento la mia povertà, almen l'ossequio, che a voi porto, e di cui mi do vanto d'abbondar sopra tutti, io entro inviaggio, e mi soa ragionar d'un' Arte in teorica, di cui voi illustrarecosì bene gl'insegnamenti in pratica.

# CAP, II,

Rochi esfere i buoni Poeti, molti i Maestri. Potersi aggiungere naevi lumi alla Poetica; e ciò si tenta in quest'Opera. Cosa lecita, anzi utile il censurare i grandi uomini.

Olcissimi sono i verseggiatori, pochi i Poeti; e non è questa disavventura comune solamente al secolo mostro. Talla povertà de talenti naturali, parte al diserto de gli studi necessari postremo attribuire. Altri non giunge alla gloria di buon Poeta, perchè la Natura il sornì d'Ingegno poco selice; altri si rimane dietro (a) alla strada, perchè o non ajuta coll'Arte il benesizio della Natura, o gli manca una sicura scorta nel cammino, o pure non prende il sentiero migliore. Poco, o niun socorso debbono da me sperare i primi; qualche ajuto posso io promettere a i secondi, qualora selicemente da me si conduca a fine quanto vo ora meditando.

Conosco io veramente, che l'Arte Poetica è provveduta di valenti Maestri, e che sembra, se non impossibile, almeno difficil cosa l'aggiungere precetti e lumi a ciò, che da i Greci, da i Latini, e spezialmente da gl'Italiani si è in questa professione insegnato. Mai primi di costoro, come Arisbetele, ed Orano, non han pienamente soddisfatto al bisogno de gli studiosi, perchè coll'Opere loro, che pure son d'oro, compiutamente non esposero tutto il Bello, e tutti i primi principi dell'Arte. De gli altri poscia alcuni si sono, per così dire, fermati sulla correccia delle cose, sacendoci vedere la sola

ester-

<sup>(</sup>a) Atrei si vimane dierro alla strada. ) Quali desper vas delle deconare vas delle vimane ad dierro o pure : non femisce il viaggio, o viman per via.

esterna Bellezza, e materiale economia de Poemi, senza ben penetrar nell'interno, e scoprir l'anima, e lo spirito d'essi. Altri si sono studiati di scoprire a i lettori la persezione della Poesia com'esaminare i componimenti altrui, sondando per lo più la ragione di lodarli, o biasimarli sopra l'esempio de Poeti antichi, e su i precetti venerabili de primi Legislatori. E pure, siccome per disendere, così per condannare una qualche invenzione Poetica, egli non dovrebbe bastarci di produrre gli esempi, e l'autorità de vecchi Scrittori, o il dire, che queste mancano. (a) Imperocchè o gli esempi recati possono anch'essi talora chiamarsi errori (come si scorge nella Disesa di Dante composta dal dottissimo Jacopo Mazzoni) o gli antichi Maestri, per non aver tutto preveduto, non hanno bastevolmente sondato tutte le Leggi necessarie alla Repubblica Poetica.

Oltre a ciò, io non so come, la sperienza ci sa sapere, che non ostante sì gran copia di Scrittori in questa materia, pochissimi tuttavolta sono coloro, che sappiano render ragione del gusto loro, benchè purgato, e lodevole: Cioè non sanno essi ben dire, perchè sia Virgilio sì eccellente Poeta, Cicerone sì egregio Orasore, Livio sì valente Istorico. Nost minor fatica durano essi per ispiegar la eagione, per cui Stazio, Claudiano, Valerio Flacco, ed (b) altri simili Poeti sieno cotanto inferiori a Virgilio. E ancor molto meno sanno alcuni conoscere ne gli stessi più accreditati Poemi le parti, che son più belle in paragon dell'altre men belle, e distinguere le imperfezioni dalle perfezioni, il sasso dal vero, e dove i Poeti selicemente volano, dove radono il suolo, e dove urrano in alcun de gli estremi, onde è costeggiato il cammino diritto, che conduce in Parmeso.

Utile dunque, anzi necessaria cosa egli sarebbe il ben discernere i primi principi, le ragioni fondamentali, e il Bello interno dell'Arte Poetica, consistendo in ciò la pienezza di quel buon Gusto, senza cui non si può divenir persetto Poeta, e con cui solo dee sperarsi di poter ben giudicare, o gustare gli altrui persettissimi parti, come ancor condannare con giusta censura gli errori altrui. A questo buon Gusto, quantunque per messi consessi, cita ci possono condurre i Li-

(b) Meglio stard, che & . I Deputati sopra il Decamerone nel giudiciossissimo e utilissimo Libro delle loro Annotazioni mostrano evidentemente, i nostri buoni Scrittori avere usaro sempre E, o Ed, e bandiscano del tutto l'Et, quan-

tunque per l'uso talora, ma di rado, si tolleri.

<sup>(</sup>a) Imperessed.) Di questo Imperessed non ve ne ha nel Vocabelario altro che due esempi; il primo di essi, che è Giovanni Villani Lib. ro. Cap. 32. nel mio Ms. ostimo, dice: Imperesected. Laonde non le frequenterei tanto, e in quel cambio userei Imperesected, Bensiesed usitatissimo dal Boccaccio, Peiede, Conciessado.

bri di tanti eccellenti Maestri, pubblicati sinora, pure intenderei anch' io d'incamminar gli studiosi per una via, che vorrei sosse ben più sacile, e piena delle sinora scoperte, come per avventura essa è alquanto più nuova dell'altre. È ciò da me in parte si tenterà nel rappresentare con varie osservazioni non tanto la persezione, richiesta alla Poessa, quanto i disetti, a'quali è la Poessa sottoposta, e da' quali dovrà liberarsi, assinchè essa, e i suoi Prosessori sieno da qui avanti convenevolmente lodati. Esporrò nel medesimo tempo se Virtù Poetiche più luminose, e principalmente quelle dello Stise, rintracciando le interne cagioni della sua bellezza, o desormità, e scoprendo qualche miniera, almeno alla gioventù innamorata delle Lettere amene, per mezzo di cui si possano in avvenire adornar di più sode, e preziose gemme i Poetici lavorì.

Se io sia per esequire ciò, che ora propongo, nol so ben dire, e per altro a me non è lecito usurpar la giurisdizione di questo giudicio, riserbara a i soli lettori. Dirò bensì, che quando io ad altro non giungesti, potrei almeno con questo piccolo saggio risvegliare Intelletti piu fortunati del mio, i quali sovvenissero al bisogno altrui, e portassero alla Poesia un beneficio da me certo sommamente desiderato, ma forse inselicemente a lei da me proccurato. Aggiungerò eziandio, che in questa impresa convenendo per maggior vantaggio, e dilecto di chi legge, bene spesso far vedere in pratica ciò, che s'anderà sponendo in teorica, io per lo più mi varrò d'esempj tratti da i piu riguardevoli Poeti sì moderni, come antichi, pesandone il lor valore, o diferto, con sievole bilancia sì, ma senza passione. Il che facendo io, non dovrà alcuno accusarmi di presunzione, perchè io citi al mio tribunale, e condanni talvolta uomini già dal consentimento universale consecrati all'immortalità. Perciocchè queste famole penne forse non congiunsero alla felicità de' loro Ingegni anche il pregio d'essere impeccabili. Senza che, dirò col Cardinale Sforza Pallavicino, gl'insegnatori dell'Arti non deono menzionare le imperfezioni, se non d'Artefici segnalati, come più malagevoli ad effer conosciute, e più pericolose ad effere imitate, per l'autorità di quel nome, tra la cui luce quelle macebiette ancora quasi raggi risplendono. La quale autorità di sì gran forza per indorare i difetti, che potè cavar di bocca ad un gram Filosofo, che anzi chiamerebbe virtuosa l'ubbriachezza, che vizioso Catone. Nel rimanente non si pud fare ad un'nomo il più desiderabil'elogio , ebe biasimarlo in poco , e ladarlo in molto. Ciò posto, poichè il desiderio mio tende spezialmente alla gloria, al profitto, e anche alla difesa della Poessa Italiana, che è calunniata da alcuni, e non ancor ben'intela, e gustata da altri, egli mi par necessario, prima di tutto, il brevemente esporte l'origine, gli avanzamen-Tomo I.

ti, le disavventure, e lo stato presente della dema Poesia, potendosi da ciò intendere per tempo, quale sia stata, e oggidì sia la gloria, & il gusto de gl'Italiani in tal prosessione.

# C A P. III.

Cangiamento della Lingua Latina nella Volgare Italiana. Siciliani, ed altri antichi Poeti d'Italia. Rime di Dante, e d'altri non anorn pubblicate. Buon Gusto del Cavalcanti, di Cino, del Petrarca, e d'altri Poeti. Trattati antichi della Volgar Poesia. Autori del Secolo XV. e del seguente. Stato della Poesia Italiana nel Secolo XVII. suoi disetti, e sua riforma. Opinione d'alcuni Scrittori Franzesi. Inondazione universale del pessimo Gusto. Questa ora è cestata.

Rima che lo splendore, e l'autorità del Romano Imperio cominciasse a cadere, aveva già cominciato a rovinare, la bellezza dell'Idioma Latino. Il volgo di Roma ne' tempi stessi di Cicerone, cioè nel Secolo d'oro di quella Lingua, usava un Linguaggio poco puro, e mischiato con barbarismi, e solecismi. Andò crescendo poscia di mano in mano la rovina del parlar Latino. sì per lo concorso delle Nazioni straniere a Roma, e sì per l'inondazione de'Goti, de gli Unni, de gli Eruli, de'Greci, Langobardi, Franchi, e Tedeschi, da'quali su più volte sconvolta, saccheggiata, e signoreggiata l'infelice Italia. Così a poco a poco il volgo di questa bella Provincia, oltre all'adottare moltissimi vocaboli forestieri, andò ancora alterando i propri, cioè i Latini, cambiando le terminazioni delle parole, accorciandole, allungandole, e corrompendole. In somma se ne formò un nuovo Linguaggio, che Volgare si appellava, perche usato dal volgo d'Italia. Mantenevasi però tuttavia in bocca, e nelle scritture de gli uomini dotti l'uso della Lingua Latina, ed era questa ançor dal volgo intesa, benchè non praticata; onde i pubblici contratti, le Prediche, le pistole, i versi, e finalmente i Libri erano sposti non colla Volgare, ma colla Latina favella. Essendosi dappoi cotanto alsogranato, il parlare del volgo da quel de'dotti, che difficilmente del gozzo popolo s'intendeva, o punto non s'intendeva il Latinous'avgisarono alcuni di adoperar l'Idioma Volgare ancor nelle Scriffure, come quello, che comunemente era inteso, e parlato. Quando ciò precisamente avvenisse, noi nol sappiamo, perchè l'ignoranza, e barbarie di que'tempi non ne lassid memoria, o non compale tali. Opere, che meritassoro di vivere infino a i tempi nostri». Egli è nondimeno probabile a che Isa . Del

nel secolo dedicesimo, cioà dopo il 1100 si cominciasse alquanto a serivere in questo nuovo Linguaggio; ed è poi certissimo, che nel secolo seguente, cioè dopo il 1200, mosti valentiomini si diedero a coltivar questa Lingua, la quale salì poi solamente nell'altro secolo appresso, per valore spezialmente de'Toscani, in alto

grado di riputazione.

Ora i primi, che di lei si valessero, può francamente dirsi, che fossero i Poeti. L'essere costoro per l'ordinario innamorati, e l'aver'eglino desiderio di far comoscere l'Ingegno proprio, e la grandezza dell'asserto alle persone amate, su, come suol'essere anche oggidì, la cagione, per cui esse componessero versi amorosi. Ma ben vedendo, che il Linguaggio Latino poco avrebbe giovato al lor sine, perchè ormai più non inteso dal sesso debole, si rivolsero al Volgare, e con esso diedersi a poetare. Tal principio adunque ebbe l'Italica, e Volgar Poesia; e i Siciliani surono i primi, che usassero in tal maniera la Lingua Italiana. Di loro sa menzione il Petrarca nel Cap. 4. del Trionso d'Amore, dicendo, che surono bensì primi fra'. Poeti d'Italia, ma che tenevano l'ultimo luogo, paragonati con altri Poeti Toscani, e Bolognesi. I versi del Petrarca son questi:

Ecco i duo Guidi, che già furo in prezzo:

Onesto Bolognese; e i Siciliani, Che sur già primi, e quivi eran da sezzo.

Ma più apertamente ne parla il medesimo Autore nella Pistola, che è posta davanti a i Libri delle sue Lettere famigliati. Accennando egli l'Opere da se composte, dice, che parte erano in Prosa, parte in versi Latini, e oltre a ciò pars mulcendis vulgi agribus intenta, suis & insa legibus utebatur, quod genus apud Siculos (ut fama est) non multis ante seculis renatum, brevi per omnem Italiam, ac longius manavit, apud Gracorum olim, ac Latinorum vetustissimos celebratum, si quidem & Romanos vulgares rythmico tantum carmine uti solitos accepimus. Intende il Petrarca i suoi Versi volgari, la qual sorta di Poesia, dice egli, ch' era tornata a nascere presso a'Siciliani. E dice tornata a nascere, perchè egli aveva udito dire, che ancora il volgo Romano antichissimamente usava sì fatti versi, o Rime. Ed è ben da considerarsi ciò, ch' egli dice intorno al tempo, in cui cominciò a costumarsi questa Volgar Poesia, cioè non molti secoli prima. Il che certamente ci può far credere, che l'Italia nostra abbia poca, o niuna obbligazione a'Provenzali, dopo de quali, e da quali comunemente s'è creduto, che gl' Italiani apprendessero la maniera del poetare in Lingua Volgaro. Imperocche fiorirono i Provenzali per la maggior parte dopo il 1100. e nello stesso, anzi prima, dovertero pure i Siciliani far Versi Volgari, se è vero ciò, che scrive il nostro Petrarca, cioè ch'essi in

tal guisa componessero alcuni secoli prima del 1360, intorno al qua tempo egli serisse la mentovata epistola. Anzi essendo egli di parere, che da i Siciliani passasse nell'Italia, e ancor fuori d'Italia quesso uso di poetar volgare; più tosto la Provenza dall'Italia, che l'. Italia dalla Provenza ha da riconoscere l'uso della Volgar Poesia.

Comunque sia passata questa facenda, egli è certo, che peche Rime de'Siciliani son pervenute a' nostri giorni. Tuttavia ne resta un saggio di quelle di Federico II. Imperadore e Re di Sicilia, del Re Enzo suo sigliuolo, di Pietro dalle Vigne Segretario di Federico, di Guido dalle Colonne Giudice Messinese, e di Jacopo da Lentino, le quali surono date alla luce da Bernardo Giunta in Venezia. Da queste poche Rime si sa ben palese, che con qualche ragione il Petrarca mostrò di non apprezzar molto i Poeti Siciliani, perchè quegli ebbero il merito bensì d'essere i primi a compor Versi Volgari, ma non la fortuna d'essere eccellenti Poeti. Siccome alquanto barbara è la lor savella, rozze le lor locuzioni, così ordinariamente non molto leggiadri, poco nobili, e non assai chiari si veggono i lor sentimenti. Fra essi nulla dimeno alcun ve n'ha, che merita lode, come per esempio in una Canzone di Guido Giudice alla sua Donna si legge la seguente stanza:

Non dico, che alla vostra gran hellezza
Orgoglio non convegna, e stiale hene;
Che a hella Donna orgoglio hen convene,
Che la mantene in pregio, ed in grandezza.
Troppa alterezza è quella, che sconvene:
Di grande orgoglio mai hen avvene.
Dunque, Madonna, la vostra durezza
Convertasi in pietanza, e si raffrene;
Non si distenda tanto, che mi pera.
Lo Sol sta alto, e si sace lumera
Viva, quanto più in alto ha a passare.
Vostro orgogliare donqua, e vostra altezza
Mi saccian prode, e tornino in dolcezza.

Alla Corte di Federico II. Imperadore, allorchè si fermò in Sicilia, usavano parecchi altri valentuomini Italiani, che apprendendo l'uso della Volgar Poesia lo portarono poscia alle Patrie loro, e lo propagarono meglio per tutta l'Italia. Ciò seguì dopo il 1220. ed allora cominciarono a sirorire i Poeti Volgari nella Toscana, in Bologna, ed in altre Città Italiane. Contò Arezzo il suo Guittone; Lucca il suo Bonagiunta; Siena Folcacchiero de'Folcacchieri, Mino Moccato, ed altri; Pisa Gallo; Pistoja Messer Cino; Todi il B. Jacopone; Barberino Messer Francesco; Firenze Guido Cavalcanti,

Ser

Ser Brunetto, Guido Lapo, Farinata de gli Überti, Dino Fresco-baldi, Dante Alighieri, ed altri assai; Bologna Guido Guinizollo, e Guido Ghisolieri, Fabrizio, Onesto, Semprebene, Bernardo, Jacopo della Lana, ed altri; per tacer di non pochi, de'quali's a menzione l'Ab. Giovam-Mario de'Crescimbeni nell'Istoria della Volgar Poesia. Ne'Versi dicostoro può veramente dirsi, che l'Italica Poesia cominciasse a spiegar le penne, e ad acquistar la sua nobiltà. Ostre alla Lingua men rozza, e ruvida, ostre alle frasi piu leggiadre, si vede in quelle Rime un pensar più sublime, più dotto, e più gentile di quel, che prima s'usava. A Guitton d'Arezzo massimamente ha questa obbligazione la nostra Poesia, e forse ancor più a Guido Guinizelli, il qual da Dante è appellato Padre sno, e de glialiri Poeti migliari, che mai Rime d'Amore usar dolci, e leggiadre.

Credesi pure, che questo Guido fosse il primo, che cominciasse a trattare in versi volgari cose Filosofiche, sottili, e dotte poiche Bonagiunta da Lucca in un Sonetto così gli scrive:

> Voi, che avete mutata la maniera Delli piacenti detti dell' Amore, Dalla forma dell' esser, là dov' era, Per avanzare ogni altro Trovatore.

In ciò su il Guinizello poscia imitato da Guido Cavalcanti, dal grande Alighieri, e da altri, i quali si dipartirono talvolta da gli argomenti amorosi, e congiunsero la Filososia, e l'altre Scienze

colla Poesia Volgare.

Ma contuttoché questi valentuomini superassero di gran lunga à Poeti Siciliani, pure non portarono ad una compiuta perfezione la Poesia, notandosi ne'lor versi non solo qualche rozzezza di Lingua, accompagnata alle volte da molta oscurità ne'sentimenti, e nelle forme di dire, da poco numero, o sia da una languida armonia di verso; ma ancora uno stile talvolta asciutto, e prosaico, e uno spiegar non rade volte con bassezza i pensieri, che anch'essi le più delle volte poco s'alzano da terra. Egli si dee nondimeno avvertire, che ottimo è il Gusto di tutti i Rimatori di quel tempo, e che niuno per l'ordinario torce dal buon sentiero, essendo, se non sempre belli in vista, sempre nell'interno sani i lor pensieri, e concetti. Si ha pur da confessare, che alcuni di que Poeti son maravigliosi, e degni di somma lode, quantunque non sieno esenti dalle divisate macchie. Fra costoro senza dubbio occupa i primi scanni Dante il grande, cioè l'Alighieri, poichè l'altro di Majano è assai barbaro di Lingua, e senza paragone inferiore all'altro. Troppo è famosa la sua, come chiamasi, divina Commedia; ma io per me non ho minore stima. delle sue Liriche Poesie; anzi porto opinione, che in questi risplenda qualche virtù, che non appar sì sovente nel maggior Poema. E ne'Sonetti, e nelle Canzoni sue si scopre un'aria di selicissimo Poeta; veggionsi quivi molte gemme, tuttochè alle volte mal pulite, o legate. Nè la rozzezza impedisce il riconoscere ne'suoi versi un pensar sugoso, nobile, e gentile, siccome darò a vedere in luogo più acconcio, dove spiegherò una delle sue Canzoni. Intanto mi sia lecito di dire, che si è fatto in certa maniera torto al merito di Dante, avendo sinora tanti Spositori solamente rivolto il loro studio ad illustrar la divina Commedia, senza punto darsi cura de'componimenti Lirici. Sarebbono essi tuttavia privi di comento, se il medesimo Dante non ne avesse comentati alcuni sì nel Convito amo. roso, come nella Vita nuova. E pure, non men della Commedia sua, meritano queste altre Opere d'esser'adornate con nobili, e dotte osservazioni, tantochè potrebbe qualche valentuomo in illustrandole conseguir non poca gloria fra i Letterati.

Converrebbe altresi far nuove diligenze per pubblicar aftre sue Rime, non ancor date alla luce nelle Raccolte di Bernardo Giunta, di Jacopo Corbinelli, e di Leone Allacci. Alcune io n'ho vedute in un Codice della Biblioteca Ambrosiana, scritto a penna già saran trecento anni. E benchè non sieno o di grande importanza, o necessarie per accrescer la gloria di Dante; pure ancor le minime cose de gli uomini grandi sono anch'esse, per dir così, grandi; e se non per merito d'esse, per venerazione almeno de'lor padri, si debbono stimar non poco. Ecco un Sonetto solo, preso da quel Codice, ch'io porgerò scritto con migliore ortografia, benchè non senza qualche storpiatura ne'sensi, cagionata in tutto il rimanente ancora del libro, dall'ignoranza del vecchio copista. Quivi parla Dante, come io stimo, di Beatrice, col qual nome significava egli la vera Sapienza.

Di Donne io vidi una gentile schiera
Quest' Ognissanti prossimo passato,
Et una ne venia quasi primicra,
Seco menando Amor dal destro lato.
Da gli occhi suoi gittava una lumiera,
La qual pareva un spirito insiammato.
Et i' ebbi tanto ardir, che in la sua cera
Guardando, vidi un Angiol sigurato.
A chi era degno poi dava salute
Con gli atti suoi quella benigna, e piana,
Empiendo il core a ciascun di vertute.
Credo, ehe in Ciel nascesse esta soprana,
E venne in Terra per nostra salute:
Dunque beata chi l'è prossimana.

Un'

Un' altro Sonetto dimostra, in che tempo Dante lo scrisse, terminando con questi due versi.

E fu di Giugno venti dell' entrante

Anni mille dugiento nonantune
Nel medesimo Codice si leggono pure, ostre a quei di Dante, altri Sonetti di Guido Cavalcanti, di Messer Antonio da Ferrara, di un certo Menghino, di Pietro da Siena, di Giovanni Quirino, acui Dante scrive più d'un Sonetto, e d'altri Antori, che siorirono a'tempi del Petrarca. Il mentovato Pietro da Siena termina così un Sonetto da sui indirizzato al Petrarca:

Deb apri lo fiil tuo d'alta eloquenza,

E vogli alquanto me certificare,

Qual prima fu o Speranza, od Amore.

A cui risponde il Petrarca con un'altro Sonetto, i cui Terzetti son tali:

Ma credo; che in un punto dentro al core Nasca Amore, e Speranza, e mai l'un senza

L'altro non possa nel principio stare.

Se'l desiato Ben per sua presenza

Queta poi l' Alma, siccome a me pare,

Vive Amor solo, e la sorella muore.

Non giurerei, che fosse del Petrarca una tal risposta; ma in una Vita di lui, ampiamente scritta da un uomo di rara erudizione, e conservata pur Ms. nell'Ambrosiana, si leggono parimente questi due Sonetti, il primo de'quali non a Pietro da Siena, ma bensì ad Antonio da Ferrara, e il secondo al Petrarca sono attribuiti.

Richiederebbe similmente la venerazione da noi dovuta all'antichità, che oltre alle Rime di Dante se ne raccogliessero altre non ancor pubblicate di Guido Cavalcanti, di Guido Guinizello, di Cino da Pistoja, di Guitton d'Arezzo, di Franceschin de gli Albizi, e d'altri. A questo sine io qui registrerò certe notizie, che potranno servir di lume a chi volesse imprendere una si degna fatica. Le ho io raccolte da un Ms. di Alsonso Gioja Ferrarese, uomo di molta letteratura; e conservasi questo Codice nella Biblioteca Estense. Di Gino da Pistoja, come asserma il suddetto Autore, ci sono da cinquanta, e più Sonetti, non veduti dal Giunta, e non istampati ancora, de'quali ce ne ha alcuni rispetto a quel tempo assai belli, come pure dodici Ballate, e nove Canzoni. Di Guido Gavalcanti oltre a gli stampati ci sono altri Sonetti, un de'quali comincia:

Certo... è dell' intelletto accolto.

E un'altro: Avete voi li fieri, e la verdura. Il principio d'un'altro è tale. Ciascuna fresca, e dolce fonte....

Che su da lui satto in risposta ad uno mandatogli da Ser Bernardo da Bologna. E un'altro, che comincia:

Io spero, che la mia disavventura.

E un'altro: Morte ...... il .... Un' altro: Novelle ti so dir &c. Un' altro: Veder potete &c. Un' altro: Biltà di donna &c.che truovasi ora stampato dal Castelvetro nelle Sposizioni delle Rime del Petrarca. Un' altro: Un' amoroso sguardo &c. Un' altro: Se non... già &c. E un'altro, ch'egli scrive a Guido Orlandi, e che comincia; La Bella Donna &c. e v'è la risposta d'esso Guido Orlandi. Del medesimo Cavalcanti si son vedute Mss. molte belle Canzoni, oltre alla samosa, che comincia: Donna mi prega &c. Una d'esse ha questo principio:

lo non pensava, che 'l cor giammai.

Un' altra: lo prego voi &c. E una Ballata, che comincia:

Sol per pietà ti prego giovanezza. Di Guitton d'Arezzo si trova ancora una Canzone Ms.il cui principio: Amor, non bo podere. Restano pure di Franceschin de gli Albizi Fiorentino due Serventesi, l'uno de'quali è molto riguardevole. Visse probabilmente costui dopo Dante, e non so come il suo nome fuggisse dalla penna dell'erudito Ab. Crescimbeni nell' Istoria della Volgar Poesia. Di Lapo Gianni si truovano eziandio alcune Canzoni, e Ballate Mss. presso a nove. Credesi, che questo Autore vivesse molto prima di Dante; ma la sua maniera di comporre nol mostra, essendo privo delle vociantiche. Di Guido Guinizello Bolognese restano altre Canzoni, e Sonetti non pochi, perchè, dice il Gioja, si sono veduti da 12. Sonetti, e 4. Canzoni, senza la stampata, in un'antico libro. Non si sono finora stampate due altre Canzoni, e due Sonetti di Bonagiunta Urbiciani da Lucca. Di Jacopo da Lentino Notajo si son veduti alcuni Sonetti; nè può già credersi, che questi sia quel Jacopo Notajo, di cui porta un Sonetto il nostro Castelvetro nella Sposizione al Sonetto centesimo del Petrarca, perchè questo Sonetto è molto leggiadro, nè sente dell'antichità, come sentono i versi da noi accennati. Di Pietro dalle Vigne restano tuttavia due altre Canzoni Ms. Quando gli Autori fin qu'i memorati altro merito non avessero, che quello d'essere stati Padri dell'Italica Volgar Poesia, pur sarebbero degne l'Opere loro di comparire alla luce. Ma certo è, che oltre a quelle di Dante sono assai commendabili le Rime di Guittone, di Guido Guinizello, di M. Cino, e d'altri di que' venerabili Scrittori. Certo è altresì, che non poco splendore viene alla Volgar Poesia dall'aver avuto uomini sì valorosi tanto per tempo. Da essi il Petrarca, e i Rimatori seguenti presero molte gemme, più che Virgilio non fece da'versi d'Ennio. E di facti s'osservano quivi semi d'altissime cose, nobili pensieri, vive Immegini, le quali con pazienza trascelte, e faccolte da'rozzi, ed ossuri lor versi, possono mara vigliosamente servire a' moderni Poeti per ben comporre.

In pruova di ciò voglio rapportare alcun passo dalle Rime loro stampate, assinche si scorga la nobiltà, la fortuna, e il buon Gusto della nostra Volgar Poesia insino in que' tempi. Ecco un So-

netto del Cavalcanti.

Chi è questa, che vien, ch'ègn' nom la mira?
Che fa tremar di caritate l'a're?
E mena seco Amor, sì che parlare
Null' nom ne puote, ma ciascun sospira?
Abi Dio, che sembra, quando gli occhi gira!
Dicalo Amor, ch' io nol saprai contare.
Cotanto d'umiltà Donna mi pate,
Che ciascun' altra inver di lei chiam' ira.
Non si potria, contar la sua, piacenza;
Che a lei s'inchina ogni gentil Vertute,
E la Biltate per sa Dea la mostra.
Non è sì alta già la mente nostra,
E non s'è posta in noi tanta salute,
Che propriamente n'abbiam conoscenza.

Comincia il medelimo Autore un' altro Sonetto in tal guila.

Deb spirti miei, quando voi me vedite Con tanta pena, come non mandate Fuor della mente parole adornate Di pianto doloroso, e sbigottite?

Ecco pure il principio d'una sua Ballata.

In un boschetto trovai Pasterella
Più che una Stella bella al mio parero.
Capegli avea biondetti, e riccintelli,
E gli occhi pien d'amor, ciera rosata.
Con sua verghetta pasturava aguelli,
E scalza, e di rugiada era haguata:
Cantava, come sosse innamorata;
Era adornata di tutto piecere.

Così ne comincia egli un'altra.

Perch' ie non spero di ternar giammai,
Ballatetta, in Toscana;
Va tu leggiera, e piana,
Dritto alla Donna mia,
Che per sua cortesia

To fare molto enerc.

Tu porserui nevelte de sospiri,

Piene de doglia, e di molta paura &c.

Se tu mi vuoi servire, Mena l'anima teco

(Di ciò molto ti prego)

Quando meira del core.

Deb Ballatetta, alla tua amistate

Questo anima, obe trema, raccomando.

Menala teco nella sua pietato

A quella bella Donna, a cui ti mando. Deb Baltasessu, dille sospirando,

Quando le sei presente:

Questa notra Servense

Vien per ikar con vai,

Parista du colui,

Che su serve d' Amera.

Tu voca sbigossisa, e deboletsa,

Cb' esci piangendo dello cor dolente,

Con l'anima, e con queffa Ballacette

Vai ragionando della strussa mente; Voi troverese una Donna piacense

Di & dolce intellesso.

Che vi fara diletto

Davanti fiarle ognora.

Anima e turl'adora

Sempre nel suo valore.

Odasi ora un Sonetto di M. Cino da Pistoja, la cui invenzione mi par sommamente leggiadra, è pellegrina.

La bella Donna, che in versu d'Amere

Mi passo per gli ocebi entro la mente,

Irata, e disdegnosa spessameme

Si volge melle parti, ove far 1 core;

E dice: 6 to non to di quinci fuore,

Tu ne morrai, s'io posto, tostamente.

E quei si stringe paventosamente,

Che ben conosce, quanto e'l suo valore.

L'Anima mia, che intende este parole,

Si lieva trifta per partirsi allora

Dinanzi a Lei, che tant' orgaglio mena. Ma vienle incontra Amor, che se ne dugle,

Dicendo: su non te n'andrai autora:

E tanto fa , che la ritiene appena.

Il medelimo Cino'in un Medriale così ragiona.

Madonna la pictate.

Che v' addimandan tutti i mini sospiri. E' sol, che vi degniate, sh' ia ui miri.

Lo sento. si'l disdegno.

Che voi mostrate contro al mirar mio.

Che a veder non vi veguo,

E morrenne , sì grande n' bo il defio.

Dunque merce per Dine

Del mirar sol, che appaga i mici desiri. La vostra grande altezza, non s'adiri.

Assingiamo un Sonetto di Guitton d'Arezzo.

Quanto più mi destrugge il mio pensieno,

Che la durezza alsrui produsse al Mondo. Tauto egner, lasso, in lui più mi prosonte:

E sol fuegir della speranza, spero.

Eo parlo meco, e viconosco in vero, Che manchero sotto si grave pondo;

Ma'l meo fermo disso tant' è giocondo,

Cb' eo bramo, e seguo la cagion, cb' co pero.

Ben forse aloun verra dopo qualch' anno Il qual, leggendo i mici sospiri in rima,

Si dolerà della mia dura sorte.

E chi sa, che Colei, ch' or non mi estima,

Visto con il mio mal gimeo il suo danno, Non deggia lagrimar della mia morte?

Comincia pure il medelimo una sua Ballata con queste parole.

Nei siam sospiri di pietà formati,

Donna, per ferni fede.

Che'l serve velno, the qui n' ha mandati,

Non può più in vita far senza mercede.

Si contenti nondimeno Dante con tutti i Rimatori antichi fin qui lodați, ch'ia pubblichi la Volgar Poesia di gran lunga più fortunata ne tempi di Fransesco Petrarca. L'ingeggo veramente maraviglioso di questo grand'nomo nato nell'A. 1304, morto l'A. 1374. ereditò tatte le virsu de vecchi Poeti, ma non già i loro difetti. Il perchè tanto crebbe per opera fue la beliezza della Lirion woltra, che pervenne a fingolar perfezione. Se io volessi qui sporte l'ottimo Gusto del Petrarca, e dovrei ridire quanto coramai noto all'Europa tueta, e converrebbemi spendere gran tempo; onde io voglio riserbare ad altri luoghi una tale imprese. Dirò selamente per ora, che la leggiadria della Lingua, la bellezza dello Scile, la nobiltà de'pensieri,

con cui son tessus de Rime del Petrarca, giustamente gli hanno guadagnato il titolo di Principe de Poesi Lirioi d'Italia; nè finora è venuto fatto ad alenno di tergli si bel pregio. Anzi pochi son quegli; che sieno aggiuntia selicemente imitarlo, non che a superarlo. E ben nelle Opere di questo rinomato Poeta dovrebbono affisarsi coloro, i quali osano censurare, e per poco dileggiar l'Italica Poesia, senza pur conoscere i primi Autori, e Maestri d'essa; imperocchè quindi scorgerebbono, qual sia il vero buen Gusto, di cui sa professione l'Italia. Certissima cosa intanto egli sia fra noi altri, che potrà dire d'aver prosittato assa; e di essere per buon cammino, chiunque molto gusta i'Opere di questo samoso Ingegno.

Piorirono a' tempi del Petraren non pochi altri Posti, ma senza paragone inseriori ad esso. Fra questi su Giovanni Boccaccio, a cui però le Rime non avrebbono assicurata l'eternità del nome, quando egli colle Prose mon l'avesse conseguita. E visse pure in que' tempi Fazio de gli Uberti, Poeta non molto sortunato nel suo Dittamondo, ma di assai buon Gusto nelle Canzoni, come da una sua stampana dal Giunta si può raccogliere. Fra l'al-

tre cose dice egli con leggiadria:

Io vo chiamando Morte con diletto,

Sì m'è venuta la vita în dispetto.
Io chiamo, io prego, e lusingo la Morte,
Come divota, dolce, e cara amiea,
Che nou mi sia nemica,
Ma vegna a me, come a sua propria cosa;
Ed ella mi tien chiuse le sue porse,
E sdegnosa ver me par eb'ella dien:
Tu perdi la suica,
Ch'io nou son quì per dare a'tuoi par posa &c.

Sette Sonetti di muesto Autore non ancora stampasi ho io veduti

in un Codice Mil, della Libreria Ambrofiana.

Per tacer poi di moltissimi altri, parlerò sol di due, perchè amici del Perrara. Il primo d'essi su M. Antonio da Ferrara Medico, di cui abbiamo qualche componimento stampato nelle Raccolre del Corbinelli, e di Luone Allacci. In un Codice Ma e assa i ancico della mentovata Libreria Ambrosiana, oltre ad alcuni Sonetti di Mino de Vanni d'Arezzo sepra l'Inserno di Dunco, oltre a serti Capitoli d'un Monaldo, e ad altri versi di differenti Poeti, leggonsi pure il Credo volgarizzato, e alcune Canzoni di questo M. Antonio non ancos pubblicate. D'una d'esse è tale il principio.

Il grave carso, della soma trista, Che la possa mancante mia soperchia

Per lango affanno, e giugne peso al peso. M' ba tanto offeso, e tanto mi contrista. Che l'occulto soffrir, che mi soperchia, Rompe il velame per effere inteso: Benchè sia acceso omai tanto l'ardore. Che mi consuma il core, Che l'acqua al suo soccorso verrà tarda. Oime bugiarda, e vana mia speranza, Che in ogni parte mi cresce l'ardore, Che fece ad Atteon mutar fembianza; E tanto avanza mici tormenti rei. Cb' altro non so parlar, che dire omei.

Di quattro altre sue Canzoni metterò qui i principi.

Le Stelle universali, e i Ciel rotanti &c. Perd che'l bene, e'l mal morir dipende &c.

Al cor dogliofo il bel soccorso è giunto &c. Virtà celeste, e tital trionfante &c.

Tra alcuni suoi Sonetti Mss. evvene pure uno con questo titolo: el pradicto M. A. domino Francischo, cioè, come io credo, al Pe-

trarca. Incomincia così: Deb dite il fonte, donde nasce Amore. E qual razione il fa esser si degno &c.

Segue la risposta:

Per util, per diletto, e per onere Amor, cb'è passion, vence suo regno: Quel solo è da lodar, che drizza il segno Inver l'oneflo, e gli altri caccia fuore &c.

L'altro amico del Petrarca fu un Conte Ricciardo, del quale ho veduto un Sonerto Ms. indrizzato al medesimo Petrarca. Il fine

d'effo è tale : Io spero pure, io spero, ch' a suo tempo

Mi ricenduca in più tranquillo porto Il bel dir vostro, che nel Mondo è solo.

Leggesi nel Codice stesso ancor la risposta del Petrarca (se pur' è vero ) il secondo quadernario di cui è tale:

le non so qui trovar altro compenso, Se non che'l tempo è breve, e i di son ratti.

Kerrà colei, che sa rompere i patti,

Per torne quinci, ed ba già il mio consenso. Mill' anni parmi, io non vo' dir, che morto,

Ma ch' io sia vivo; pur tardi, o per tempo

Spero salire, ov' or pensando volo. Tomo I.

Di

Di voi son cerso, ond'io di tempo in tempo Men pregio il Mondo, e più mi riconforto, Dovendomi partir da tanto duolo.

L'Autore antico della Vira Ms. del Petrarca, di cui sopra favellai, rapporta anch'egli questi due Sonetti, e dice che questo Conte Ricciardo si chiamava di Battifolle. Se in un Ms. della Vaticana, di cui si servì l'Allacci, non si leggessero de i Sonetti di questo Conte Ricciardo, potrebbe talan sospettare, che in vece di Ricciardo si avesse da scrivere Roberto, poichè ancor questi era Conte di Battifolle, e a lui scrisse il Petrarca due l'estere, appellando o studioso della Poesia.

Nè lascerò io di dire, che ben per tempo ebbe la Volgar Poessa. un'altra gloria, e fu quella d'avere Scrittori, che trattarono maestrevolmente d'essa. Il primo in tale impresa fu il grau Filosofo Dante, il quale compose un libretto in Prosa Latina intitolato de vulgari elequentia. Questo libro, trasportato in Italiano, fu dato alla luce dal Trissino, ma non senza gravi richiami d'alcuni Scrittori, a quali non potè parere Opera di Dante. Le ragioni però da essi apportate contra l'origine legittima di tal Trattato, non sono si robuste, che s'abbia tanto di leggieri da cedere alla loro opinione. Degna è di Dante quella fatica, ed io solamente non faprei credere al Trissino, quando egli ne astribuisce la traduzione a Dante medesimo, parendomi lo file di questo Libro ben poco somigliante a quel, che si vede nell'altre opere dell'Alighieri. Quantunque però potesse dubitarsi del Libro ora stampato, sempre è certo, che una simile Opera fu composta da Dante, avendo noi in ciò la testimonianza del Boccaccio, e di Giovanni Villani.

Altrettanto è cerre, che pochi anni dopo la morte di Dante(accaduta nel fuese di Luglio del 1321. secondo il detto Villani, o puè di Settembre secondoche ho offervato in un'autichissimo tena della sua Commedia Ms. e in altri Mss. della Libreria Estense) M. Antonio da Tempo o di Tempo Giudice Padovano composa un Trattato Latino di Poetica Volgare. Una ben vecchia copia Ms. di questa Poetica si conserva scritta a penna l'An. 1332 nella Libreria lascinca da S. Carlo Borromeo al Capicolo della Metropolicana di Milano, ed ha questo tisolo: Incipit Summa Artis Ritmici vulgaris dictaminis, composita ab Antonio de Tempo Judice Cive Paduano ad illustrem Principem Albertum de la Scala. A. D. millesimo trecentesimo trigesimo secundo. Il suo principio è tale: Ex generofa presapia Scala oriunde, inclyto, ac strenuo Domino suo Domino Alberto Cc. considerato quod de Rhitmis vulgaribus per aliquam artem, qua meis fuerit oentis, unt auribus intimata, non fuit per alies pracedentes aliquid sub regulis, ant determinate medo, vel exemplis bucusque

EDCO-

theorice nuncupatum, quad ad doffrinam aliquam saltem rudium in buinsmodi licet modica sententia posset accedere; sed solum anidam cursus. & consucrado rismandi, que, us onto, a bonis, & dignis vescribus babuis principium; quidquid etiam per Ritmatores quasi accidentaliter, & practice . non autem magistraliter ustatum. Ideireo ductus reverentia. & inveterata subjectionis amore magnifici domini mei pralibati domini Alberti de la Scala Ego Antonius de Tempo, Judex licet parvus, Civis Paduanus ea, que circa boc per experimenta rerum, & practicam per alios ritmantes vidi bacteuns observari &c. Ancor Bernardino Scardeoni nel lib. 2. classe 61, delle Antichità di Padova, attesta che l'A. 1332, fu divolgata questa Opera; e una copia d'essa abbiamo pur ML nella Biblioteca Estense. Quivi potrebbe pascersi la curiofità de' lettori in mirando raccolte tutte le spezie de' componimenti Poetici volgari, usati in que' tempi, alcuni de' quali oggidì parrebbono molto strani. Fra l'altre cose dice egli, che Ritmorum vulgarium septem sunt genera. Primum, est Sonetus. 2. Ballata. 3. Cantio extensa . 4. Rosandellus . 5. Mandrialis . 6. Serventesins . 7. Mosus confectus. Spiegando poi il Sonetto scrive, che Sonetorum 16. Sunt species; scilicet: simplex, duplex, dimidiatus, candatus, contiunus, incatenatus, duodenarius, repetitus, retrogradus, semiliteratus, motricus, bilinguis, mutus, septenarius, communis, retornellatus &c. Di ciascua de quali rapporta egli qualche esempio. Una sola volta nomina egli Dance, ma non mai il Petrarca, segno ch'egli visse dopo il primo, e che compose il suo libro, prima che le Rime dell' alcro fossero fatte, o note in Italia. Dal che si può eziandio argomentare, che non a quello Antonio da Tempo, ma ad un'altro, s' hanno da attribuite alcuni Comenti stampati sopra il Canzoniere del Petrarca.

Per altro il rimanente de' Poeti, che fiorirono a' tempi del Petrarca, o dopo la sua morse, non ebbero le Museassai favorevoli, tuttochè mon possa dirsi, che il gusto lero sia stato vizioso. Meritano molta stima alcuni, che visiero intorno a gli Anni del Signore 1400, e seguenti, cioè Buonacorso Montemagno, Cino Rinuccini, Franco Sacchetti, e Giusto de'Conti, imitatori tutti del samoso Petrarca. L'ustimo spezialmente di costoro mi par si abbondante di leggiadria, e nobiltà nelle sue Rime, ch'io non avrei molta dissicultà di annoverarlo fra i primi Poeti della nostra Italia. Ma nel Secolo appresso, cioè dopo il 1400, non solamente la Lingua, ma ancor la Poesia Italiana perdettero non poco dello splendore acquistato, non già perchè mancassero Scrittori, e Poeti, ma perchè non posero essi gran cura nel ben coltivare, e l'una, e l'altra professione. Molti di loto son registrati nella Storia della Volgar Poesia del sopram-

mentovato Ab. Crescimbeni; più altri ancora se ne registreranno dal medefime nella continuazione delle fue Opere; e intorno ad ef-· si pensa pur di pubblicare moltissime notizie il Sig. Apostolo (a) Zeno. Io ancora n'ho veduto de gli altri in un Codice della Biblioteca Estense scritto a mano intorno alla metà del Secolo medesimo. ove son le Rime del Petrarca mischiate con alcune di Marco Reca--neto Veneziano, di un'altro Marco Piacentino Veneziano (se pur non è lo stesso) di un certo Ulisse, d'un'Albertino, di Lanzelotto da Piacenza, di Simon da Siena, di Leonardo Giustiniani, e d'altri, fra le Rime de'quali si conta pure, non so con qual fondamento, un Sonetto di S. Tommaso d'Aquino vivuto verso il 1250. D'altri Poeti Toscani di quel tempo ho veduto componimenti in un Codice Ms. dell'Ambrosiana molto scorretto, cioè del Gonte Francesco di Poppi, di Luca Pitti, Filippo Lapacesni, Filippo Ischaretatti, o sia Scarlatti, M. Francesco di Bellese, Filippo Arnolfi, Giovanni de' Nerli &c. Non verrebbe grande onore, o vantaggio all'Italica Poesia, se le Rime di questi infelici Poeti si pubblicassero, scorgendosi in loro oltre a gran povertà di bei pensieri, molta rozzezza di stile con altri diferti. Questi difetti però non osservo io nelle Rime di Simon da Siena, che si conservano scritte a penna in Reggio nella Libreria del P. Giovam-Battista Cattaneo Min. Oss. uomo celebre fra gli eruditi. Sono 14. Canzoni, 4. Capitoli, e 19. Sonettia dove s'incontrano sentimenti nobili, e un bel verseggiare, che s' accosta di molto al buon gusto del Petrarca. Una delle Canzoni è fatta per l'elezione d'Innocenzo VII. Papa; il che ci sa intendere. che un così degno Autore fioriva circa l'Anno 1400.

Si mantenne ciò non ostante dopo la metà di quel Secolo in qualche Rimatore la riputazion della nostra Poesia, essendo allora sioriti Girolamo Benivieni, Angiolo Poliziano, il C. Matteo Maria Boiardo, Antonio Tibaldeo, Serasino dall'Aquila, e spezialmente Lorenzo de' Medici, nelle Rime del quale benchè non si vegga un'intera persezione, pure io vi truovo si nobili, e vaghe Immagini Platoniche, si buon Gusto Poetico, che sicuramente egli supera in qualche pregio molti altri samosi Poeti della nostra Lingua. Se la sua vita sosse più lungamente durata, e se quella, ch'egli menò, sosse si sa sua vita sosse più lungamente durata, e so quella, ch'egli menò, sosse si sa sua vita sosse più sciolta dalle cure samigliari, e politiche, sto per dire, che avrebbe ancor quel Secolo avuto il suo Petrarca. Fiorì parimenti in que'tempi Matteo Palmieri Fiorentino, uomo dottissi-

mo,

<sup>(</sup>a) Sig. Apostolo Zeno.) Molto bene scritto, e non Appostolo. Dicevano i nostri antichissimi Appostolo; ma in oggi sa d'affettazione, dicendosi comunemente da noi Apostolo. Così Ovujdio oggi si dice Ovidio.

mo, benchè non affai buon Teologo, di cui resta un Poema Italiano, intitolato Città di Vita, diviso in Cantiche, e composto in TerzaRima ad imitazione di quel di Dante. Io n'ho veduta una copia Ms. che forse è unica, nella Libreria Ambrosiana. Davanti al Poema si legge una Lettera scritta dall' Autore a Lionardo Dati Segretario del Papa, ove si leggono cotai parole: Libros Civitatis Vite quos novissime edidi, ad te mitto, tanquam ad censorem veridicum. Commendasti illos quondam mibi quasi prope divinum opus, quum non adbuc emendaffem &c. Fu scritta questa Lettera a i 24 di Marzo del 1466. Un'altro Poema composto intorno a i medesimi tempi, e assai somigliante, può vedersi nella menzionata Biblioteca Estense con questo titolo. Incomincia il Libro de'Regni al magnifico, & eccelfo Signor Ugolino de'Trenti da Fuligno. E' diviso in 4. libri, nel primo de' quali tratta del Reame di Cupido, nel secondo del Regno di Pallade, nel terzo del Regno di Satanasso, e nell' ultimo del Reame celeste. I primi versi son questi;

La Dea, che'l terzo Ciel volvendo muove, Avea concorde seco ogni Pianeto, Conginnta al Sole, & al suo padre Giove.

Questa copia su scritta l'A. 1476. da un Noraio Ferrarese. Immagino io però, che quest' Opera sia la medesima, che il Quadriregio, attribuito bensì a Federico Vescovo di Fuligno, ma compotto da Niccolò Malpigli Bolognese, come osserva l' Ab. Giusto

Fontanini nel cap, 9. dell' Aminta difeso.

Ma il Secolo seguente del 1500, insino al 1600, su senza dubbio il più fortunato per l'Italica Poesia, essendo questa, per dir così, rinata, e giunta ad incredibile gloria in ogni forta di componimenti. A Pietro Bembo, che su poi Cardinale, è l'Italia principalmente obbligata per sì gran beneficio. Non solamente la Lingua nostra per cura sua tornò a fiorire più che ne'tempi andati, ma il Gusto ancor del Petrarca tornò à regnare ne gl'Ingegni Italiani. Essendosi pure da Leon Decimo sommo Pontefice risvegliato l'amor delle buone Lettere, si vide appresso in ogni setteratura, e sopra tutto nella Poesia sì fattamente gloriosa questa Provincia, ch'ella non ebbe allora molto da invidiare il Secolo d'Augusto. Pochi son coloro, che non sappiano i meriti del mentovato Bembo, di Giovanni della Casa, dell' Ariosto, d'Angiolo di Gostanzo, di Luigi Tansillo, di Giovanni Guidicioni, d'Annibal Caro, di Torquato Tasso, del Caval. Guarino, e d'altri senza numero, che vissero in quell'illustre Secolo. Videsi per la prima volta allora da parecchi Italiani trasportato in Latino, e poscia in Volgare, il prezioso libro della Poetica d'Aristotele. Da loro aucor si scrissero am-: Tom. I.

piamente le regole, e i precetti della Poesia Italiana, si trattò con singolare erudizione la Critica, e si apersero tutte le vie più sicure per giungere alla persezione Poetica. Ora generalmente parlando i Poeti di quel Secolo ebbero Gusto sano, scrissero con leggiadria, adoperarono pensieri prosondi, nobili, naturali, ed empierono di buon sugo i lor componimenti. Qualche differenza però si scorge fra gli Autori, che vissero nella prima metà del Secolo, e fra coloro, che siorirono nell'altra. I primi con maggior eura imitarono il Petrarca, nè potendo pervenire alla secondità, e alle santasse di quel gran Maestro, parvero alquanto asciutti, eccettuando però sempre il Casa, e il Costanzo, i quali nella lor maniera di comporre sono da me altamente simati. Gli altri possiia per ottener più plauso si dilungarono alquanto dal genio Petrarchesco; amarono più i pensieri ingegnosi, i concetti fioriti, gli ornamenti vistosi; e talvolta cotanto se ne invaghirono, che

caddero in un de gli estremi viziosi, cioè nel Troppo.

E conciossiache questa maniera di comporre sembrasse più spiritosa, nuova, e piena d'ingegno, e perciò fosse in grado al popolo più della prima, la quale ha in paragon di quest' altra molto del ritroso, poco dell'ameno e si diede taluno affatto in preda a tal gusto, il quale, non può negarsi, anche esso è ottimo, purchè giudiciosamente sia maneggiato, e in convenevoli luoghi. Ma quì non ristette la carriera d'alcuni, i quali o per troppo desiderio di novità, o pure per ignoranza si rivolsero a coltivar certa viziosa sorta d'Acutezze, o Argutezze, o vogliam dire di Concetti arguti, abbagliando collo splendore per lo più falso di queste gem. me in tal guisa il Mondo, che quasi smarrissi, non che il Gusto. la memoria del Petrarca, e di tanti valentuomini fino a quel tempo fioriti. Comechè semi di questa nuova maniera di comporre talor s'incontrino per le Rime di chi visse prima del Cavalier Marino, contuttociò a lui principalmente si dee l'infelice gloria d'essere stato, se non padre, almeno promotore di sì fatta scuola nel Parnaso Italiano. Quindi è, che dopo il 1600, la maggior parte de gl'Italici Poeti seguirono le vestigie del Marino, strascinati per dir così della gran riputazione, e dal raro plauso, ch'egli aveva ottenuto, senza considerare, se andavano dietro ad un buono, o pure ad un cattivo Capitano. Potevano promettersi poehissima lode, e ben rado lettore quegli, che avessero allora calcate le vie del Petrarca; onde non è maraviglia, se tanti si lasciarono trasportar dalla corrente, poichè in fine i versi per l'ordinario o non isperano, o non confeguiscono altra mercede, che l'asciuttissima dell' essere lodati. Nulladimeno in un sì grave naufragio dell' Italica Poesia trovarono alcuni la via d'essere gloriosi , senza condursi per la tanto accreditata del Marino. Gabriello Chiabrera rivolto si ad imitare gli antichi Lirici Greci, e massimamente Pindaro, consegul fra noi altri un nome eterno; e il Conte Fulvio Testi non minor gloria ottenne, sopra tutto coll'imitare Orazio, e i Lirici Latini. Difficilmente, o non mai, si troverà nello stile del primo di questi due eccellenti Poeti, e di rado nel secondo, quella falsa mercatanzia, che tanto era in pregio a que'tempi. É il medesimo può dirsi di Virginio Cesarini, del Ciampoli (benchè questi troppo ardito non rade volte si mostri, e amatore oltre al dovere della novità) come pure d'altri Lirici, che fiorirono allora. e che s'avvidero del cammino migliore. Fra questi se Girolamo Preti, e il Conte Carlo de'Dottori non si fossero alle volte cotanto studiati d'essere ingegnosi ne' lor pensieri, avrebbono per mio credere guadagnata la Corona d'eccellentissimi Poeti del secolo prossimo passato.

Per anni parecchi durò in tale stato la fortuna della Poesia Italiana, abbattuta, ed avvilita in quasi tutte le Città, benche in tutte assai coltivata. E dico in quasi tutte, perchè in Firenze non oserei dire, che si fosse nè pure in que' tempi almeno notabilmente cangiata maniera di poetare, avendo le nobilissime Accademie di quella Città, benchè (a) non prodotto allora alcun Poeta di grido, pure conservato sempre l'affetto al Gusto sano del Petrarca. Ma dopo la metà del Secolo andato cominciò l'Italia a poco a poco ad aprir gli occhi, e a riaversi dal grave sonno, in cui era per tanto tempo giaciuta. Cristina Reina di Svezia, facendo coraggio in Roma alle Muse Italiane, su in parte cagione, che si riaprisse la Scuola del Petrarca, e si cominciasse a gustar da molti la bellezza de' pensieri naturali, e a lavorar sul Vero:

<sup>(</sup>a) Non predette allera alcun Poeta di grido.) Ciò mi pare detto troppo francamente essendoci stato tra gli altri Andrea Salvadori, e Ottavio Rinuccini, alle Poesse de'quali se nonfosse stata la gran luce e fama del Chiabrera, non sarebbe mancato il dovuto maggior grido di quel ch'egli abbiano. Perciò meglio sarebbe stato il dire: benche non prodotto allora alcun Poeta di sommo universal grido. Il Conte Fulvio Testi prese tutto il Mondo colla bizzarria, sonorità, e vaghezza delle sue Canzoni ; e durò un pezzo nelle nostre Accademie la voga d'imitarlo; ma conoscendoli da i vecchi, che i giovani andavano come perduti dietro a quello stile nuovo e fiorito, abbandonando la lettura del sommamente da loro amato Petrarca, il cominciarono a screditure, non perche egli non avesse Virtu Poetiche, avendo, se non akto, sfinito i più bei passi de i Poeti Latini; ma il secero per ridurre all'amore della purità, e della proprietà, e della gentilezza della Lingua; e per richiamare lo (marrito gusto del Petrarca. Comunque sia, si lasciò di comporre a quella usano za. Ciò in progresso di tempo ha fatto un pregiudizio, che si presero a fare Sonetti, e a disulare le Canzoni, le quali, a dire il vero, sono il maggiore ssor, zo Poetico, e dove le Virtù Poetiche possono più largamente campeggiare.

al che maggiormente poscia cooperò la nobile Ragunanza dell' Arcadia. Fiorirono ancora in Napoli, e rinovarono lo splendore dell'antica nobile Poesia Pirro Schettini, e Carlo Buragna con altri, che quivi si diedero ad imitare il Petrarca, e più del Petrarca Monsignor della Casa. Con altri valentuomini visse in Firenze Francesco Redi, uomo di purgatissimo Gusto, e Benedetto Menzini, e vive tuttavia il Senator Vincenzo da Filicaia, al quale augurano lunga vita le buone Muse. In Lombardia siami lecito il dire, che la gloria d'avere sconfitto il pessimo Gusto è dovuta a Carlo Maria Maggi, e a Francesco de Lemene. Il Maggi spezialmente verso il 1670. cominciò a ravvedersi del suo, é dell' altrui traviare, e a riconoscere, che i Concetti da lui amati, gli Equivochi, le Argutezze sono fioretti, che scossi cadono a terra, nè possono sperar durata. Si fece dunque egli a coltivar lo stile del Petrarca; e tanto adoperò in questa impresa, che il solo suo esempio bastò per disingannar molte Città non solamente di Lombardia, ma d'Italia ancora. E ben su facile ad un Filosofo par suo, poetando, di piacere a i saggi, e al volgo stesso, più che non piacque per l'addierro lo stil Marinesco. Imperciocchè laddove lo Stile d'alcuni Petrarchisti, anche rinomati, sembra (ed in effetto è ancor tale alle volte) secco, smunto, e privo di forza: il Maggi riempì, ed impinguò il suo di sugo, e di vigore. E più ancora sarebbe piaciutà la sua Scuola, s'egli alla forza de 'suoi versi avesse talora, alquanto più, congiunto il dir sollevato, e i colori Poetici, e si fosse maggiormente della sua Fantasia voluto valere. A memoria mia le Rime di questo Poeta capitate a Modena, e a Bologna, secero per così dire il medesimo effetto, che lo scudo luminoso, sfoderato in faccia all'essemminato Rinaldo ne' giardini d'Armida. Crebbe poscia cotanto lo studio dell'ottimo Gusto nelle Accademie d'Italia, e massimamente in quelle di Firenze, Roma, Napoli, Bologna, e Milano, che oggidì può dirsi restituito l'onore all' Italica Poesia, e ravvivata la gloria del Petrarca, e de' nostri maggiori.

Per le cose sinquì divisate, e mosto più in leggendo le Opere di tanti Poeti d'Italia vivuti per alcuni secoli innanzi, o tuttavia viventi, si può scorgere, che la nostra Poesia, siccome è la prima, così è la più gloriosa fra le Volgari, che ora sono in credito. Medesimamente possiamo intendere, che il poetar de gl'Italiani quasi sempre è stato secondo il buon Gusto; e avvegnachè per qualche tempo siasi da alcuni uscito suori del diritto sentiero, non è però stata comune questa disavventura all'Italia tutta, e già mosti anni sono, che s'è ripigliato universalmente il buon sapore della Poesia.

Ora

Ora egli pare alquanto strano, che qualche Scrittore abbia a'nostri giorni preso a vicuperare, e a dileggiare il Gusto de gl'Italiani, senza forse ben sapere la Storia Poetica, e conoscere tutti i valentuo. mini, che hanno scritto nella nostra Favella. Quasiche i nostri Poeti non avessero giammai assaporato il Buono, e non si sosse da loro saputa l'Arte del sar versi, o non avesse l'Italia alcun Poeta degno di lode, grida il P. Bohours nella Maniera di ben pensare, che les Poetes Italiens ne sont gueres naturels, ils fardent tont. Cioè: i Poeti d'Italia non son molto naturali, ed imbellettano tutto. E peggio ne parla egli altrove, e massimamente ne' Dialoghi d'Aristo, e d' Eugenio. Ciò altresì fu scritto dal P. Rapin nelle Riflessioni sopra la Poetica moderna con tali parole: C'est le vice ordinaire des Espaanols. & des Italiens, qui cherchent toujours à dire les choses trop finement. E'vizio ordinario de gli Spagnuoli, e de gl'Italiani, il cercar sempre di dir le cose troppo raffinatamente. Il che vien da lui riperuto in altri luoghi. E ben dovrebbe meritar credenza questo dottissimo Padre, ancor parlando sì male di noi altri, perchè egli aveva per altro buona opinione de gl'Italiani, e con molta liberalità confessò ancora, che noi abbiamo un pregio singolare, di cui son privi i Franzesi. Les Italiens, dice egli, qui sont naturellement Comediens, expriment mieux le ridicule des choles; leur Langue y est plus propre que la notre, par l'air badin, qu'elle a de dire ce qu'elle dit. Gl' Italiant, i quali naturalmente son Commedianti, esprimono meglio il ridico. lo delle cose. La lor Lingua è a ciò atta più della nostra per la maniera buffonesca, ch'ella ba di dire quanto ella dice. Io non so però nel vero, se noi naturalmente siamo Commedianti, e se i Franzesi così per poco abbiano da cedere questa gloria a noi. So bene (per continuare il ragionamento nostro) che il Signor Boileau nel Can. 1. della sua Poetica francamente afferma, che l'Italia è il paese del Gusto vizioso, col confinare in esso i Concerti sals, come in patria loro.

Laissons à l'Italie

De tous ces faux brillans l'éclatante folie.

Lasciamo a gl'Italiani la risplendente follia di tutti questi falsi pensieri. Il Signor di Fontenelle anch'egli nel suo Ragionamento intorno alla natura dell'Egloga scrive in questa maniera: Pour les Anteurs Italiens, ils sont toûjours si remplis de pointes, & de fausses pensees, qu'il semble qu'on doive leur passer ce stile comme leur Langue naturelle &c. Gli Autori Italiani son sempre tanto ripieni d'Acutezze e di falsi pensieri, che pare doversi loro attribuire un sì fatto sile, come lor natural linguaggio. Poco diversamente scrivono de gl'Italiani il Signore di S. Euremont, e qualche altro Autor France.

Franzese, di cui ho veduto i Libri, ma non conosco il nome. Ora non si vuol già contendere a gli stranieri l'autorità di censurare i Poeti d'Italia. La giurisdizione di giudicar liberamente gli scritti altrui fu dalla Natura stessa conceduta a chiunque ha, o immagina d'avere Ingegno; e scambievolmente possono gli Scrittori nostri censurar l'Opere ancor de'Franzesi. Nè solo è permessa, ma è necessaria la censura nella Repubblica delle Lettere, assine di purgarne i cattivi umori, e di spaventar con questo slagello l'audacia de'presuntuosi, o de gl'ignoranti, e per rimettere sul buon cammino i traviati. Ma chi prende a censurare altrui, è obbligato prima a deporre ogni soverchia passione, per poter poscia con fondamento, e giustizia profferire il giudicio. Temo io però forte, che i mentovati Autori non molto si sieno curati di far questa sì necessaria purgazion de gli affetti. Poichè se l'animo loro fosse stato purgato, come mai avrebbono condannata con sì universale sentenza tutta la Poesia, e tutto il Gusto de gl'Italiani, quando è manisesto, che la maggior parte de'nostri Autori, vivuti avanti al Marino, o da trenta anni in quà fioriti, non ha conosciuto le viziose Argutezze, e i falsi pensieri, o gli ha consigliatamente suggiti? Come la può egli dire, se non con una esagerazion palese, che gli Autori Italiani sono sì pieni di pensieri falsi, che questo può chiamarsi il loro natural Linguaggio? Se io chiedessi a qualche Letterato poco amico della nobilissima Nazion Franzese, onde venga la grande animosità de'suddetti Autori in condannar tutte l'altre Nazioni; forse mi risponderebbe, nascere questa dal credere, che tutto il buono, e il bello dell'erudizione sia chiuso dentro a i confini del Regno loro. e che il rimanente del Mondo sia pien di barbarie, e in disgrazia d' Apollo. Ed appunto in questo senso, ma con parole più risentite, parlano due Scrittori Tedeschi, l'uno de'quali stampò l'A. 1695. i versi più scelti de'suoi Autori volgari, e l'altro un libricciuolo intitolato: Vindiciæ nominis Germanici.

Ma io, che so, quanto sieno riprovate da gli stessi prudenti Franzesi le esagerazioni di tal satta ne'lor medesimi Nazionali, e che troppo stimo la Nazione Franzese, non oserei accusarla di si satti spiacevoli costumi. Solamente dirò, che potrebbe taluno moderare il soverchio affetto, ch'egli porta alla Nazione propria, impedendo questra passione i guardi del diritto Giudicio. Non lascia ella, dico, vedere le altrui ricchezze, essendo tutta intenta a solamente guardare, e misutar le proprie; o se pur si volge a rimirare i campi altrui, va quivi cercando non il meglio, ma le sole spine, e sappole, punto non badando a quelle, che nascono nella propria contrada. Che se si purgasse alquanto questo smoderato amor di se stesso, po-

trebbe agevolmente apparire, che la Poesia Franzese ha non poche obbligazioni all'Italiana, avendo i nostri Poeti servito di guida a que'primi Franzesi, che cominciarono ad acquistar grido nella lor Poesia volgare (il che solamente avvenne dopo il 1500.) e avendo recato gran foccorfo a gli altri, che fiorirono ancor nel fecolo proffimo passaco. Non si contentavano allora i Poeti Franzesi d'imitar gl' Italiani, ma ne copiavano eziendio, e rubavano i sentimenti, e la Opere intere, facendosele proprie col solo trasportarle nel loro Linguaggio. Ed in questo proposito accaddo una piacevole disavventura a Filippo Desportes, Principe de'Poeti Erotici, o vogliam dire Amorosi della Francia; poichè vivente lui su pubblicato un Libro intitolato; La conformità delle Muse Italiane, e Franzesi, ove dall'un lato si truovano molti Sonetti Italiani, e dall'altro la traduzione, o imitazione fattane dal Desportes, dimostrandosi ancora, che questo Autore avea preso da gl'Italiani tutto il buono delle sue Poesse. Capitato questo Libro sotto gli occhi del Desportes, non se ne lagno egli punto, ma ridendo disse: Per verità, s'io avessi sapuso, che fosse per cadere in penfiero all'Antore di queste Libro di scrivere contra di me, gli avrei somministrata io stesso materia da ingressar' il volume; perchè da gl' Italiani bo preso più di quello, ch'ei crode.

Oltre a ciò consesseranno i Franzesi anch'essi, che la lor Poesia non è tanto da magnificarsi, come se il Gusto cattivo allignasse ora in Italia, e non punto in Francia; e quasi piacessero ne tempi addietro alla fola Italia, non alla Francia, le Argutezze, gl'Equivochi, i Concerti falli, e il raffinamento de'pepsieri. Questo diluvio fu universale in Europa, ne da esso surono esenti la Francia, la Spagna, l'Alemagna, essendosi vedute nel medesimo tempo sommerse ancor quelle Provincie dalla piena de'falli Concetti. Buon testimonio di ciò per la Francia è il Signor Boileau nel Cant, 2 della sua Poetica. Attesta pure il Signor Furetiere, che il Regno di Luigi XIII. fu ancor per gli Franzesi il Regno del cattivo Gusto, de gli Equivochi, de'Concetti arguti, e sciocchi. Dica poi a suo senno il detto Signor Boileau, che tal mercatanzia passò d'Italia in Francia, perchè senza autorità io non gli crederò. Quanto a me so, che Lope di Vega, promotore di tal gusto, nacque fra gli Spagnuoli, prima che fra gl'Italiani venisse alla luce il Cavalier Marino, Poeta da noi considerato come il primo, che mettesse in riputazione le Argusie viziose, e i fals Concetti. So ancora, che lo stesso Marino visse non poco tempo in Francia, e quivi compose molti de'suoi più rinomati componimenti. So finalmente, che prima del Marino si apprezzaziono, o usarono da Franzesi le Alliterazioni, i giuochi di parole, i Concetti arguti, e raffinati, essendo stati in gran pregio alcuni lor Poeti, quantunque non abborrissero tali delizie. Certo egli è, che infin l'A. 1582. il Sig. Des-Accords pubblicò un Libro intitolato les Bigarrures, che si ristampò altre volte, e ancor l'A. 1648. doveampiamente si tratta, e con esempi s'insegna tutta la genealogia de gli Equivochi, delle Allusioni, delle Alliterationi, ed'ogni altra simile bagattella. Continud questo Gusto ne'Franzest sino ale la metà del Secolo poco fa trapassato; anzi non era peranche sepolto, quando il Signor Boileau componeva i Libri della sua Poerica. Per maggiormente però accertarsi di quanto io dico, uopo sarebbe di leggere le Poesse de i Signori Marot, Du Bellay, Du Bartas, Desportes, dello stesso Ronsardo, e molto più quelle del Brebeuf, la cui Farsalia, cioè a dire la traduzion del Poema di Lucano, tanto da'Franzesi un tempo sa adorata, è ripiena di queste false bellezze, il che fece dir gentilmente, che quel Traduttore era Lucano Lucanior. Non minor copia d'esse ritrovasi nelle Rime del Cerify, del Teofilo, del P. le Moine, del Rotrou, del Quimaut, ed'altri non men rinomati Poeti. Contuttociò, quando la Francia era maggiormente innamorata di questo viziolo stile, se si fosse voluto credere a i Franzesi stessi, poteva tenersi per certo, che non ci erano al Mondo Muse più severe delle Pranzesi, nè Lingua, che sofferisse men della Franzese il belletto, e l'apparenza del bene. Tale appunto era il sentimento d'un famoso Scrittore, le cui parole voglio qui produrre in mezzo. Il est certain, dice egli, qu'il n'y a point des Muses si severes, que les Françoises, ny de Langue, qui souffre moins le fard, e l'apparence du bien, que la notre. Ma la disgrazia si è, che chi scrisse in tal maniera, su il Balzac nella pistola 10. del lib. 3. E il Balzac, uomo per alcune rare qualità degno di gran lode, pure è stato uno de' più affettati Scrittori della Francia, e un di coloro, i cui fatti non s'accordavano punto colle sue parole.

Non potendosi adunque dire, che la Francia non abbia anch'essa nel Secolo passato al pari dell'Italia patito il naufragio comune, ragion vorrebbe, che non si esaltasse cotanto la fortuna della Poesia Franzese, e per lo contrario che non si dispregiasse, o dileggiasse, cotanto l'Italiana. Se i più saggi Franzesi han finalmente sbandito dal loro Parnaso i fassi pensieri, le Argutezze, l'affettazione: anche gl'Italiani han fatto lo stesso. Anzi quando più era poderoso il Regno delle viziose Acutezze, valorosamente prima di lorogli mossero guerra i nostri stessi Autori, fra quali Matteo Pellegrini, e il Cardinale Sforza Pallavicino meritano eterna lode. Se da Franzesi siberamente si condannano oggidì quegli Autori, che una volta erano gl'Idoli della sor Nazione; altrettanto ancor noi facciamo oggi-

dì, nè sappiamo perdonare a' disetti, che si scuoprono ne' nostri migliori Poeti, perchè adoriamo le loro virtù, non i loro peccati. Una sola disserenza può essere fra noi, e i Franzesi; cioè che rarissimi in Francia surono i Poeti d'ottimo gusto, per quello che riguarda lo Stile, sino alla metà del Secolo diciassettesimo; poichè il Bestaut, il de Lingendes, il Malherbe, e il Racan, lodati dal Signor Boileau come quegli, che han colpito il vero genio della Lingua Franzese, son pochi di numero, e non sono esenti da ogni neo, trovandosi ne' lor versi qualche assettazione, e pensier poco naturale; ed oltre a ciò i due primi non sono Autori di molto grido. Per lo contrario l' Italia può mostrar non pochi Poeti vivuti dopo il 1300 infino al 1600. di Gusto purgatissimo nello stile, e ne' pensieri; ed altri pure dopo il 1600. ne ha ella prodotti, nelle Opere de' quali sono ben radi i disetti.

In somma fol dopo la metà del prossimo passato Secolo ha cominciato la Francia a bere l'ottimo Gusto della Poesia; e l'Italia ne'tempi stessi l'ha ripigliato anch'ella, con isperanza di migliori progressi. Ouindi son fioriti nella Francia i Signori Racine, Boileau, de Fontenelle, che a me paiono veramente Poeti di squisito Gusto, e di somma dilicatezza ne' versi Ioro. So, che i Franzesi han pure una particolare stima delle Favolette del Signor de la Fontaine, le quali però son troppo nocive a' buoni costumi. Si farebbe ancora una manifesta ingiuria al Gusto, se non si rammentasse il merito di Pietro Cornelio, uomo d'Ingegno fecondissimo, di straordinarie qualirà, benchè non sia tal al pari de'sopraddetti purgato, dilicato, e giudicioso, e benchè talvolta si lasci trasportare dalla sua secondità oltre i confini del convenevole, comparendo egli non rade volte più tosto Declamatore, che Componitor di Tragedie. Molto è ancora da stimarsi il Signor di Segrais, uno de'più eccellenti Poeti Bucolici della Francia, che però non è sempre assai naturale, come affermano anche i più dilicati Scrittori della sua Nazione. Che se noi ancora volessimo annoverare i Poeti di perfetto Gusto dati dall'Italia in questi ultimi tempi, e in gran parce ancora viventi, potremmo tesserne un ben lungo Catalogo, alcuni de'quali già hanno pubblicato, ed altri ci fanno sperare di pubblicar' i lor versi .

Ciò posto, se qualche Franzese, in censurar gl' Italiani, con maggior distinzione favellasse di loro, non consondendo i buoni co cattivi; e se con minor pompa s'anteponesse alla nostra la Lingua, e la Poessa Franzese: si userebbe verso di noi un'atto non solamente di gentilezza, ma ancor digiustizia, e si schiverebbe ogni pericolo di comparir dispiacevole ad altrui. In tal guisa sarebbe compensata la stima, e l'affetto, che gl'Italiani portano alla Francia, pro-

testando anch'io d'essere un di quegli, che altamente stimano gl' Ingegni Franzesi, e spezialmence i viventi, cioè i Signori Canistron, e la Fosse d'Aubigni Poeti Tragici, la Grange, de Longepierre, la valorosa donzella Bernard, ed altri, che si vanno addestrando per occupare un seggio glorioso in Parnaso. E mi vo ben lufingando, che anch'esti abbiano miglior' opinione del Gusto de' nostri Autori, che non ebbero i lor Nazionali sopra da noi mentovati. Lo stesso Signor Baillet nel Tomo primo des Jugemens des Scavens confessa, che gli Scrittori d'Italia son provveduti di gran dilicatezza, e che alcun d'essi ha delle prerogative maggiori, che non han quelli delle altre Nazioni. Gabriello Naudeo, uomo famoso porto opinione, che les esprits d'Italie ent plus de gentilesse. que ceux de la France, & qu'ils sont sans comparaison plus adonnez à la Peefie. Parve lo Reffo al Balzac, e ad altri Autori Franzesi e potrà per avventura parere ancora a' viventi Scrittori, quando esti vogliano accular bensì con libertà gli errori, ma lodar eziandio con gingizia le virtù de' Poeti d'Italia.

## CAP, IV,

In che confista la riforma della Poessa. Division dell'Opera, delle Scienze, e dell'Arri. Poessa figlinola, o ministra della Filosofia Monde. Suo sine. Si disamina il disegno di due Poesi Vicentini. Disetti della lor Poessa, e troppa novità.

Ssendosi per buona ventura, come telle dicevamo, ravviva-4 to in Italia lo splendore, e il perfetto Gusto della Poesia : e parendo a me di non poco momento la victoria, che hanno analmente riportata gl'Italici Ingegni sopra la tirannia del Gusto esttivo, ho io creduto che quelta fartuna ben meritasse d'esser posta in iscritto per gloria delle Lettere, e per profitto de' posteri. Tanto però più volentieri mi son'io accinto a pubblicar la riforma già fatta del nostro Parnaso, quanto più bo conosciuto, che non son peranche interamente sepolte le reliquie, e che non è spento affatto l' orgoglio del vizioso Gusto. Conta esso tuttavia, massima. mente fra i mezzo dotti, non leggier copia di partigiani: laonde non sarebbe spese indarno quelta mia satica, se per mezzo d'essa notesse giovarsi a costoro, col discoprire i raggi di quella Bellessa, che à migliori oggidi van seguendo, e col condannar que'disetti, ne'quali caddero parecchi de'nostri Antenati . Anzi perchè da gli stella migliori non's'è ancor pienamente purgata la Poelia, andrè in acceunando ancor quello, che mi sembra bisognoso di risorma, affinchè la bell'Arte de'Poeti sempre più si conduca alla sua nobile purità, e perfezione, ed acciocchè sempre più salga in pregio chiunque si mette a coltivarla. Nè solamente mi studierò io di scoprir que'disetti, a'quali s'è posto, o dovrebbe porsi rimedio; imperciocchè poco gioverebbe quel Medico, da cui si conoscessero i mali de gl'infermi, se altresì non si conoscesse, ed insegnasse, la lor medicina. Porrassi da me cura perciò in esporre ancor quelle Virtù, che son l'anima della vera Poesia, e senza le quali essa mai non sarà, se non un'Arte dispregiata, e desorme.

Ed accioeche si proceda con qualche ordine, possemo dividere i difetti della Poesia in due spezie. Riguardano altri la Poesia, come Arte operante per le stessa; ed altri la riguardano, come Arte subordinara alla Facoltà Civile, cioè alla Politica, e Filosofia Morale. Per meglio intender ciò, egli convien por mente, che le Anime pellegripanti nel Mondo continuamente sono in moto per comprendere il Vero, e per ottenere il Bene. Ora l'Intelletto nostro in varie guise se affatica per conoscere ambedue questi due divini oggetti, affinche egli poscia truovi il suo riposo nel Vero, siccome la Volontà nel Bene. Tutte le Scienze, e le Arti quaggiù l'ajutano a sì grande impresa. La Teologia gli va palesando le Virtù soprannaturali . e gli moftra, per così dire, in iscorcio le immense doti della prima, eterna, e beatissima Cagion delle cose; o pure gli scuopre l'amorofa maniera, con cui to ftesso Dio s'è comunicato in Terra alle sue Creature, e gl'infiniti Beni, ch'egli comparte a' suoi electinel Reano eserno. Dalle Mattematiche l'Intellerto pud bere affaissime Verità in conoscere le proporzioni, e se quantità de'corpi, de'numeri, de'suoni, dal che si cavano mille comodità, e Beni per la vita dell'Uomo. Alla Fisica, e Logica noi ricorriamo, affinchè quella c'inlegni i principi, ed effetti veti delle cofe naturali, questa ci somministri le regole certe per trovare il Vero, e per non errar ne' ragionamenti noftri. E queste, ed altre simili Arti, e Scienze principalmente guidano l'Intellerro nostro al Vero. Ce ne ha dell'altre, che per loro primo fine professano di condurre gli animi al Bene, e all'eterna, o civile felicità: e quefte sono lo Studio delle Leggi divine, e umane; la Politica, o Arte di governare i popoli; l'Economica, o Arte di ben reggere la famiglia; Scienza de'costumi, o Arte di ben reggere se stesso; le quali tre ultime comprendiamo forso il general nome di Filosofia Morale. Dopo la Teologia Reina delle Scienze,' è dovuto il primo luogo a quefta Pilosofia de' costumicome a quella che ci è necessaria per vivere selici, o meno inselicinel nottro pellegrinaggio, e poi eternamente beati nella Patriai Ma

Ma perchè i più del popolo non possono, o non sogliono apprendere una sì nobile Scienza, essendo occupati ne gli altri usi della Vita Civile: o non vogliono, perchè per vizio della natura umana loro dispiace l'austerità delle Scienze, e la fatica richiesta per conquistarle : ha la suddetta Filosofia Morale due meno austere Ministre, o figliuole, che in sua vece vanno ammaestrando gl'Intelletti umani. Una chiamafi la Rettorica, e l'altra la Storia. Che queste ricono. scano per madre loro la Filosofia Morale, e servano continuamen. te ad essa, ce lo sa veder la sperienza. Imperocchè la Rettorica o persuade, o difende le Virtù, e buone azioni de gli uomini, o pur biasima, o dissuade, o perseguita i vizi, e le cattive loro operazioni, e perciò quest'Arte da gli antichi si divise in esornativa, o sia dimostrativa, in deliberativa, e in giudiciale. Essa dunque c'inspira la conoscenza, e l'amore delle Virtù, e delle azioni lodevoli; ovvero ci sa odiare i Vizi, e le biasimevoli imprese; il che appunto è l'usi. cio della Moral Filosofia. La Storia poi altro non è, che la stessa Morale in pratica, cioè spiegata con gli esempi delle azioni altrui. dove i Lettori hanno da apprendere ciò, che è da fuggirsi, o da seguirsi, per divenir prudenti, e selici sopra la Terra. Fu ella perciò da Cicerone chiamata Maestra della Vita, poiche risvegliando in noi i semi innati della Morale, c'insegna alle spese altrui il modo di ben governar noi stessi nel corso della Vita. Ed ecco, se ben si contempla il fine di queste due Arti, come debbono veramente collocarsi sotto la Filosofia Morale; essendo certo altresì, che chiunque prende a lodare, a persuadere, e a disendere il vizio, non può dirsi vero, ma salso, e sciocco Prosessor di Rettorica; siccome non può dirsi vero, e buon'Istorico, chi scrive azioni, dalle quali niun profitto si possa trarre per divenir prudente, anzi possa trarse. ne inclinazione, ed affetto al vizio.

La Storia però, che fedelmente ha da dipingere le umane azioni, sovente non reca molto diletto, non ci muove, nè porta nell'animo di chi legge il necessario profitto; poichè le ordinarie azioni, e i costumi de gli uomini si tengono in una certa mediocrità di Vizio, o di Virtù, la quale a noi rappresentata facilmente ci reca tedio. Quindi è, che la Filosofia Morale ha ritrovata un'altra figliuola, o Ministra ancor più dilettevole, e più utile della Storia: e questa è la Poesia, Arte che partecipa della Storia, e della Rettorica, sì somigliante però alla Storia, che Quintiliano chiamò la deta Storia Poesia sciolta: Est prexima Poesis, dice egli, è quodammodo carmen solutum. Nel che due cose proponiamo. Una è, che sotto alla Filosofia Morale abbia da collocarsi la Poesia; l'altra è, che più diletto porti a noi la Poesia, che la Storia. Della seconda proposizio-

fizione ampiamente ne tratteremo altrove. Per ora ci basta di

provar la prima.

Certo egli è, e ne sa sede ancora Aristotele, che la Poesia ebbe origine da coloro, che cominciarono a cantar le virtuose azioni de gli Eroi, e le lodi di Dio, o pure a biasimar le cattive operazioni de gli nomini scellerati. Ecco le parole del Filosofo nel cap.4. della Poetica. Disonadu de nara ra cina a un noinois. oimer po esperore poi ras καλάς ε μιμέντο στράξεις, ισί τὰς τωντωίτων . οί δε ε υτελές εροι τὰς των φάυλων, πρώτον Joyet mois rest, Gomepairepoi Juvet, na synomia. Cioè: Ora la Possia fu divisa da gli nomini secondo i propri loro costumi; imperciocebe i più maquifici rassomigliavano le azioni belle, e fatte da loro simili: ma i più bassi le fatte da i vili, componendo prima villanie, siccome gli altri componevano Inni, ed Encomi Dal che appare, che la Lirica, e la Satira sono le due più antiche spezie di quest' Arte. Di poi maggiermente si perfeziono la Poesia, e se ne formò l'Epopeja, la Tragedia, la Commedia. Le due prime cantano le azioni de'mialiori, o sia de gli Eroi, e delle persone d'alto affare; l'altra quelle delle persone vili, e di mezzano stato. Adunque intenzione, e fine della Poesia su insin ne'primi tempi, ed è tuttavia di cantar le lodi della Virtù, e de'Virtuosi, o il biasimo de' Vizj, e de'Vizios, acciocchè la gente apprenda l'amore della prima, e l'odio de' secondi. E per conseguenza conosciamo, altro non essere la Poesia, che figliuola, o Ministra della Moral Filosofia.

Dirò di più, che sostennero alcuni antichi Scrittori, essere la Poessa, e la Filosofia una cosa medesima, espressa con due differenti nomi. Così ne parla Massimo Tirio nel Ragionamento 29. Sono la Poetica, e la Filosofia una cosa doppia bensi di nome, non però in fatti differente di softanza. Come se alcuno pensasse, che altra cosa fosse il giorno, ed altra il corso del Sole sopra la Tetra; così può dirsi della Poetica, e della Filosofia. Imperocebe qual'altra cosa è la Poetica, se non una Filosofia più antica di tempo, numerosa per le con-Jonanze, e favelosa per gli argomenti? Parimente che altro è la Filosifia, se non una Poetica più giovane di tempo, sciolta dall'armomia, o più operta ne gli argomenti? Perciò la differenza fra esse consiste folo nella figura, e nel tempo. Strabone anch'egli nel primo libro della Geografia per provar contra Eratostene, che la Poesia è inventata non solamente per dilettare, ma eziandio per insegnare, scrive in questa maniera: Gli antichi affermano, che la Poctica è la prima Filosofia, la quale nella nostra gioventù c'induce a ben vivere, insegnandoci con dilettevele comandamento le buone operazioni. B i mederni affermano, che il solo Poeta è saggio. Per questo le Città della Grecia prima d'egni altra cosa fecus imparare a i lor gio-Tomo I.

vani la Poetica, non già per sol diletto, ma per virtuoso ammaestramento d'essi. Appresso continua Strabone a far palese, come la Poesia fosse prima della Storia, della Rettorica, e d'altre Arti, e che la Prosa stessa nacque dopo di lei. La qual sentenza su ancor tenuta da Paulania, da Plutarco, da Eulebio di Celarea, da Clemente Alessandrino, da Lattanzio, da S. Agostino, e da altri parecchi Scrittori, i quali ci fan sapere, che ne' primi tempi la · Poesia era lo stesso, che la Filosofia Morale, e la Teologia. Non è dunque da mettersi in dubbio, che uno de principali sini della Poesia non sia l'insegnare, e il giovare al popolo. E perciò i primi Poeti, cioè Orfeo, Museo, Omero, ed Estodo si studiarono d'esser utili, se noi crediamo ad Aristofane nella Commedia delle Rane. Quantunque poi tutti i Poemi debbano regolarmente essere indrizzati all'utilità di chi gli ascolta, o legge; pure alcuni d'essi principalmente furono destinati dalla Politica. o Filosofia Morale per istruire alcune determinate persone. I Poemi Eroici accendono i Capitani, e i guerrieri all'amor della gloria, e delle imprese illustri, coll'esempio de gli Eroi, e de' famosi uomini. Dalle Tragedie si raffrena la superbia de'Principi, de' potenti, e de' ricchi, esponendo loro gli atroci casi d'altri lor pari, suggetti alle disavventure, e puniti dal braccio della divina, e umana giustizia. Il basso popolo anch'esso dalle Commedie impara a correggere i suoi costumi, e a contentarsi del proprio stato, mirando ne gli altrui difetti ben rappresentati, e messi in ridicolo, il correttivo de' propri, ed imperando, che le avventure popolari quali sempre finiscono in allegrezza. Dalla Lirica poi, dalla Satira, e da altri fimili Poemi, tutta la gente può imparar le lodi o di Dio, o de gli nomini virtuoli, e il biasimo de' Vizj, e de gli uomini malvagi.

Egli è dunque palese, che in tutte le sue spezie la Poesia intende al profitto de'popoli, e ch'ella, se non è la stessa Moral Fisosofia, abbellita, e vestita d'abito più vago, almeno dee dirsi sigliuola, o Ministra della medesima Filosofia. Nè io starò quì a cercare, se il primario sine de'Poeti sia il dilettare, o il giovare, siccome argomento, che s'è già trattato da molti Letterati con grande sforzo d'erudizione, e d'ingegno. Bastici per ora di sapere, che per comun consentimento de'saggi il Poeta colla buona imitazione ha da giovare, e dilettare. E può dirsi, che la Poesia, o Poetica, in quanto è Arte imitatrice, e componitrice di Poemi, ha per sine il dilettare; in quanto è Arte subordinata alla Filosofia Mozale, o Politica, ha per sine il giovare altrui. Così la medesima cosa in maniera disferente considerata ha due diversi sini, cioè

la dilettazione, e l'utile. Dalla Poesia riguardata in se stessa si cerca di porger diletto; e da lei parimente riguardata come Arte suggetta, alla Facoltà Civile si dee porgere utilità. E conciossiaché tutte le Arti, e Scienze sieno regolate sempre dalla detta Facoltà, indirizzandole essa tutte alla felicità eterna, o temporale, e al buon governo de' popoli; perciò la vera, e perfetta Poessa dovrebbe sempre dilettare, e nello stesso tempo recare utilità alla Repubblica. Chi non diletta colla buona imitazion Poetica, pecca propriamente contra un' intenzione della Poesia; e chi con imitare, e dilettare, non apporta eziandio profitto al popolo. pecca contro all'altra obbligazione della Poesia; onde niun d'essi potrà dirsi vero, e persetto Poeta. Possono dunque i difettia in eni può cader chi fa verfa, e compone Poemi, in tal guisa dividersi. Altri son difetti del Poeta, come Poeta; ed altri del Poesa, come Cittadino, e parte della Repubblica. I primi s'osservano in chi è privo del buon Gusto Poetico, nè conosce il Bello proprio della vera Poesia, o per povertà d'Ingegno, e di studio, o per essere ingannato, e traviato dietro a qualche mal sieura scorea. Appaiono i secondi disetti in coloro, che san servine la Poesia ad argomenti viziosi, disonesti, e leggieri, da'quali a non s'apporta verus profitto a chi legge o ascolta, o, quet ch'è peggio, si corrompono i lor buoni costumi. E de gli uni, s de gli altri porremo in questo Libro la riformazione già fatta. o da farsi, trattando nel medesimo tempo del buon Gusto, e del Bello Poetico, e ingegnandoci di scoprire quali Virtù s'abbiano da seguire, quai Vizi da schivare, per giugnere al grado d'eccellentissimo, e perfetto Poeta.

Quello però, ch'io son'ora per esporre, e consigliare in Teorica, su in Pratica tentato da due valentuomini Vicentini, che l'A. 1901. in Padova unitamente diedero alla luce alcune lor Poesse Italiane, Latine, e Greche. E se noi crediamo alla Prefazione, ch'esta posero avanti a quel Libro, è venuto lor satto di scoprire nel proprio esempio a i Poeti d'Italia il buon Gusto della Volgar Poesse. Quantunque sappiano essi, che que' lor componimenti siemo per parere a prima fronte lavorati con molta novità, pure si assicurano, che li troveremo pieni d'anticbissima immagine, è ordinati sulle regole de' più nobili Antori. Nè già negano a se stessi la gloria d'avere apersa la strada ad altri di più sublime talento per conseguir la persezion de gli antichi Poeti, e d'aver rivocato qualche naggio della vera Poessa, eve (secondo la soro immaginazione) tanu' anni giacciono oppresse la settere umane, ma l'Arte in particolar delle Muse v'à rimasa sepolea son deplarabile naustragio. Così parla-

no que'dotti uomini, ben conoscendo le ferite impresse nell'Italica Poesia dal Secolo prossimo passato, e la necessità di quella Perfezione, e Riforma, ch'io prendo a descrivere. Anzi per maggiormente accendere gl'Ingegni Italiani a questa impresa, deplorano essi lo stato presente delle lettere umane con tali parole: Era il nostro linguaggio ridotto a somma coltura per le fatiche di molti nomini illustri, che lo fregiarono di vari ornamenti, tra quali non so come tacere il Cavalier Giovan Batista Guarini, e Torquato Tasso. ingegni veramente divini, che pochissimi dopo ebbero fortuna di seguitarli alquanto di lontano. Qual peste esecranda non ba poi pessimamente afflitta l'Italia? Quindi seguono con pungenti, e gagliarde invettive a condannare di fanciallaggine, e freddura lo Stile de' moderni Poeti; ma spezialmente scaricano le lor querele contra i componitori de'Drammi, altamente gridando, che gl Italiani Teatri oggi sono una gran corruttela all' Arte della Pocha, non solo per difetto de gli spessatori corrotti troppo nel gusto, ma per colpa anco de gli Antori, che si mettono con tutta franchezza a scrivere ciò, che non sanno. Vero è, che potevano questi Scrittori mostrarsi meglio informati della fortuna presente dell' Italia, e del merito di molti moderni Autori, essendo, come si è di sopra notato, certissimo, che da trenta anni in quà s'è infinitamente purgato il Gusto delle Muse Italiane; e sapendosi, che son fioziti, e fioriscono oggidi Poeti zi valorofi, che o poco, o nulla portano invidia a gli antichi; ed essendo palese a ciascuno, che dalle principali Città, e Accademie nostre si sono sbanditi i sals Concetti, le argute fredeure, lo Stil gonfio, ed altri mali del Secolo diecisettesimo. Ma non già, come io voglio credere, ciò da loro si è per ignoranza taciuto, perchè troppo è nota, ed evidente la verità di tal fatto. M' immagino più tosto, ch' eglino a bello studio abbiano ciò dissimulato, o per maggiormente incitare, ed animare gl'Italici Ingegni alla sconsitta di que'mostri, che occuparono già il nostro Parnaso, con ferci credere tuttavia costante il loro tirannico imperio; o pure si tacquero est, assuchè supponendo i Lettori veramente sepolsa con deplorabil nanfragio l' Arte delle Muse in Italia, più volențieri prendessero a leggere queste nuove Rime, e a riconoscere chi le compose per rikoratori dell' ottimo Gusto.

In effetto configliano est la gente a leggese il lor Sonetto; imperciocche da questo (come esti protestano) fu nostra principal cura storminar quella pestilente gramigna delle freddure, che se l'avea tolto im possesso; e legatolo con miglior unione di membri, abbiamo proccurato accompagnarvi l'armonia, la chiarezza, e l'affetto; onde spera, che

lo troverai e più Poetico, e più venufto, che da qualche tempo non s' usa. Oltre a ciò con grande ingenuità ci fanno intendere i pregi delle loro Canzoni, chiamandole intelligibili, e purgate da ogni gonfiezza, ma sollevate in vece da un furor suo naturale, facile, e puro. Aggiungono parimente, che noi potremo veder nelle Egloghe lo-10, come vada maneggiato il carattere umile senza avvilirsi, e cader nel plebeismo. Nè basta loro con benefici cotanto segnalati verso l' Italica Poessa, e col farci anche sperare de i Drammi un poco meglio lavorati, che non sono i moderni, d'aver raccomandato alla posterità il proprio Nome. Hanno ancor voluto giovare alla nostra Lingua con ravvivar' in parte l'ortografia inventata già dal Triffino, tuttochè non mai accettata da gli Scrittori Italiani scrivendo in vece di gli, ciglio, foglia, lji, ciljo, folia; e usando due differenti S, due differenti Z, e un I, circonslessa.

Ora bisogna confessarlo: eglino con queste Poetiche fatiche hanno scoperto non meno il lor buon'animo, che il lor valore, e la molta letteratura, di cui son dotati. Contengono i lor versi bene spesso un bel suoco Poetico, leggiadre Immagini, e nobili pensieri. Ma contuttociò non so già persuadermi, che queste erudite persone veramente si diano ad intendere d'aver eo'soro Poemi proposto un buon modello di quella persetta Poesia Italiana, e di quella Riforma, che noi siamo per descrivere. In leggendo i versi loro, non sarà molto soddisfatto chi vorrebbe pur veder la Poesia utile alla Repubblica, e gravida di quel buon sugo di Fisosofia Morale, che tanto è necessario a chi vuo!' essere perfetto Poeta. Anzi potrà temere alcun, che in vece d'apportar profitto, non abbiano essi apportato gran canno a'Lettori, adoperandosi da loro con somma liberta il linguaggio de gli Epicurei, d'Anacreonte, d'Orazio, e de' Gentili, mentre senza veruna consolazion di parole configliano il vivere lietamente ne'piaceri, ed amori. E per verità egli sembra, che ciò da loro non folamente si persuada colle sentenze, ma si autentichi eziandio col proprio esempio, altro non sonando i lor detti, pensieri, ed argomenti, che affetti poco lodevoli, e molto pericolosi a chi legge. Io per me confesso di credere pienamente alla protestazione da lor fatta, con cui spacciano come scherzi, e non veraci sentimenti, le profane espressioni di quel Libro; e reputo non men dotto l'Intelletto, che onesta la vita de'suoi Autori: Ma e maggior benefizio alle buone lettere, e più giusta lode a questi Scrittori sarebbe venuta. quando eglino avessero voluto star lungi dalle sentenze, e da gli affetti, come ancor sono dalla falsa Religion de' Pagani. Se la Poesia, come per noi si proverà, affin d'essere persetta, o mag-Tomo I.

giormente persetta, de'essere maestra delle Virtà, e de'buoni costumi, o almen non essere dannosa a chi legge, io temo sorte, che molta persezione manchi a queste nuove Rime. Nè oserei promettere a gli Autori, che in buon senso dovessero le genti interpretar quel Sonetto, che incomincia:

Michel cercati pure un'altro amante; Non far conto in Argisto: Argisto è morto.

O pure i versi ad Philosurum; o quelli de suis amoribus, ovvero i Greci σύδα το έσυτο, o ad Leshinum, ed altri sì fatti, la scusa de quali espressa ne'versi de suis moribus non sarà probabilmente da

tutti accettata per buona.

Che se poi ragioniamo del buon Gusto Poetico, con cui si dicono lavorate queste Rime, certo è, ch'eglino si sono allontanati dalla corrotta maniera di poetare tenuta da non pochi nell'ultimo passato Secolo. Ma si sono ancora studiati di comparir, per così dire, più tosto Novatori, che Rinovatori della Italica Poesia. Il sentiero da loro calcato è ben differente da quel de' vecchi Italiani, imitando questi di troppo, anzi copiando, e traducendo in volgare, per quanto loro è stato possibile, lo Stile, e le locuzioni particolari de' Lirici Greci, e Latini. Impresa certamente gloriosa, quando la novità del loro Stile sempre si fosse ben' adattata al nostro Idioma, e i lor versi portassero l'abito Italiano, e moderno. A me però, con pace di sì eccellenti Poeti, sembra che la lor Poesia non rade volte si dimentichi d'essere Italiana, ed ami di soverchio i pellegrini ornamenti. Ogni Lingua ha certe forme di dire, certe significazioni di parole, certe confirmations, tanto sue proprie, che non possono acconciamente accomunarsi coll' altre Lingue. Di tali proprietà moltissime se ne truovano nella Favella Ebrea, che i Greci, e Latini non oferebbono trasportare nel loro Idioma. Altre ne hanno i Greci, che non si convengono a'Latini; ed altre i Latini, i Greci, e gli Ebrei, che non ben s'adattano all'Italica Lingua. Che se taluno vuol pure da un Linguaggio all'altro far passare queste proprietà, dee dimesticarle alquanto, e ridurle per quanto si può intelligibili, e chiare nell'altro Linguaggio. Altrimenti sarà straniero il suo Stile, nè si comprenderanno i suoi sentimenti dalla maggior parte di coloro, che parlano, e intendono quella Lingua: il che senza dubbio non è virtù, ma difetto. Lo stesso, che a'costumi delle Nazioni, avviene alle Lingue. Chi volesse in Italia usar le vesti Cinesi, e que' Riti, per cagion de' quali s'è finora cotanto disputato, e tuttavia si disputa fra' Teologi, egli sarebbe dileggiato, perchè altro sistema ha questo Cielo, ed altro il Cinese. Ciò,

Ciò, ch'è ornamento ad un Pechinese, o Nanchinese, diverrebbe colpa, e sconvenevolezza in un Romano, in un Fiorentino.

Ed appunto io vo ben credendo, che tatora assai straniere, talora crude, e talora come non compossibili colla nostra Lingua possano parer certe locuzioni, e parole, onde a piena mano son seminati i versi de i due mentovati Scrittori. Produciamone qualche esempio in mezzo. Così scrive un d'essi in una sua Cauzone:

Dammi, grida ciascun, Giove pietoso, Compir con gli anni mici Nestore antico.

Te prometto ritrar da rezzo Fico, E nel Cedro Idumeo farti odoroso.

Con tanto priego, e con sì largo vote
Gli cavano di man le rughe, e gli anni.
Vivono le Cornici : e i lumbi affanni

Vivono le Cornici; e i lunghi affanni Giovano loro, e il genitor remoto.

E pur quanti fastidj, e quanto male Segnon l'età già fracida, e canuta? Or l'infanzia del naso, or la minuta Memoria, il dubbio piò, l'occhio ineguale.

Un' altra Canzone ha questo principio:

Non se l'aurea forsuna entre la mane Ti credesse la chiema, e'l viso intere &c.

Tutti vi copre alfin l'urna vorace;

E discorre l'oblis sull' opre umane.

O appresso il Rio loquace

Oziofi dormiamo il Sirio Cane, O perpesuo sudor bagni la fronse;

Nulla giova a schevar l'atre Acherome.

Della Fortuna così è scritto in un Sonetto.

Ob quanto mai la lubrica Fortuna
Gioca soura di noi stolti mortali!
Guarda, come a Crusco fecci incresi

Guarda, come a Cruseo secci ineguali; A lui correse, a noi troppo importuna.

Molto Gange superbo egli raduna:

Son la ricebezza mia pochi animali. Egli suole ahitare i sassi Australi:

Il mio albergo non sa di rupe alcuna.

Ei beve nelle gemme uve ftraniere

Colte già due Pontesici. lo da un Faggio

Il mio Bacco, che già languide pere &c.

Pavella un d'esti dell'Età dell'Oro, e de' nostri sempi con tali parole.

A Non

Non s'usava così romper le vite A mezzo stame nell'età migliore: Cadean l'anime secche in grembo a Dite. Nessun l'altro premea, nessun bramava Attaccar' il suo ferro all' altrui vena. Non temeva l'Ambrosia i Dei peloss. Più non s' arrischia il mietitore ignudo A i solleciti solchi. Il siero Marte Avvezza anco i bifolchi al ferre crudo. Studian l'umide madri in sulle carte I pacs leggieri; e'l dubbio figlio Notano (pesso in formidabil parte &c.

Ecco pure il principio d'un Sonetto.

Segui il Ciel, porta i Dei, soffri il divino Giro. Che vale al sno volere opporti? Piovon d'alto quaggiù le umane sorti, E patimo pur tutti il suo destino: Quinci a solcar di temerario lino Vien che l'andosa Giove altri si porti : Altri pugni nel ferro, altri le morti Più lento abborra, e 1 soleator marino.

Certamente in ascoltar queste forme di dire, e questo non usitato Stile, parrà a taluno di udire, non già un'Italiano, ma un Latino, o un Greco, il quale parli l'altrui Linguaggio. Ad altri sembrerà, che alcuni aggiunti, e sentimenti sieno troppo scuri, e che gli Autori non avrebbono poco ajutato chi legge, se a'lor versi avessero congiunto un' erudito comento. Ma pochi per avventura, o niuno, comprenderanno il senso d'un Sonetto, che così comincia :

> Mentre al vinto Ilion dava di piglio, Ilio d'ogni virtù polve immatura, E con Elena sua dall' arse mura Traca'l marito, e di Lacrte il siglio; Rise amor con la Madre. Altro consiglio E' tempo, disse: bor me seguir procura. E m'abbassa le voci, e le misura Hor col file d'un labbre, bora d'un ciglie.

Non saprà, dico, intenders, come il primo verso significhi, che il Poeta prendeva a cantar le rovine di Troja; o come nel secondo possa chiamarsi Ilio polve immatura d'ogni virtà. Parrà locuzione alquanto firana il dire: altro consiglio è tempo; e crederassi molto vicino al Marinesco quel dire, che Amor misura le voci or cal filo d'us

Se

d'un labbro, ora d'un ciglio. Il chiamar poi, ragionando del suo innamoramento, le pallide saette, i sacri incend; il dire: It'è in cenere pur l'anima mia &c. S'era tratto il discorso in molta cena; ovvero che Partenia

E gran fiamma da gli ecchi, e molta Rosa Mi saetta dal volto.

O pure: Fin da i ross vagiti a i di senili,

Dove il Fato ne trae, gir ne conviene.

Ovvero: Il giovane Metusco allor che Morte Rapida lo coprì d'acerba terra,

E gli strascino diesto un mar di pianto.

Dopo aver detto con gentilezza:

Io non canto per gloria: alle mie pene Serve l'ingegno, e con Amor contendo;

Aggiungere: Mi lusingo la piaga, e mi difendo

La crescente Partenia entre le vene. Lodando chi vive senza moglie, scrivere, ch' egli

Non soggiace a tumulto, il sonno accoglie, E dorme a ingegno suo la piuma intera.

Dire a Partenia, ch' egli morirà occulto amante, e soggiungere:

Nella lagrima tua non avrà sorte Il cadavero mio, Giacerà inculto.

Quant' oner perderai di quanta morte?

Cominciare un Sonetto così:

Lodato Amor. Par quella man potei Soggiogar' al mie bacio. Era nel Fato Così rara fortuna. Hor chi sperato Avria facili tanto i nostri Dei?

Ed altre simili espressioni, e maniere di dire o troppo Latine, o almen poco Italiane, sovente l'una dall'altra scatenate, cioè senza congiunzioni, io non so quanti lodatori si possano promettere. So bene, che pochi imitatori elle dovrebbono sperare, quando non si vestano alquanto meglio alla foggia d'Italia.

Senza che, può notarsi in queste Rime, quantunque lontane per consession de gli Autori dal corrocto Gusto del Secolo passato, qualche concetto, che sorse non reggerebbe alla coppella. Tale per avventura è quello, che contiensi nel seguente Terzetto:

Fugge, Îrene, l'età: per ogni passo Temo il sepolero; e so, che nel tuo petto Per sabbricario è già sormato il sasso.

O pure nel distico Latino.

Scribere st quæris, Lesbine, in marmore læsus, Scribe in corde tuo: marmore durius est. Se si misureranno questi due concetti colle regole, ch'io spero di proporre, ho gran timore, che compajano poco ben sondati. Per altra cagione ancora potrà poco piacere il Sonetto sopra la picciolezza di Grispino, ove dopo essersi detto, ch'egli chiuso in un'atomo su seposto, si legge questo ustimo Terzetto.

E da piedi, e da fianchi, e dalla testa Segnd gran spazio. Hor più di mezzo ancora Senza raligion l'atomo resta.

Nel Sonetto poscia, dove si descrive il pianto di Michele, che ha questo principio:

Rotte un giorno Michel le sue pupille, Tutto quanto di lagrime piovea &c.

Dicesi, che Venere, veduto quel pianto, senti nascersi in cuo-

Quinci rivolta al popola celefie:

Giacchè, difte, doven nascer nell'acque, Perebè non aspessai nascer in queste i

Molto inverisimile è questo desiderio, e concetto di Venere. Altri poi avrebbe aggiunto un' io a quel dovea, ed avuta qualche difficultà in dire aspettai nascere. Lascerò, che altri veggano, se sia molto selice la comparazione, che quivi si sa d'Amore, e di Michel piangente, con questi due versi.

Amor, te semigliana, aller ch' Ence

Disfar vedesti in misere saville.

Parimente se pur volevano questi Poeti darci secondo la lor protestazione l'Oda intelligibile, e purgata d'egui gonsezza, potevano aver qualche scrupolo, cominciandone una per locar la Valle di Trissino in questa maniera:

Altri cantano Rodo, altri Covinto,
Che in doppio mare ondeggia,
Altri i Delfici sassi, altri i Tebani.
Stridon ne' versi ancor gli orti Africani;
Ancor Tempe verdeggia
Ov' arde Adone, e scrivesi il Giacinto.
Ma da più Febo io vinto
Or depongo la Grecia, e ogn' altre parte;
E l' Agno spumerà nelle mic carte &c.

In un'altra Canzone dicono esti:

Altri can ago Ideo
Or dipinge le selve, ura ingegnaso
Stringe ne' liti d'or l'onde tessuse
Qui s'inerespa l'Egeo

D'ar-

D' argentei sili; e tra lo stame ondoso Crescon le gemme in Cicladi minute. Di tesoro Eritreo Si macchiano le Tigri, urlano gli ori. Quì la stupida man teme i tesori & c.

Mi perdoneran dunque i dottissimi Autori di queste nuove, e forse troppo nuove Rime, s'io non crederd sufficientemente da loro purgata, e restituita all'onor di prima la Poesia Italiana. Il Poeta, ch'io desidero, ha co' suoi versi da raccogliere in se tutte le virtù Poetiche; star lungi da ogni difetto; e recar nello stesso tempo dilettazione, ed utilità a' suoi Lettori. Come ciò possa farsi, ci andremo ora studiando di far'in parte apparire, sciogliendo le vele al vento. Non si facesse però taluno a credere, che quì avesse da leggersi un pieno Trattato di Poetica. Ad altri Autori, che son moltissimi in numero, filmatissimi in dottrina, fia necelsario ricorrere per trarsi la sete, avendo essi disfusamente trattata quest' Arte. lo e parte li supportò già letti dal mio leggitore, caparte ancora supporrò, ch'egli sia per leggere. Altrimenti mi converrebbe ridire il detto, e replicar senza necessità veruna le Leggi Poetiche. A me dunque basterà di dimostrare, secondochè io saprò il meglio, qual sia il vero buon Gusto, e spezialmente ne' pensieri, o sentimenti. E se otterro questo, io mi cre. erò d'aver soddisfatto abbastanza al bisogno altrui, non meno che al mio desiderio.

## CAP. V.

Che sia buon Gusto. Altro è sterile, altro è Fecondo. Non essere impossibile il darne precetti. Altra divisione del Buon Gusto in Universale, e Particolare. Onde nasca la diversità de' Giudizi.

Perchè sia povero il nostro Linguaggio, o perchè miglior' espressione ci venga somministrata dalla Metasora, che dalle parole proprie, noi volentieri, e liberamente usiamo il vocabolo di buon Guso, per significar quell' intendere, e distinguere il Buono, e il Bello de' componimenti Poetici, anzi di tutte l'altre Scienze, Arti, ed azioni umane. Allorchè il Palato nostro, o per dir meglio la Lingua nostra ben disposta può, coll'assaggiare i cibi, discernere il lor buono, o cattivo sapore, per la grata o ingrata, sensazione: allora noi diciamo d'aver buon Gusta. S' è trasportato dalla Lingua all' Intelletto

letto questo vocabolo, siccome ancor Plinio nel lib. 11. cap. 27. della Storia Nat. per esprimere il Gusto trasportò alla Lingua il vocabolo dell'Intelletto. Intellectus saporum, dice egli, est ceteris in prima lingua, bomini & in palato. Il giudicar dunque ben regolatamente, che si fa dal nostro Intelletto, e il conoscere il Buono dal Cattivo, il Bello dal Desorme, suol chiamarsi buon Gufto, e massimamente in quelle Arti, che sono in tutto figlinole del nostro Ingegno. Quindi la proporzione permette, che si nomini buon Sapore quella bontà, e bellezza, che dal Gusto nostro si scuopre ne gli altrui componimenti, o si mette ne'nostri, e che pure è un' effetto dell' ottimo Gusto. Doppiamente perciò può operare il nostro Intelletto provveduto di buon Gusto. O assaggia egli i parti altrui, e comprende le loro bellezze; o in producendo egli i suoi concetti, gli riempie di quel buon Sapore, che può piacere ad altrui. Nella stessa maniera può doppiamente il dipintore esercitare il suo Gusto, o col far'egli stesso delle pitture, o giudicando le fatte da altri dipintori. Ma siccome è ben più agevole a'dipintori il portar giudizio delle opere altrui, che il far nascole da' loro pennelli qualche Opera compiuta; così a gl'Intelletti nostri è molto men difficile l'osservare, e gustar ne' componimenti altrui gli effetti del buon Gusto, che il produrli co' nostri medesimi parti.

Dal che seguono due conclusioni. La prima si è, che merita somma, e piena lode, chi è dotato di questo buon Gusto, che possiamo chiamar Potenza feconda; imperocchè chiunque è atto a persettamente comporre, questi regolarmente il sarà eziandio per ben gustare gli altrui componimenti, e perciò comprenderà ancora in se stesso l'altro buon Gusto, che possiamo appellar Potenza sterile. Laddove chi solo può vantar questo ultimo Sterile buon Gu. sto, è degno solamente della metà della lode, perchè non ha. se non una parce dell'occimo Gusto, anzi la parce men dissicile. Et essendo ciò, come senza dubbio è, certissimo, ci sembra molto convenevole, che lo Sterile buon Gusto d'alcuni debba essere discreto nella censura de' componimenti altrui, scusando più tosto, e compatendo, che deridendo i loro difetti, ed errori; poichè ben dovuto è questo privileggio alla fatica, e difficultà, che accompagna i parti del buon Gusto Fecondo. Che se talun di costoro si mertesse anch'egli a far versi, agevolmente proverebbe, quanto men si sudi nell'insegnare, che nel mettere in opera i precetti dell'Arti.

Et in versu faciendo

Sape caput scaberet, vives & roderet ungues:

L'altra conclusione si è, che per condurre gl'Intelietti nostri alla

perfezione del Gusto, e dovrà loro, come cosa più facile, sar conoscere il buon Sapore, et'è ne gli Scritti altrui, ed inspirare il
Gusto, che appellammo Sterile. Poscia si potrà sar pruova della
secondità de'nostri Ingegni, nel che è necessaria maggior satica,
e diligenza per giungere all'ottimo. Adunque io crederò molto
giovevole all' Impresa nostra, che s'accinge a scoprire il Buono, e
il Bello Poetico, o pure i suoi contrari, che sono anch' essi oggetto del buon Gusto, se alle mie osservazioni accoppierò gli esempi
de gli antichi, o de' moderni Scrittori; e se ad un tempo stesso mi
studierò d'ajutare gl' Ingegni Sierili a ben-gustare, e giudicare i
parti altrui, e di aprire a i Fecondi qualche interna miniera del

Buono, e del Bello.

Prima però d'avanzarmi nella sposizione del buon Gusto, e d' uopo il prevenir l'obbiezione, che taluno può farci con dire, che non può order sotto presenti il Gusto, nè formarsi un'Arte d'esso, E porrà fondar tale opinione sulla sperienza stessa, che ci sa conoscere, quafi effer sami i Gusti de gl'Intelletti, quanti sono gl'Intelletti medesimi. Ora di questa infinita diversità di Gusti non sapendofi render ragione, per conseguente non saprà pure insegnarsi l'Arte del buon Gusto. Apporterassi ancor per pruova l'autorità di Quintiliano, che nel lib. 6, cap. 6. favellando del Giudizio, cioè del buon Gusto Intellectuale, dice non potersene dar precetti, come nè pure ciò è permesso de gli odori, e del Gusto sensitivo. Nec magis, cost egli parla, arte traditur, quam guftus, aut odor. Ma ci scioglieremo di leggieri da tale opposizione, prima negando, che sia affatto impossibile il trovar ragione della diversità de' Gusti sensieivi, apparendo il contrario ne gli scritti de' Filosofi moderni. Poscia, avvegnache ciò sosse pur certo, diremo non correre tra il Gusto Intellemuale, e Sensitivo una parità si stretta, che quanto, s'afferma dell' uno, abbia a proporzione sempre da intendersi dell'alero. Perciocchè, se ben si vorrà por mente, può ancora giungersi a render ragione della diversità de' Gusti de gl'Intelletti. In prime luego abbiam da considerare il buon Gusto Intellettuale o come Universale, o come Particolare Quello è un solo; ma colla sua unità ha congiunta sì grande ampiezza, che abbraccia tuati i Particolari , giusta il costume de gli altri Universali, che comprendono in se diverse spezie, e molti individui. Rissede il Particolare ne' soli individui, o vogliam dire in ogni particolare Intelletto; onde quanti sono gl'Intelletti, possono pure altrettanti essere i Gusti Particolari. Nella stessa guisa una sola è ne gli nomini la Volontà ragionevole, pure è chiaro, che ciascuso ha il suo valer particolare, come scrisse il Satirico; V clle

## DELLA PERFETTA

Velle suum enique est, nec veto vivitur nito. '
E in fatti fra coloro, che non hanno se non le Sterile Gusto, v'
ha chi è solamente innamorato d'Omero, e di Virgilio, preznando poco, anzi disprezzando Lucano, Ovidio, ed altri. V' ha chi
solamente ama Cicerone, e Livio, non sosserendo Plinio, Tacito, e i loro simili. Chi per lo contrario s'appaga più de' secondi, che de' primi Autori, o del solo Perrarca, nulla curando gli
altri Poeri volgari.

Denique non emues eadem miranter, amantque. E ciò alla maggior parte de gl'Antelletti avviene. Diversitimi eziandio son tra loro i Gusti Fecondi, veggendosi per esempio altro essere lo Stile, e il pensar di Virgilio; altro quel d'Ovidio; altro quel di Stazio; altro quel di Chaudiano. E Cicerone confesso lo stesso de gli Oratori nel lib. 3. dell'Orat. dicendo: Quot Oratores, totidem pene reperimente genera disendi. Tueta nondimeno questa diversità di Giudiej, e di Scili, non toglie, che ciascuno Autore non meriti la sua lode proporzionata, chi più, chi meno. Essendo poi necessario per meritar questa lode, che tutti convengano in qualche fonte, o pregio, il qual sia comune a ciascuno: quindi scorgiamo, che tutti si riducono a quel buon: Gusto, che dimandiamo Universale, come a quello, che si dissonde per gli componimenti di chimuque meriota lode.

Nè altra cosa è questo buon Gusto Universale, che l'Idea dei Bello, in cui debbono i saggi Poeti sempre conor fisse le lor pupille, se bramano gioria da lor componimenti. E di questa Idea del Bello Poetico francamente diciamo noterfi dar cognizione 📜 e constituirne un'Arte; ed io porrò studio per registrarne qualche principio. Ancor Cicerone confessava, scrivendo dell' Oratore a Bruto, che cosa difficilissima è l'esporre la forma, e il carattere dell' ottimo. Sed in omni re, dice egli, difficillimum oft forman, quod rupantap. Grace divisor, expenere optimi; quod alind alies videtur optimum. Ennie deletter ait quispiam: Pacuvie, inquit alins. Varia enim funt judicia, nt in Gracis; nec facilis explicatio, que forma maxime excellar. Per tuteo ciò non rimase quel grand' uomo di ragionerne, avendo egli scoperco, non ostante questa difficultà, i fonti, e le ragioni dell'ottimo nella vera eloquenza. E in proposito di questo confesso anch' io, che può ben' effere affai difficile il render ragione del buon Gusto Particolare d'alcuni, osservandos tança disserenza nel giudicare del componimenti altrui, o nel lavorere i propri. Nulladimeno pud rinvenirsi ancor la cagione di quello. Come di deceso, l'idea det Bcl-

Bello, o sia il buon Gusto Universale abbraccia tutti i Particolari: ma ogni Particolare non abbraccia l'Universale. Moltissime, e quasi direi, innumerabili sono le vie, per le quali puà peryenirsi al Bello Universale, come quello, che ha tante parti, evedute, tra lor diverse bensì, ma però tutte stimabili, e lodevoli. Non può l'Intelletto umano ordinariamente abbracciar tutte queste parti, nè aggiungere per tutte le mentovate sie all'Idea vasta del Bello; onde una sola n'elegge, e per quella si conduce al desiderato fine. E perchè, quando esso selicemente cammini, perviene in qualche maniera al Bello, quindi per conseguente merita lode, avvegnachè sia diverso il suo cammino da quel de gli altri. Quam sunt, diceva il mentovato Cicerone nel lib. 3. dell' Orat. inter fese Ennius, Pacuvius, Acciusque dissimiles? Quam apud Gracos Afebylus, Sophoeles, Euripides? Quamquam omnibus par pene laus in dissimili scribendi genere tribuatur. E' ben però vero, che in paragon d'altri degno è di lode maggiore, chiunque abbraccia le migliori, più nobili, e disficili, o men comanali Idee del Bello.

Colla medefima considerazione può intendersi, onde nasca la diversità manifesta de' giudizi intorno a gli altrui componimenti. Poichè volendo taluno misurar l'Idea particolare del buono, o cattivo Gusto di qualche Autore colla particolate Idua, ch'egli s'è formato del Bello, nè trovendola somigliante, facilmente passa a biasimarlo, quando forse dovrebbe lodarlo; come avvien di coloro, che solamente credendo bello il poetare alla Petrarchesca, e dispregiano, o non apprezzano abbastanza l'altre maniere di poetare. Ma questo errore non cade in chi sa ridurre il Gusto Particolate di quel tale Autore a i primi principi, e sonti del buon Gusto Universale; soiché adoperando le regole di quella vasta Idea, che contiene tutte le particolari Idee del Bello, egli può rettamente misurare, e giudicare l'Idea particolar di colui. Questo però sembra solamente privilegio de gi'Ingegni grandi, e profondi, i quali in ogni componimento altrui fanno discoprir tutte le parei, ancor minute, del Bello, che quivi è sparso; e distinguerlo dalle parti deformi, riconoscendo in ciascuno il peso del merito. Può ancora accadere, che sia differente il giudizio di molti interno ad uno flesso sentimenco, o Poema di qualche Scrittore; perchè taluno si arrefta alla superficie del sentimento, e delle cose ; e comparendo questa assai bella , agevolmente inganna il guardo Intellettuale. Laddove altri più acuti penetrando le viscere di quella Poesia, ne scuopre qualunque difetto. Altri ancora non ponendo mense alla qualità del componimento, al genio dell'

Autore, o ad altra circostanza, biasimera, o approvera alcun detto, che pure con ragioni più sode sarà da altri lodato, o riprovato. Di ciò recheremo esempi nel proseguimento dell'Opera. Basta per ora questa general prevenzione: cioè, che il non ben
giudicare della bellezza, o desormità de gli Scritti altrui, e che
il non condurre a persezione i suoi, nasce non già dall'impercettibile Idpa del Bello, ma da gl'Intelletti non bene ordinati,
ed illustrati dalle regole del buon Gusto Universalo, o sia della
vasta Idea del Bello, di cui ora mi so a ragionare, e a piantare i sondamenti.

## C A P. VI.

Si premettono alcune universali notizie del Bello Poetino. Ciò, che s' intenda per Bello. Due spezie d'asso. Amore innato del Vero, e sua Bellezza. Qual Vero si cerebi dalle Scienze, dalla Arti, e dalla Poetica Division delle cose in tre Mondi. Che s'imenda per imitare. Differenza tra la Poetica, e l'altre Arti, o Scienze.

Nonliste dunque il buon Gusto nel conoscere, distinguere, e assaporare il Bello Poetico, cioè nel saper giudicare in 🚅 teorica, e in pratica, ciò ch'è bello, ciò ch'è deforme in Poesia. Fia perciò di mestiere l'andar cercando, in che veramente consista questo Bello, e lo spiegarne, per quanto è possibile, la natura, e l'Idea. Per Bello noi comunemente intendiamo quello, che veduto, o ascoltato, o inteso ci diletta, ci piace, e ci rapisce, cagionando denero denoi dolce sensazione, e amore. Bellissimo sopra ogni cosa è Dio, ed egli è il sonte d'ogni Bellezza; bello è il Sose, bello un fiore, un ruscelletto, una dipintura, un suono di musicale strumento, un qualche motto ingegnoso, una Storia gentilmente narrata, o scritta, una qualche virtuosa azione. Fra tante, e sì differenti Bellezze, di cui la Natura è piena, aitre sono Corporee, aitre sono Incorporee. Le prime cadono sotto i sensi dell'udito, e della vifia: come la Bellezza delle Stelle, dell'oro, de'giardini, d'un bel Corpo umano, della Musica, e simili. Le seconde Bellezze, tuttochè i loro effetti si portino talvolta per gli sensi all' Intelletto, pure non cadono sotto i sensi, ma propriamente son gustate dal solo Intelletto: come la Bellezza di Dio, della Sapienza, delle Virtù, d'un Poema, d'un' Orazione, e somiglianti. Lasciando fiar le Bellezze Corporee, ci riffringiamo alle Incorporee sole,

che Spirituali, o Intellettuali eziandio nominiamo.

Queste di nuovo si possono da noi dividere in due spezie. Altre sono sondate principalmente sul Vero, altre spezialmente sul Buono. La beltà delle Virtù Morali ha il suo sondamento sul Buono; e questo Buono, vestito della bellezza, essendo appreso dall' Intelletto, passa a dilettare, e rapire la Volontà dell'Uomo; e se ancora mirar si potesse con gli occhi del corpo questa sua beltà, sveglierebbe, come diceva Socrate, un'amore maraviglioso nel cuor de gli uomini. Per so contrario sa beltà delle Scienze speculative, e delle Arti più nobili, propriamente, e a dirittura si sonda sul Vero; e questo Vero, se è bello, appreso ch' egli è dall' Intelletto, soavemente so diletta, e rapisce.

Per intender meglio questa dottrina, abbiamo di bel nuovo da ricordarci, che il Vero, e il Buono sono i due ultimi fini, a quali naturalmente, e sempre tendono i desideri del nostro Inrelletto, e della nostra Volontà. Brama la prima Potenza di sapere ciò, che è in noi, o fuori di noi; l'altra di ottenere ciò, che può far noi colla fua bontà felici. Nè giammai riposano questi due valorosi appetiti, finchè non giungono a goder la visione di Dio, cioè la Beatitudine, ove son congiunti il sommo Vero, e il sommo Buono. Ma perciocche in quello basso esilio moltissimi ostacoli per cagione del Corpo, e de'mal nati affetti, possono tutto il giorno interrompere quefii due voli, benche naturali, dell'Anima: volle Dio colla Bellezza impressa nel Vero, e nel Buono ajurar maggiormente la naturale inclinazione dell' Anima nostra. Provando essa diletto nel considerare, e abbracciare il Bello, più coraggiosamente, e volentieri si muove a cercar' lo stesso Vero, e lo stesso Buono, a' quali è congiunto il Bello. Così la Natura, per confortarci, ed animarci a conservar col cibo la vita corporale, avvengaché a ciò siamo spinti da un desiderio innato, pose ne' cibi virtù di dilectarci il gusto; onde tratti da tal dilettazione, più sollecitamente corriamo a conservat la vi-12. Oltre a ciò essendo quaggiù per colpa de' primi nostri genitori il Vero attorniato da molte tenebre, e da infinite Bugie; essendo altresì i Beni onesti mischiati con infiniti altri non onesti: ha voluto Dio coll'imprimere il Bello nelle Verità, e ne' Beni, in tal guila segnarli, che ogni sano Intelletto potesse ben distinguere le prime, ogni Volontà siutata dalla sua potentissima Grazia, desiderare ed amare i secondi Se noi per debolezza nostra, o per cagion delle Passioni dominanti, le quali passano ad accecar l'Incelletto, non siconosciamo il Bello, onde è vestito il Tomo I. vero:

vero; allora non solamente non proviam diletto dal Vero, ma talvolta, ancora lo abborriamo. È ciò continuamente si scorge nelle Scienze Speculative. Sono queste senza dubbio bellissime; e pure conciossachè la lor Bellezza non sia conosciuta da i più de gli uomini, pochi sudano per conseguirle. Che se la lor Bellezza una volta si comprende, l'animo nostro non perdona a fatica veruna per giugnerne al dilettevol conquisto. Il medesimo può dirsi de'Beni. Ci sermiamo sovente ne'Beni minoti, perchè non siam pervenuti ancora a ben'intendere la Bellezza de' maggiòri; e ciò da chicchesia continuamente si pruova, o si vede in

infiniti esempj.

Ciò posto, rivolgiamo noi tatto il nostro studio a considerar quel Bello, che è fondato principalmente sul Vero, e che diletta l'Intelletto nostro; poiche il Bello Poetico propriamente cade sotto questa spezie. Nè ciò paia strano, imperocchè, siccome dicemmo, la Bellezza delle Scienze Speculative è fondata sul Vero; e quantunque la Poesia non abbia il privilegio d'essere annoverata fra le Scienze, ella è però un'Arte nobilissima, che non men di quelle parla all'Intelletto: e quando è bella, ha la virtù anch'essa di sommamente dilettarlo, e rapirlo. Truovasi ben'in lei una parte di Bollo. che cade fotto il senso dell'udito, cioè a dire l'armonia, e la Musica del verso. Ma questa sì fatta Bellezza è un'ornamento superficiale, che è necessario bensì alla bella Poesia, ma che non fa veramente, ed internamente esferla bella. Aduaque la Beltà interna, vera, ed essenziale della Poesia, è quella, che dall'Intelletto è conosciuta, e gustata. In udire, in leggere un Bel Poema, si pruova dall'Intelletto nostro un singolar diletto; nè questo altronde masce, che dal ravvisar quella Bellezza, di cui è ornato, e vestito l'interno Vero del Poema. Cerchiamo percanto, in che consista questa interiore Beltà della Poesia, onde nasca, e come sia diversa dalla Beltà dell' altre Scienze, ed Arti.

Naturalmente l'Intelletto nostro si muove a cercar'il Vero; e tutte le cose, tutti i Regni della Natura sono oggetto di lui proprio, in quanto contengono il Vero, e il Falso. Dalla cognizione del Vero egli sente piacere; sugge per lo contrario, ed abborrisce il Falso; perchè il primo è conforme alla natura, che satta ad immagine di Dio ha inclinazione alla Sapienza, e a questa affatto s'oppone il Falso. Non per altro ci dispiace cotanto d'essere ingannati, e di errar nelle nostre cognizioni, se non perchè abborriamo naturalmente il Falso, e l'essere Ignoranti; e perciò noi ci studiamo di ben comprendere il Vero. Questo è un dolcissimo pascolo, di cui continuamente andiamo in traccia; onde Aristotele disse quella notissima senten-

za: che tutti gli nomini per lor natura bramano di sapere. E. Tullio nel lib. 1. de gli Ufizj: Locus, qui in Veri cognitione consistit, maxime naturam attingit bumanam ; omnes enim trabimur , & ducimur ad cognitionis, & Scientie cupiditatem, in qua excellere pulchrum pute mus : labi autem , errare , vescire , & decipi , malum , & turpe ducimus. I sofismi dunque, le bugie, gl' inganni, e tutte l'altre. spezie del Falso proposte all' Intelletto nostro per ingannario, ci dispiacciono, perchè ci fanno, o ci suppongono Ignoranti. E se talvolta ci piacciono, solamente ciò avviene, quando ci son rappresentate sotto sembianza di Vero. Tolta questa sembianza di Vero, fon da noi abborrite le Falsità; e l'Intelletto può bensiaver dilettazione dallo scoprire gl'inganni, e il Falso, ma non già dall'errare, o dall'essere ingannato. Nella stessa maniera, che la Volontà non abbraccia con gusto alcun' oggetto, salvo che fotto forma di Bene, ancor l'Intellette non abbraccia con piacere oggetto alcuno, fuorchè sotto forma di Vero.

Due cagioni però fanno talora, che il Vero non si cerchi, o non ci diletti. L'una è dal canto dell'Intelletto medesimo, e l'altra dal canto del Vero stesso. Se l'Intelletto è guasto; se non ben regolato; se leggiero; se pieno di sciocche opinioni; se dalla Volontà viziosa travolto: allora il Vero, tuttochè bellissimo, non gli piace, e alle volte giunge infino a spiacergli. Se altrest il Vero ftesfo è mal vestito, oscuro, aspro, difficile ad intendersi, triviale, cioè se non porta seco qualche raccomandazione della Bellezza, bene spesso accade, ch'esso non rechi dilettazion veruna al nostro Intelletto. Così o perchè la Volontà è mal sana, corrotta, e perduta dietro a qualche infimo, o non onesto Bene, ella non si muove a seguir Beni maggiori, e onesti; o questi Beni maggiori a lei non piacciono, perche non le si parano davanti vestiti coll'abito luminoso della Bellezza. Immaginandomi io dunque di parlar'ora con Intelletti sani, e non prevenuti da false opinioni, solamente m'accingo a cercare, che fia quella Beltà, di cui s'adorna il Vero.

E dico, che il Bello dilettante, e movente con soavità l'umano Intelletto, altro non è, se non un Lume, e un'Aspetto risplendente del Vero. Questo Lume, ed Aspetto, qualor perviene ad illuminar l'Anima nostra, e a scacciarne con dolcezza l'Ignoranza (cioè una delle pene più gravi, che per eredità ci lasciò il primo nostro padre) cagiona dentro di noi un dolcissimo piacere, un movimento gratissimo. Consiste poi questo Lume nella Brevità, o Chiarezza, o Evidenza, o Energia, o Novità, Onestà, Utilità, Magnisicenza, Proporzione, Disposizione, Probabilità, e in altre Virtù, che possono accompagnare il Vero, e colle quali esso è rappresentato all'Intellet-

to nostro. Narrisi un qualche avvenimento, si tratti un punto di qualche Scienza, dicasi una Sentenza, o Rissessione; quando queste Verità compariscono all' Intelletto evidenti, nove, chiare, oneste, brevi, o abbiano altre simili qualità, esse ci piaceran sommaç mente. All'incontro se da me si proporrà ad oneste persone alcuna di quelle laide, e schifose descrizioni, con cui qualche seguace della Scuola Marinesca avrà dipinte le azioni brutali dell'uomo, benchè ciò da loro si ravvisi per Vero, tuttavia non piacerà; perchè un tal Vero seco non porta il bel Lume dell'Onestà, e l'Intelletto sano l'abborrisce, ben sapendo, che la Vosontà può rimanera offesa. Parimente leggerà taluno appresso Dante nel 4. Canto del Purgat, i seguenti versi;

Quando per dilestanze, over per doglie,
Che alcuna virsu nostra comprenda
L'anima ben'ad essa si raccoglie;
Par, che a nulla potenza più intenda:
E' quest'è contra quell'error, che crede,
Ch' un'anima sovr'altra in noi s'accenda.

Ancor questa Verità per non essere vestita col soave splendore della Chiarezza, o perchè difficile, ed astratta ci si rappresenta, per avventura non porgerà verun diletto a quel tale. Così altre Verità non ci piacciono talvolta, o perchè non si credono utili, o perchè non son nuove, o perchè sono oscure, o perchè improbabili, o perthe non han seco alcuna delle altre Virtu, nelle quali abbiam detto consistere il Lume, e l'Aspetto (cioè la Bellezza) del Vero. Mancando alla Verità l'ornamento di sì fatte qualità, e di questo amabile splendore, in lei non si scorge quell'astrativa, e natural forza di dilettar gl'Intelletti. Poco poi c'importa per ora di sapere, che questa Beliezza può essere o interna, o esterna del Vero; e che la Volontà ben regolata dalla Ragione, o pur guafta, suol collegarsi anch'essa coll'Intelletto, e fargli talor piacere, o dispiacere il Vero. Passiamo pur francamente a più necessarie cognizioni, bastando a noi di conoscere, che la Verità ha, e può avere anch'essa maggiore, e minor Bello; e che un tal Bello è quello, che diletta, e rapisce l'animo nostro. Per cagion d'esso la Verità della Religion Cristiana, secondo il parere di S. Agostino, parve si amabile a i Santi Martiri, che la morte stessa fortemente su da loro incontrata per sostenerla. Cost dice egh netta Pistola nona: Incomparabiliter pulchrior oft Veritas Christianorum, quam Helena Gracorum. Pro ista ruim fortius Martyres nostri adversus bane Sodomam, quam pro illa mille Hereos adversus Trojam, dimicaverunt.

Tutte le Scienze, come s'è detto di fopra, o direttamente, o

Indirettamente cercano un qualche Vero. Fra le Scienze specula. tive, che principalmente han per fine il Vero, la Teologia cerca. einsegna il Vero soprannaturale. Dalle Mattematiche contempla. tive si considera il Vero astratto de'Corpi, delle figure, de'numeri. de' suoni. Dalla Fisica il Vero della Natura creata. Le Scienze pratiche, cioè la Moral Teologia, la Pilosofia de' costumi, la Giurisprudenza, la Politica, l'Economica, cercano quel Vero de' costumi, e delle szioni, che o buono, o reo, dee seguirsi, o fuggirsi dalla umana Volontà, per governar bene se stesso, o gli altri. Altrettanto fanno quelle Arti nobili, che parlano all'Intel. letto, come sono la Rettorica, la Storica, la Poetica. Hanno anch'esse per oggetto il Vero; ma quel Vero, che è congiunto col Buono; quel Vero, che giova alla Volontà, essendo esse, come altrove dicemmo, figliuole, o ministre della Filosofia Morale. Dall'Eloquenza si persuade il Vero; dalla Storia si descrive, come esso è avvenuto; dalla Poesia, come poteva esso, o doveva verisimilmente avvenire. Ma essendosi da noi detto, che la Poesia dee porgere insieme. Diletto, ed Utilità a gli animi nostri, ora soggiungiamo, che il Diletto si produce dal Bello Poetico fondato sopra il Vero; e l'Utilità si produce dal Buono congiunto col Vero stesso. Il Vero proprio della Poesia, ornato della Bellezza a lui convenevole, diletta l'Intelletto; e il Buono, che ha da essere sposato con questo Vero. giova alla Volontà Tuttochè poi da'Metafisici si dimostri, che il Vero, e il Buono son la medesima cosa; pure più volentieri noi distinguiamo l'un dall'altro, e a luogo determinato riserbando il grattar del Buono, e dell'Utilità, che dee prodursi dalla Poesia. ora prendiam solo a considerare il Vero Poetico, e la Bellezza sopra d'esso fondata, da cui propriamente si cagiona il Diletto.

Secondo il sistema della Natura umana, non può dilettarsi l'Intelletto nostro, se non dalla cognizion del Vero, o dalla simiglianza, e sembianza del Vero. Adunque convien dire, che la Poesia anch'essa diletti col Vero, o pur colla sembianza, e simiglianza d'esso. E perchè il Vero non suol dilettarci senza esser Bello, ancor la Poesia è per conseguente obbligata ad usare, e rappresentar' il Vero, che sia Bello. Ma che Vero, che Bello più precisamente sarà mai questo? Primieramente noi diciamo, che il Vero proprio della Poessa è tutto quello, che ne i tre Mondi, o Regni della Natura può dipingersi, imitarsi, e rappresentarsi con Immagini a gli occhi dell' umano Intelletto. Per meglio dichiarar questa sentenza, si ha da supporre, che acconciamente possono dividersi tutti gli Enti creati, o increati, cioè tutto ciò, che su, è, o sarà nella natura delle cose, in tre Mondi, prendendo la voce di Mondo per un'unione di molti ornationo si.

menti. Il Mondo primo è il Celeffe; il secondo l'Umano; il terzo è il Materiale. Per Mondo Materiale, che Mondo Inferiore ancor pud chiamarsi, noi intendiamo rutto ciò, che è formato di Materia. o di Corpo, come gli Elementi, il Sole, le Stelle, i Corpi umani, i fiori, le gemme, e quanto in fomma cade fotto l'esame de' nostri fensi. Il Mondo Celette, che Mondo Superiore può ancora appellarsi. comprende tutto ciò, ch'è privo di Corpo, e di Materia; cioè la prima Cagion delle cose Dio, gli Angeli, e l'Anime umane sciolte da i lacci della Carne. Il Mondo Umano finalmente, che Mondo di mezzo fi può nominare, partecipando del Superiore, e dell'Inferiore, abbraccia tutto ciò, che ha Corpo insieme, e Anima ragionevole, cioè tutti gli Uomini pellegrinanti sopra la Terra, e rinchiusi nel Mondo Materiale. Questi tre Mondi, o Regni della Natura contengono un'infinità di varie, e differenti Verità, e appunto queste Verità tutte sono, o possono essere l'oggetto, e il suggetto della Poelia. Dalle Mattematiche, della Pilica, siccome fu detto, si considerano solamente quelle del Mondo Materiale: dalla Teologia quelle del Celeste; dalla Filosofia Morale quelle dell' Umano. Ma la Poessa può trattar di tutte le Verità di questi tre Mondi. Da essa può rappresentarsi il Mondo Superiore, cioè la natura, la grandezza, la clemenza, la giustizia, e mille altre doti del nostro Dio; la beatitudine da lui compartita in Cielo alle Anime elette; la maniera, con cui egli si comunica all' Uomo e a Corpi, cioè agli altri due Mondi. Può la Poessa descrivere le Verità del Mondo di mezzo, rappresentando le azioni, i costumi, i pensieri, o septimenti, le Virtu, e gli affetti dell' Uomo. Ella può finalmente dipingere nel Mondo Materiale tutte le Verità de Corpi Celesti, e terrestri, semplici, o composti, naturali, o artifiziali. Principalmente però suol' essa prendere per argomento le azioni, i costumi, e i sentimenti dell' Uomo, cioè le Verità del Mondo di Mezzo.

Tanta vastità di suggetto, o d'oggetto, conceduta alla Poesia, la distingue dalle Scienze, a ciascuna delle quali una sola parte di queste infinite Verità serve di suggetto; laddove tutte possono cadere sotto la giurisdizion del Poeta, se se n'eccettuano alcune poche, di cui parleremo fra poco. Sopra tutto però la Poesia si dissingue dalle Scienze nel sine. Le Scienze considerano il Vero per saperso, per intenderso; e la Poesia so considera per imitarso, e dipingerso. Quelle cercano di conoscere; e questa di rappresentare il Vero. Ora noi intendiamo per rappresentare, imitare, e dipingere, quell'azione, con cui parlando talmente si veste d'Immagini, e si esprime con sentimenti o vaghi, o sensibili, o nuovi, o

chiari, o evidenti, e con parole sì convenevoli una Cosa, che l'Intelletto per mezzo spezialmente della Fantasia l'intende senza fatica, e con diletto particolare, e a noi può parer talvolta, per così dir, di vederla. Così appelliamo dipingere, e imitare l'azione, con cui un Dipintore veste di colori, e d'ombre proporzionate una cosa in maniera, che l'occhio s'avvisa di vedere in quella sembianza la cosa medesima. Ciò, che il Dipintore sa cos suoi colori all'occhio esteriore del corpo, può ancor farsi dal Poeta colle Immagini all'occhio interno dell'Anima. Ambedue dipingono, ambedue imitano gli oggetti; con questa disferenza, che il Dipintore quasi altro non può dipingere se non quel, che si può vedere, cioè una parte del Mondo Inseriore; ma il Poeta può dipingere ancor le cose, che non cadono sotto il senso; e in una parola tutti gli oggetti compresi ne' tre Mondi, o Regni della Natura, purche sieno capaci d'esser dipinti.

Questa imitazione, questo dipingere, e rappresentare è appunto l' essenza della Poesia; e per cagion d'esso ella è Arte, non Scienza, intendendo essa ad imirare il Vero: laddove le Scienze intendono a saperlo, e conoscerlo senza por cura nell'imitarlo, e dipingerlo. Che se le Scienze anch'esse descrivono, e rappresentano con parole il Vero a gl'Intelletzi, non però lo dipingono: e questo rappresentare non è la loro essenza, ma un solo strumento per far conoscere ad altrui quel Vero, ch'esse cercano, e sanno, nel sapere il quale consiste l'essenza loro. Ma la Poessa, come dicevamo, per sua essenza ha questo medesimo descrivere, questo dipingere, edimitare il Vero. Dal che segue, che alcune Verità, se quali non è possibile imitare, o dipingere all'altrui Fantasia, non son proprie per gli Poeti, come per l'ordinario sono le Verità della Matrematica Speculativa, della Metafisica, dell' Aritmetica, le quali sono sì fattamente astratte, che non può il Poeta dipingerle con Immagini sensibili, e patole intelligibili, anche al rozzo popolo, ne rappresentarle, e imitarle. Si possono comunicare a gl'Intelletti altrui con parole, e al guardo con numeri, e linee; ma non dipingers, ma non vestirsi di que' colori, che san veder le cose alla Fantasia dell' Uomo.

Accentrata la differenza, che è fra il suggetto delle Scienze, e dell'Arte Poetica, brevemente ancora accenniamo quella, che passa fra la Poetica, e l'altre due Arti nobili, cioè l'Oratoria, e l'Istorica. Ancor queste, non men della Poesia, rappresentano il Vero; ma la prima lo dipinge per persuaderlo; e l'altra lo dipinge se sempre, come egli è, e dirittamente col sin d'instruire, e di giovare. Per lo contrario la Poesia dall'una parte dipinge; e rappre-

4 fe

fenta il Vero, come egli è, o pur come egli dovrebbe, e potrebbe essere; e dall'altra lo dipinge dirittamente col sin di dipingere, d'imitare, e di recar con questa imitazione diletto, empiendo la Fantasia altrui di bellissime, strane, e maravigliose Immagini. Dopo aver posto questi sondamenti, accossiamoci più da vicino a rimirar la Poesia, e a rintracciar le doti del Bello Poetico.

### CAP, VII,

In che presisamente consista il Bello Poetico. Vero nuovo, e maraviglioso dilettevole. In esso è posto il Bello della Poesia. Materia ed Artisizio due fonti di questo Bello. Loro esempi. Suggetto dell' imitazione, e maniera d'imitare. Bello Poetico ancor chiamato Sublime. Ingegno, Fantasia, e Giudizio Potenze necessarie a trovare il Bello.

🔻 là s'è detto, che il fine della Poetica, o vogliam dire della Poesia (poco importando il distinguere questi due nomi) 🎩 in quanto ella è Arte fabbricante, è quello di dilettar coll' rimitazione. Ora in due maniere può dilottarci la Poesia; o colle Cose, e Verità, ch' ella imita; o colla Maniera dell' imitarle. Cioè, le Verità, e Cose, che si rappresentano dal Poeta, possono arrecarci diletto: o perchè son nuove, e maravigliose per se stesse: o perchè tali si fan divenir dal Poeta. Quanto è alle Cose, e Verità, noi sappiamo per isperienza, che non ogni Vero, a noi rappresentato dall'altrui ragionamento, ci muove, ci diletta; siccome non ogni cibo solletica il gusto nostro, benehè sicno tanto il Vero, quanto il cibo pascolo proprio, l'uno dell'Intelletto, e l'altro del senso nostro. Egli è per lo contrario bensk certo, che infallibilmente noi proviamo incredibile piacere, allorchè a pprendiamo qualche cosa, la qual sia nuova, e maravigliosa. E questo piacere in noi si produce, perchè sempre la maraviglia è congiunta coll'imparare, e cominciar'a sapere ciò, che prima ci era ignoto, e che è talvolta contrario alla nostra credenza. Quanto più nuove, ignote, ed inaspettate si presentano davanti all'Intelletto nostro le Cose, e le Verità, tanto più ci muovono a rallegrarci per la subita lor novità. Perciò il Poeta, che dee secondo l'instituto suo dilettare, niun'altra via più sicura di ottener questo fine può egli trovare, quanto quella del rappresentarci il Vero nuovo, e maraviglioso; ben sapendo, che la novità è madre della maraviglia, e questa è madre del diletto. Se il Vero è triviale, cioè se a tutti è già noto; che piacere può ritrarne l'Intelletto, il quale nulla più impara di quello, ch'egli sapeva? Sommamente allora si allegra l'Anima nostra, quando può da se scacciar l'Ignoranza, a cui naturalmente ella ha grande abborrimento. Non potendo le Cose, e Verità triviali scacciarne l'Ignoranza, perch'ella non è ignorante d'esse; perciò poco, o niun diletto suole in lei prodursi dal vedersele poste davanti. Adunque il Poeta si studia di rappresentare, e dipingere quel Vero, che porta seco novità, e può cagionar maraviglia. Ciò su da Aristotele notato in poche parole nel lib. 1. cap. 11. della Rettor. Kai to maravigliarsi d'essa dolce.

Per esempio di Verità, e cose maravigliose, narrisi la coraggiosa azione di Leonida Re de gli Spartani, che alle Termopile
sagrificò la sua vita, pugnando contra l'esercito di Serse in disesa
della patria. Descrivasi la vittoria del Romano Orazio contra i
tre Curiazi; o pur la morte infelice del gran Pompeo. Quantunque s'adoperino sentimenti, parole, ed Immagini volgari, e triviali nell'espor queste azioni, tuttavia sempre saranno esse mirabili, e strane. Nasce questa novità, e un tale stupore dall' apprendere un'azione valorosa, o un'avvenimento infelice, che lanatura ben radissime volte suol produrre ne' Regni suoi. Quello,
che diciamo delle Azioni, avvien pur de' Sentimenti; alcuni de'
quali son maravigliosi per se, e chi solamente li descrive, quali
sono, diletta senza dubbio i Lettori, ancorchè non usi grand'ar-

te nel rappresentarli.

Ma difficilissimo, anzi impossibile egli è, che il Poeta sempre, o quasi sempre ritruovi Cose nuove, e Verità mirabili, da imitare. Perlochè dobbiamo osservare, che si danno altre Verità, le quali non sono, ma per valor del Poeta, e per la maniera del rappresentarle, divengono maravigliose, e nuove; perciocchè in tal maniera si vestono, e si coloriscono da lui, che, laddove per se stesse prima erano vili, triviali, note, e poco capaci di muovere, e dilettare altrui, compariscono poscia ripiene di novità, e di Bellezza, shercè della maravigliosa, e nuova squisitezza del lavoro, mercè della vivacità della dipintura, e mercè dell'abito e dell' ornamento novello, posto loro intorno dall' Arte Poetica. Non ci è Verità più triviale, e nota di questa; cioè che ngualmente muojono i ricobi, e i poveri; nè il così dire potrà punto dilettar gli ascoltanti. Ma s'io vestirò questa Verità coll'ornamento Poetico, e dirò con Orazio:

Mors aquo pulsat pede pauperum tabernas,

> De'Tiranni alle Reggie, ed a' Tugurj De'rozzi Agricoltor con giusta mano Picchia la Morte: -------

essa diverrà nuova, spiritosa, e dilettevole per cagion dell'abito novello, sotto cui ci vien rappresentata. Parimente l'azione di Alessandro, o sia Paride, sigliuolo di Priamo, e rapitore d'Elena, per avventura non su maravigliosa. Acquistò essa bensì novità, e comparve pellegrina per industria de gli antichi Poeti, i quali singendo Paride eletto Giudice dalle tre Dee, sì bizzarramente, e con tale ornamento vestirono la Verità, che la secero divenir maravigliosa, e strama. In una parola; i Poeti o ritruovano vivande saporite, e nuove per se stesse; o colla novità del condimento danno sapore alle triviali, ed usate, sacendo in ambedue le guise bellissimi i lor Poemi, e dilettando sommamente

il gusto dell' intelletto.

Diciamo pertanto, che il Bello preciso della Poesia consiste nella Novità, e nel Maraviglioso, che spira dalle Verità rappresentate dal Poeta. Questa novità, questo maraviglioso è un dolcissimo Lume, il quale appreso dall'Intelletto nostro, e spezialmente dalla Fantasia, può dilettarci, e rapirci. Due ufizi dunque, e due mezzi hanno i valenti Poeti per far Belli i loro Poemi, e per dilettarci con essi. Il primo è quello di rinvenir Cose, e Verità nuove, pellegrine, maravigliole, che per se stesse apportino ammirazione. Il Secondo è quello di ben dipingere con vivaci colori, e di vestire con abito nuovo, e maraviglioso le Verità, che per se stesse non son mirabili, e pellegrine, con dar loro un tal brio, una tal nobiltà, che la Mente de' leggitori in ravvisarle ne prenda singolar diletto, e con esprimere si vivamente le cose, che paia a noi di vederle. Chi è dotato o dell'una, o dell'altra virtù, può sicuramente dire, ch' egli possiede, e intende il Bello Poetico, e può promettersi di piacere alle genti co'suoi Poemi. Più francamente ancora egli diletterà, e rapirà, quando nel medesimo tempo sappia e trovar Verità nuove, e aggiunger loro un'abito nuovo, accrescendo coll' artifiziosa legatura in oro il pregio de' preziosi diamanti, ch' egli ci dona.

Possiamo parimente secondo questi principi dividere in due spezie le Miniere del Bello Poetico, e di quel diletto, che dee recarci la Poesia: cioè in Materia, e in Artifizio. O si truova da Poeti Materia nuova, mirabile, e pellegrina; e coll'Artifizio si veste di novità, e si rende maravigliosa, quando essa è triviale.

Ecco

Ecco i due fondamenti del Bello Poetico, ed ecco i Fonti, da'quali può nascere il diletto, e che debbono essere ben conosciuti, e maneggiati da chiunque sa versi. La Materia comprende tutti gli oggetti de i tre Mondi, o Regni della Natura, ciascun de' quali può servire di argomento al Poeta; e in ciascun de'quali può per l'ordinario la Musa ritrovar Verità pellegrine, e rare, che senza molro Artifizio sommamente diletteran chi le assolta espresse in versi. L'Artifizio o sia la maniera di comunicar le cose all'altrui Mente, e di far concepira ad altrui vivamente i nostri affetti, le verità astratte, le azioni umane, anzi tutte-le cose, di cui si può ragionare in un Poema, l'Artifizio, dico, si stende anch'esso a tutti questi oggetti, potendo per mezzo d'esso il Poeta rappresentarceli vivissimamente, e con noviet, allorchè nuovi non son per se stessi; o pur collegarsi colla Materia nuova, e mirabile per se stessa, maggiormente abbellendola, e rendendola capace di sempre più dilettare.

Per cagion d'esempio una Verità pellegrina dal canto della Materia parmi, che si contenga in due versi del Maggi, ove si fa alquanto conoscere l'immensità di Dio, sonte d'ogni Bellezza, il

quale empie di se medesimo tutte le cose.

Dell'ampio Mondo in ogni parte è Dio,

E ne son sinti, e pieni i nostri enori. Questa gran Verità certamente non è considerata dal più delle persone, le quali, ancorché sappiano, che Dio è da per tutto, pure non sentono, e non osservano l'internarsi, per così dire, di lui ne'nostri cuori, e il cingerli, e riempierli; concependo più tosto Dio, come cosa soggiornante in Cielo, e di là rimirante, e reggente la Terra. Quindi è, che bellissimo, nuovo, e dilettevole, cioè Bello per se stesso è tal sentimento, perchè scuopre una nobilissima Verità non osservata, e molto rara. Dico rara, e nuova al più delle persone; imperciocchè ben so, che prima del Maggi si espose da altri Poeti questa Verità; ed Apuleio nel lib. del Mondo afferma, che i Poeti avevano per opinione, che tutte le cole fosser piene di Dio. Hanc opinionem, dice egli, vates sequuti, profiteri auft sunt, omnia Jove plena. Virgilio pure lo raccolse in tre parole dicendo: Jovis omnia plena; ed Arato comincia così il suo Libro deile Stelle:

Ε΄κ Διος αρχώμεστα, τον εδέτοτ ανδρες εωμεν Α΄ρρητον μεσταί δε Διος πάσαι μεν αγυιαί, Πάσαι δ' αντρώπων αγοραί, μεστή δε θάλασσα, Και λιμένες, πάντη δε Διος κεχρήμετα πάντες. Τά γάρ κ γένος ε'σμέι.

Cioè: Da Giove incominciam, di cui giammai Grata non sa tacer la lingua nostra. Tutte piene di Lui son le contrade; Piene di lui son le Cittadi; e pieni Ne sono i porti, e'l Mar. Tutti di Giove Godiam, perchè di lui siamo prosapia.

Questo ultimo mezzo verso piacque tanto al grande Apostolo S. Paolo, ch'egli lo consacrò colla sua bocca, citandolo a gli Areopagiti, siccome narra S. Luca ne gli Atti de gli Apostoli al Cap. 17. Anzi espresse con maggiore energia tutto il riserito sentimento ragionando in tal guisa di Dio: In ipso vivimus, movemur, & sumus; sicut & quidam vestrorum Poetarum dixerunt: Ipsius enim & genus sumus Aggiungiamo ancora in questo proposito i versi di Dante, perchè da chiunque ha buon Gusto son riputati d'oro.

La gloria di colui, che tutto muove, Per l'universo penetra, e risplende In una parte più, e meno altrove.

Tanto più bello è il sentimento di Dante, che quel d'Arato, quanto è più certo, che aggiunge un non soche alla soprammentovata proposizione. Bassò al Greco d'avere osservato, che son tutte le cose cinte, e ripiene di Dio; il nostro Poeta v'aggiunge, che tutta la Bellezza delle cose create altro non è, che la Bellezza medesima, e gloria del primo nostro immenso Motore, la quale, penetra per tutto, e riluce ove più, ove meno. Ora questa bellissima Verità da pochi osservata; e per conseguenza il sentimento, che la esprime, è per se stesso, cioè per cagione della Materia, bellissimo, ed atto a generar maraviglia, e diletto in chi l'ode.

Altrettanto io dico d'un' altro, che fi legge nel cap. 3. della divina Sapienza con queste parole: Justorum anime in manu Dei sunt, in mon tanget illos tormentum mortis. Visi sunt oculis insipientium mori: E assimata est afflictio exitus illorum, e, quod a nobis est iter, exterminium. Illi autem sunt in pace. E' questa una delle più nobili Verità, che si raccolgano dalla nostra santa Rede; ed è sempre nuova, sempre maravigliosa. Pareva a gli occhi de' mal saggi, che i Santi Martiri con incredibile miseria morissero. Fa loro sapere 1a divina Sapienza, che i suoi Giusti nè pur son toccati dalla Morte; e che scioccamente si stima finito il corso della lor vita. Poichè la morte d'essi altro non è, che un passaggio dall'esilio nostro a i Regni della pace, & a i piaceri dell' immortalità felice. La qual Verità giungendo inopinata, conciossiacchè tut-

to il contrario sembra a i sensi corporei, mirabilmente diletta, conforta, e muove a stupore ogni ascoltante. Dalla medesima Materia vien'anche la novità, e Bellezza d'infinite altre Verità, qualor dal Poeta si vogliono esporre Azioni, Costumi, Sentimenti, e altre cose, spezialmente del Mondo umano. Purchè ben s'adoperi l'Ingegno, v'ha in ogni cosa, in ogni Materia, qualche Verità men conosciuta, la quale da noi scoperta, e ritrovata, quantunque si esprima con parole semplici, e senza Artisizio, ed ornamento, pure diletterà assaissimo chiunque per mezzo nostro

giunge a gustarla.

Ma perchè non sempre possono dal nostro Ingegno rinvenirsi Verità pellegrine, e maravigliose nella Materia; anzi sovente per necessità ci convien descrivere, e sporre le più note, e volgari: allora sarà cura del Poeta il far coll'Artifizio bella la Materia. Recando questa le Verità sue avvilite dall'uso soverchio, non è atta a produr maraviglia, e diletto, onde ha necessità di andare a chieder all' Ingegnoso Poeta quel benefizio, che a lei non diè la Natura, e che può sol donarle l'Artifizio Poetico. Ora ciò. come dicemmo, si fa col vestire tal Materia di un vago, e nuovo ornamento, coll'ajuto del quale prende quella Materia un nuovo aspetto, in guisa che dove prima non potea da se sola cagionar piacere, unita poi all'Artifizio agevolmente lo cagiona. Nè altrimenti fan le Donne di mezzana, o poca bellezza. Soccorrono esse alla povertà del corpo colla ricchezza, novità, e pompa de gli ornamenti : e vien lor fatto di piacere altrui, non già per merito della lor beltà, ma per l'arte usata, e per la raccomandazione di que' vaghi addobbi. Laddove le femmine, che naturalmente son belle, non han bisogno di simili pomposi abbigliamenti, potendo comparir'avvenenti per se stesse. Che se la Materia naturalmente contenesse non volgar bellezza, e oltre a giò l'Artifizio vi accoppiasse novità d'ornamento, dovrà poi essere, e parer bellissima, perchè ha due cagioni di dilettare, cioè la Beltà naturale, e l'artifiziale; siccome le Donne, qualor naturalmente son belle, (a) non rimangono però d'abbellirsi, poiche più facilmente con ciò sanno di poter piacere. A me appunto pajono per cagion della Materia nobilissimi, e pieni d'un tenero affetto sei versi del Tasso nel Rogo di Corinna, tatti ad imitazion di Virgi. lio. A questi però l'Artifizio, benchè superficiale di replicar le parole, ha non leggiermente accresciuta la grazia, e la natural vaghezza. Eccoli.

Noi

<sup>(</sup>a) Non si rinangeno però d'abbellissi.) Qui avrebbe luogo quel dell'Ariosto: Che spesso cresce una bele un bel manto.

Noi canteremo i nostri versi a prova, Qualunque paja il nostro modo, e l'arte; B Corinna alzerem sino alle Stelle, Fino alle Stelle innalzerem Corinna, Ch'io non sui degno di vederla in Terra, Ma spero forse di vederla in Ciclo.

Un'azion parimente, che in se per cagion della materia mi par vaghissima, e che tuttavia ha grande obbligazione all' Artisizio i che l'ha descritta con vivissima sorza, e selicissima brevità, è quella, dove da Ovidio si rappresenta Ulisse, che va sponendo sul lido del Mare a Calipso le avventure di Troja. Voi direste di mirraria con gli occhi propri. Ma udiamo il Poeta medesimo, che sosì ragiona di Calipso:

Hac Troja casus iterumque, iterumque rogabat.

Ille reserve aliser sape solebat idem.

Litere constiterant : illic quoque pulcbra Catypso :
Exigit Odrysii fata eruenta Ducis.

Ille levi virga (virgam nam forse tenebat)

Quod rogat, in spiso litore pingit opus.

Hae, inquit, Troja est: (muros in litore fecit)

Hie tibi fit Simois: Hee mea castra puta.

Campus erat (campumque facit) quem cade Dolonis Sparsimus, Hamonios dum vigil optat equos.

Illic Sithenii fuerant tentoria Rhefi:

Hac ego sum captis noste revectus equis.

Pluraque pingebas: subitus quum Pergama stuttus Abstutis, & Rhess cum duce castra suo.

Per leggere questa medesima avventura leggiadramente copiata in versi Italiani, può vedersi la Canzone del Testi:

Già saduta dal Ciele era ogni Stella, purchè non si faccia plauso all'ulcimo verso della stanza, ove si fa tal descrizione.

Dalle quali cose appare, che la Poesia, la quale altro non è che Imitazione, comprende due cose; cioè la Materia, il Suggetto, o sia il sondo dell' Imitazione, e la Maniera dell' imitare: ogni una delle quali cose può contener Bellezza, e apportar maraviglia, e diletto: Per essere buon Poeta, basta l'essere eccellente nella maniera dell' imitare, non essendoci necessità, che sempre la Materia, o il Suggetto sia maraviglioso, nuovo, e bello per se stesso, poichè, se ciò sosse necessario, non potrebbe il Poeta giammai rappresentare, se non cose, azioni, costumi, assetti, e sentimenti, maravigliosi per se medesimi. Basta, dico, l'essere ec-

cellente nella maniera dell'imitare; siecome basta al Dipintore il ben'imitare eid, all'egli vuol so' pennelli esprimere. Ne miglior maestro è colui, che dipinge una bella giovane, di quell'altro. che figura una vecchia grinza; nè chi fa un sol ritratto, di chi finge sulla tela una vaghissima istoria, e un'ingegnoso gruppo di molte, e varie figure. Chi però solo ha questa Virtà, non sarà eccellentissimo Poeta. Alla perfezione della Poesia si suol'anche richiedere, che oltre all'eccellenza del ben' imitare, oltre al saper formare maravigliosi, e nuovi vitratti, si abbia ancor la Virtù di rinvenire una pellegrina Materia, e un bel Suggetto dell'imitazione, affinche le non è mirabile, e nuova la Marriera dell'imitare, o sia l'Artissio, il sia almeno la cosa imitata; o pure tanto la Maniera, quanto il Suggetto dell'imitazione unitamente apportino per la lor novità stupore, e diletto. Ciò si osserva nelle Opere non men de' migliori Poeti, che de gl'imitatori ignobili. Artefici meccanici da noi appellati. Possono queste o per la Materia. o per l'Artifizio, essere sommamente preziose, e stimabili; ma moko più son tali, se l'uno, e l'altro di questi pregi sarà in

esse ed unito, e compiuto.

La Novità adunque, la rarità, il maraviglioso, che spira dalla Materia, o dall' Artifizio, o pur da tutti e due, constituisce a mio credere il Bello Poecico. Se il Poeta giunge ad empierne i suoi versi, egli può seco stesso vallegrarsi d'aver colpito quel Sublime, sopra di cui serisse il Filosofo Longino quell'aureo libricciuolo, intitolato zipi vi. Col nome di Sublime intese egli appunto quel nuovo, raro, straordinario, e maraviglioso, che nelle Orazioni, e massimamente ne' versi cagiona stupore, d'improvviso ci rapisce, e diletta, e o doscemente, o per forza muove dentro di noi gli affetti. Può trovarsi questo Sublime, questo maraviglioso in qualunque argomento; sia esso maestoso, e grande; sia mezzano; sia umile, e basso. In ogni Stile può esso aver luogo, siccome in ciascuna parte, e nel tutto d'ogni componimento. Alcune fiate avverrà, che moltissime parti d'un Poema contengano quello Bello, Maraviglioso, e Sublime; e che ciò non offante il tutto ne sia privo; come potrebbe dirk del Furio. so dell'Ariosto, qualora si volesse pesar quell'Opera colla bisancia de' veri Poemi Broici, e non con quella de' Romanzi, fra' quali annoverato può gloriarsi d'essere tanto nelle parti, come nel tutto, maraviglioso, e bello. Ma nè Longino parlò, nè io pure potrò favellare, se non alla sfuggita di quel Bello, e Sublime, che abbraccia il tutto d'un'Epopeia, d'una Tragedia, d'una Commedia. Per fornir cotale impresa, necessario sarebbe un'altro ben grosso volume. Laonde rimettendo io i Lettori a quante si è sopra questo argomento seritto da parecchi valentuomini, e sopra tutto da Comentatori d'Aristotele, mi contenterò di ristringer più tosto la mia fatica a considerar quel Bello, e quel Sublime, che sta nelle parti, e spezialmente ne' sentimenti, onde son composti i Poemi.

Tornando ora alla proposta divisione della Materia, e dell'Artifizio, mettiamoci a rintracciare, come si trovi questa Materia nuova, e matavigliosa; e come si faccia essa divenir tale merce dell' Artifizio Questo è nel vero difficile: potendosi agevolmente conoscere, e far conoscere ad altrui, quali sieno le belle dipinture; ma non già con ugual facilità dimostrare, come queste si facciano tali. Contuttociò potremo in qualche guifa scorgere. come ciò nella Poesia si faccia, se prima sapremo, a chi tocchi il trovare, o far mirabile, e nuova la Materia. Diciamo percanto, che questo usizio s'aspetta all'Ingegno, e alla Fantasia, due (siami permesso di dir così) Potenze dell'Anima nostra. Un fortunato, acuto, e vasto Ingegno; una veloce, chiara, e feconda Fantasia, sono i due Provveditori, e dispensieri della Novità. della Maraviglia, e del Diletto: o perchè san ritrovare Materia mirabile, e pellegrina; o perchè sanno sar cangiar viso alla triviale col mezzo d'un vago ammanto, e d'un'ornamento nuovo, per valore dell' Artifizio. Il perchè io nella bontà dell'Ingegno, e della Fantasia ripongo la principal persezione de'Poeti. Chi può, e sa ben valersi di queste due Potenze, potrà senza dubbio conseguire il Bello Poetico, e per conseguenza infinitamente dilettar co'suoi versi. Aggiungasi all'Ingegno, e alla Pantasia, il Giudizio, che è la Potenza Maestra, e siede come Aio delle altre due; ed allora avremo tutta la perfezion delle parti richieste per divenir gran Poeta. Le due prime Potenze, che son le braccia del Poeta, ritruovano, o pure fan divenire nuova, maravigliosa, e pellegrina la Materia. E il Giudizio, che è il capo, le tien lungi dal cader ne gli eccessi, conservandole tra i confini del Verisimile, e del Decoro, che suoi da'Greci appellarsi vi npinor. La Fantasia, e l'ingegno son quelli, che fan viaggio, scuoprono i differenti paesi, portano le merci ricche. Ma il Giudizio si è la bussola, che li va reggendo per via, acciocche non artino in qualche scoglio, non allunghino di soverchio il viaggio, e felicemente compiano l'incominciata impresa. Di tutte e tre queste Potenze, o Virtù dell'Anima, noi dobbiamo partitamente ragionare. E in primo luogo cominceremo ad esporre, come l'Ingegno, e la Fantasia cavino dal primo Fonte del Bollo, cioè dalla Materia, Viexisà mirabili, e nuove. CAP.

# CAP, VIII,

Del Bello della Materia. Come si cavino Verità pellegrine dalla Materia. Poessa dec persezionar la Natura si nelle Azioni, come ne' Costumi, e ne' Sentimenti, e nella Favella. Esemps di cid. Materia palesemente maravigliosa.

Rovar nella Materia, o trar dalla Materia Verità pellegrine, fignifica secondo me quell'osservare, e discoprire in qualunque Materia, e oggetto proposto al Poeta. le Verità, che son poco osservate da gli altri, e che rade volte, o non mai, ci si sogliono, ma ci si possono però presentar dalla Natura a i sensi, alla Fantasia, all'Ingegno. Queste Verità scoperte dat Poeta, avvegnache sieno dipinte con locuzioni, e parole semplici. e naturali, pure portano con seco la maraviglia, la novità, e per conseguente la virtù di dilettarci, senza che l'Artifizio s'affarichi molto per farle divenir maravigliose. E conciossiachè le Azioni. gli Affetti, i Costumi, i Sentimenti dell' uomo sieno il principal Suggetto della Poesia; in questa Materia spezialmente suole il Poeta scoprire, e da essa cavar Verità pellegrine. Allora poi del Poeta si scopriranno si fatte Verità, quando egli offerverà ne gli oggetti' a lui proposti quelle Qualità, ed Azioni, que Costumi, Seneimenti, ed Affetti, che per l'ordinario mon si producono dalla Mazura, nè sogliono cadere in mente, nè sotto i sensi del popolo Sicche per giungere a cagionar maraviglia, e diletto colla Marchia, farà cura, de' Poeti il rappresentar gli oggetti de' tre Mondi, non qual ordinariamente sono, ma quali verisimilmente possono, o dovrebbono essere nella lor compiuta forma. Quando il Poeta pronde a descrivere un'uomo malvagio, o virtuoso; un' azione lodevele, o biasimevole; un corpo avvenente, o desorme; un ragionamento d'un'Eroe, d'un Mercatante, d'un Servo, d'un Pastore: cerca, virruova, ed esprime tutta la lor persezione, o pure ratho il ler difetto, con fare una dipintura di quegli oggetsi come dovrebbono partorirsi dalla Natura pienamente persetza, o difettosa. Mon può giungere a tanta fortuna la Storia, essendo ufizio di questa il rappresentar la Materia, qual'ella è, cioè le Azioni, e le Cose, come furono, osono. E poiche queste per lo più son sono affatto perfette, o affatto difettole; anzi per lo più sono assai o triviali, o note, non portano perciò con loro quella Novità, e maraviglia, nè quel piacere, che può produr-Tomo 1.

re in noi la Poesia. Pongasi taluno a leggere una delle moderne Storie. Vedrà Città assediate, combattimenti, maritaggi, leghe, proposizioni di pace, e somiglianti assari. Ma poco può dilettarcii sì fatta lettura, poichè quasi non apprendiamo se non le stesse cose, che o co' nostri occhi, o colla scorta di tante altre Storie abbiamo imparato. Poca novità in somma seco porterà una tal descrizione. La Poesia per lo contrario avendo una straordinaria libertà, dipinge le azioni, gli avvenimenti, le persone, ed ogni altra cosa, com'ella immagina, che dovrebbono essere. Nella qual guisa è senza dubbio evidente, che più dalla Poesia, che dalla Storia, si cagionerà diletto ne gli animi postri; imperciocchè non pensandosi, non vedendosi, nè udendosi ordinariamente da noi azioni, e cose nella lor compiuta persezione, o impersezione; quelle, che come tali ci spone il Poeta, portano seco novità, e per conseguenza maraviglia, e piacere.

Dovrà dunque il Poeta scoprir nelle cose, e nella Materia tutto ciò, che è più raro, e maraviglioso, rappresentando gli oggetti più belli, più grandi, più deformi, più ameni, più vili, più orridi, più gloriosi, più ridicoli, che per l'ordinario non sono. E affin di spiegare convenevolmente questo ufizio, e debito, mi sia permesso di dire, che il Poeta ha da compiere, da perfezionar la Natura. E dicendo, ch'egli ha da perfezionare, intendo il fare eminente ne' suoi costumi, nelle sue operazioni, nelle sue quelità, e in tutte l'altre sue parti-la Natura; onde non solo dovrà chi fa versi rappresentare la maggior perfezione delle cose, ma eziandio esporre la lor più grande impersezione. Così l'Arte oittoresca perseziona anch'essa co' suoi colori la Natura, perchè dipingendo un bosco, un' uomo, una battaglia, un mostro, la morre d'una persona, e altre simili cose, ella s'affatica di ritrarle. come la Natura verisimilmente può, e dee sarle nel suo compimento secondo la lor qualità, e spezie. La Natura in effetto non suole per lo più ne' due Mondi Umano, e Materiale, condurre ad un' eminente grado di perfezione, o di difetto i suoi parti. Debito, e uso della Poesia si è il soccorrere alla Natura con migliorarla, o correggerla; o par con fare gli oggetti d'essa più desormi. più ridicoli, in una perola, più eminenti nella lor qualità, ch'ele la non suol mostrarci. Trovate poi, che saranno dall' Ingegno, e principalmente dalla Fantassa de' Poeti, queste perfezioni, o imperfezioni, queste eminenti Verità della Natura, elle senza dubbio conterran novità, cioè quel Bello, che nasce dalla Materia. Nè altro ha da far l'Arte Poetica per migliorare, correggere, e persezionar la Natura, se non discoprire, e rappresentare ciò, che

che la stessa Natura taivolta ha facto, e sa, e pur potrebbe, e dovrebbe sare di più eminente, secondochè saprà immaginarselo la vigorosa, e seconda Fantasia. Per la qual cosa non ha il Poeta da uscire suor de'Regni della Natura; altrimenti più non rappresenterebbe il Vero, o il Verisimile, la materia de'quali tutta nassee dentro le miniere della Natura. Ha egli da valersi mai sempre della stessa Natura per sar'eminente la Natura; siccome l'Arte in un Real Giardino può persezionar anch'essa la Natura, e solamente colla stessa Natura, adunando, e disponendo con ordine in determinato spazio e prati, ed alberi, e frutti, e siori, e boschetti, e sontane; il che o non mai, o ben rade volte sarà la Natura per se medesima. L'Ingegno dunque dell'uomo, e la Immaginativa sua può ajutar la Natura con discoprir quelle Bellezze, ch'ella per se medesima non suole, ma porrebbe talor dis-

coprire.

Si perfeziona da' Poeti la Natura in tutte e quattro le parti più essenziali de' Poemi, osservate da Aristotele; cioè nella Favola, o vogliam dir nelle Azioni; nel Costume; sella Sentenza, o sia ne' sentimenti; nella Dizione, o sia nelle parole. L'assedio, e la presa di Troja non s'erano già tratti a fine con tante mirabili operazioni e d'uomini, e di Dei, con quante ci son rappresentati da Omero, e da Virgilio. Costoro col divin loro Ingegno, e colla lor feconda Fantasia descrissero quel fatto, immaginandolo, come avrebbe esso potuco, o dovuto verisimilmente avvenire. Altrettanto sece lo stesso Omero delle avventure d'Ulisse nel ritorno ad Itaca dopo la sconsitta di Troja. Può essere, che di fatto quel prudente Capitano errando qua e la per gli mari, si ritrovalle in più luoghi, e trovasse ospiti ora crudeli, ora lusinghieri, che mettes-Ero a rischio e la vita, e la continenza di lui. Ma ciò non recava maraviglia a' Lettori. Si diè pertanto il Poeta a descrivere questa medesima azione, come verisimilmente immaginò egli, che fosse accaduta. La riempie di strani, e rari successi, discoprendo tutto quel nuovo, e mirabile, che la Natura avrebbe potuto, o dovuto parcorise in quel sì facto avvenimento; laonde in leggendo l' Miade, e l'Ulissea si pruova da noi quel piacere, che non avremmo potuto prometterci in leggendo la pura Storia delle imprese d'Achille, e d'Ulisse.

Non minor perfezione suole apportarsi da' Poeti alla Natura, descrivendo i Costumi. Vogliono costoro dipingere quei d'un prode, o timido Capitano? d'un giovane seroce, o essemminato? d'un saggio, o crudel Principe? d'un'onesta; ed avvenente Donzella? d'un traditore? d'un sieto, o disperato Amante? d'un sem-

plice Pastore? Tofto si studiano esti di rappresentarii, quai veral mente possono, o verisimilmente debbono essere nel più eminente. e compiuto grado di quel Costume o lodevole, o biasimevole. o indifferente. Ciò si scorge nel valoroso Enea, nel pio Goffredo. nel feroce Achille, in Laura del Petrarca, in Sinone, e in altri personaggi, la pittura de' quali fatta per mano di valentissimi Poeti cagiona maraviglia, e diletto in chiunque legge, od ascolta. Non surono per avventura in grado si eminente, e con tal rifalto o di perfezione, o di difetto i Costumi di quelle persone; ma il potevano verisimilmente, o il dovevano essere. Per dipingerli secondo il buon Gusto, la Poetica Fantassa cercò tutto il maraviglioso, e raro di quella Materia, e discopertolo perfeziono con esso la non compiuta operazione della Natura. Che se il Poeta vuol dilettarci con farne sidere, ci fa parimente vedere gli altrui Costumi più ridicoli, più sparuti, e deformi, che non sono per l'ordinario, come può offervarsi melle Commedie del dilicato Terenzio, e del facetissimo Plauto. Certo è, per esempio, che se il Popolo ascolta descritti da Planto nell'Aulularia quei d' un' Avaro, egli non può tener le rifa. Dice il Poeta, che il vecchio Euclione credea rovinate le sue sostanze, e chiamava in soccorso uomini, e Dei, se di qualche suo picciolo tizzone usciva il famo; ch'egli turava la bocca al sossione, prima di mettersi a dora mire, per timor ch'esso non perdesse un poco di fiato; ch'egli piangeva, allorchè si gittava, e perdeva punto di quell' acqua; con cui si lavava. Son queste le parole di Planto:

Suam rem periise, seque eradicarier,
Quin Divum, aeque bominum continuo clamas sidem,
De suo tigillo sumus si qua exit soras:
Quin quum it dormisum, sollem obstringis ob gulam
Ne quid anima sorte umittat dormiens.

Aquam bertle plorat, quum lavat, profundere.

Eccovi come Plauto conducendo a un grado estremo i Costumi dell'avaro Euclione, e rappresentandoli quali potrebbe la Natura fargli in uomo accecato dalla sua passione, ci mette sotto gli occhi tutto il raro, e pellegrino della Materia piacevole, ch' ei tracta, destando in tal guisa la maraviglia, il riso, il diletto. Ciò non avrebbe egli sì di leggieri ottenuto, se si fosse unicamente contentato d'osservare, e dipingere i Costumi triviali, e noti d'un'Avaro, cioè le Verità ordinarie di quella Materia.

Nella Sentenza, poi, o vogliam dire ne'Sentimenti, e nella Dizione, o sia nelle Frasi, e Parole, con cui descrivono i Poeti le cose, infinitamente ancora si perseziona la Natura. Sogliono i

Poeti, qualor parlano esti, o introducono altri a parlare, non usar que' Sentimenti noti, e triviali, che per l'ordinario nascono in mente alle persone, o si ascoltano ne' ragionamenti civili; ma quelli, che più scelti, più nobili, più pellegrini, e ingegnosi, più ridicoli, e faceti, più affettuosi, più teneri, e più semplici possono uscir di mente ad un' Eroe, ed un' uomo dotto, a uno sciocco, e piacevole, ad un' Amante, a un' addolorato, a una Pastorella, e ad altre simili persone. Tale, per cagion d'esempio, si è nella Tragedia intitolata l' Aspasia, composta dal Sig. Pietro Antonio Bernardoni Poeta Cesareo, la risposta d'Aspasia Principessa a Dario sigliuolo del Re di Persia, che l'aveva chiesta al Padre, ed ottenuta per isposa. Egli le dice:

Il Re de' Persi a me vi dona, .....

Ella tosto risponde: --- Ed io,

Cb' impero bo più del Re de' Persi in questa Libertà, che m' avanza, a voi mi tolgo. Io del mio cor son donna, e sola posso Di lui, qualor mi piaccia, Farne all' altrui Virtute o premio, o dono.

Così Lucano nel 4. della Farsalia va immaginando i sentimenti piu nobili, che dovette concepire Afranio, uomo coraggioso, ma vin-

to da Cesare, mentre si rendeva al Vincitore.

Victoris stetit ante pedes. Servata precanti Majestas, non fracta malis; interque priorem Fortunam, casusque novos, gerit omnia victi, Sed Ducis; & veniam securo pectore poscit. Si me degeneri stravissent fata sub boste, Non decrat fortis rapiendo dextera tetbo. At munc sola mibi est orande caussa salutis, Dignum donanda, Cesar, te credere vita.

Adoperansi pure dal Poeta frasi, e parole, per esprimere i suoi, o gli altrui sentimenti, non le ordinarie, e comunali; ma quasi sempre le più vive, le più armoniose, le più espressive, le più tenere, le più maestose, che possano convenire al suggetto, che egli ha per le mani, e che possano vivamente adornarlo, e con

forza rappresentarlo.

Dalle quali cose può comprendersi, che il Bello della Materia nasce particolarmente dal persezionare gli oggetti, e parti della Natura; cioè dal dipingere gli oggetti de'tre Mondi, e spezialmente dell'Umano, non quali son per l'ordinario, ma quali potrebbono, o dovrebbono essere nella lor più eminente persezione, o nel lor maggiore disetto. Questo persezionar la Natura, que Tomo I.

sto Vero, o Verismile, nuovo, mirabile, raro, e inopinato, ci appare Bellissimo, perenè seco porta certi raggi, e un'aspetto luminoso, che rapisce, illustra, e per conseguente diletta l'Anima nostra, col discacciarne le spiacevoli tenebre dell' Ignoranza primiera. Non si avrebbe molto dilettato, e forse ci avrebbe saziato ben presto il Vero a noi rappresentato, com'esso è per l'ordinario, perchè sorse triviale, o già noto a noi per lungo uso, e sperienza delle cose; onde questo non ci sa passare dall'ignoranza al Sapere. Ci dee per lo contrario dilettare il Vero a noi rappresentato, come potrebbe, o dovrebbe essere nella Natura, perchè da noi o di rado, o non mai osservato; onde quasi sempre ci sa passare dall'Ignoranza al Sapere, e illumina l'Intelletto nostro:

il che ci apporta dilettazion singolare.

Dicemmo di sopra, che i parti della Natura, come gli Avvenimenti umani, i Costumi, i Sentimenti, le Virtù, i Vizi, le Persone, e altri simili oggetti, ordinariamente non son maravigliosi, e nuovi nel corso delle cose, perchè non sono eminenti, e compiuti nel genere loro. Può però avvenire, che talvolta sieno tali. În fatti ci sono flati de'Capitani, Principi, ed Eroi d'u na somma Virtù, d'un valore, e d'una fortuna mirabile, le imprese de quali sono giunse a quella novità, e persezione, che va il Poeta ricercando nella Materia. Se imprese, e persone tali ci son proposte per argomento di qualche Poema, non ha la Fantasia molto da faticare per discoprire il Mirabile della Materia, avendolo già la Natura per se stessa palesato, e già renduta bella, e Poetica questa Materia. E tali esser dovevano appunto se imprese dell' Imperador Traiano nella guerra contra i Daci, onde Plinio il giovane si rallegra con un certo Caninio, che volova chiuderle in un Poema, perch'egli avesse trovato un'argomento, che era Poetico per se medesimo. Dice egli così nella pist. 4. lib. 8. Optime facis, qued bellum Dacicum scribere paras. Nam que tam recens, tam copiola, tam lata, quam denique tam Poetica, & quamquam in verissimis rebus tam fabulola Materia? Ma perciocche di tali fatti, e di Materia sì eminente, e maravigliosa, ben di rado la Natura ci provvede; e perchè ancora a questa può il Poeta aggiungere qualche perfezione, e novità: perciò sempre diciamo, che il Poeta dee perfezionar la Natura. E quantunque simili maravigliose imprese già sieno Poetiche, cioè contengano il Bello della Materia, e possa contentarsi il Poeta di descriverle quali sono; vuol nondimeno la ragione, ch' egli non se ne contenti, sì per distinguersi da gli Storici, come ancora per ottenere il merito dell' invenzione, o sia dello scoprimento d'altre cose, e vericà, **Senza** 

senza adoperar quelle sole Ricchezze, che la Natura gli ha posto davanti, e ha scoperto da se medesima a gli occhi di tutti.

#### CAP, IX.

Come i Poeti cerchino il Vero, e se dicano il falso. Vero certo, e Vero possibile, e credibile, e probabile, che Verisimile si chiama. O l'uno, o l'altro si cerca da' Poeti. Opinione del Pallavicino, e d'altri non approvata.

Mento del Bello Poetico il Vero, avendo più volte detto, che il Poeta scoprendo nella Materia le Verità più nuove, maravigliose, e pellegrine, scuopre appunto quella Bellezza, che si ricerca ne'Poemi: giurerei, che più d'uno s'è finora stupito in udir sì fatto linguaggio. A chi non è noto, che proprio de'Poetì non è il cercare il Vero, ma bensì l'allontanarsene per quanto si può, e il fingere, e l'inventar Favole, e menzogne, che certamente contengono il Falso? Lo confessano tutti gli antichi, e moderni Scrittori; anzi è miglior Poeta colui, che sa meglio singere, e mentire. Karà τὸν παρημίαν: ποιαλ ψίοδονται λοιδο. Secondo il proverbio: melte bugie si diceno da' Poeti, come scrisse Aristotele nel primo della Metassisca, e Plutarco nel Trattato dell' udire i Poeti. Come dunque può dirsi, che il Bello della Materia Poetica è anch' esso sondato sul Vero?

Cessarà forse questo giustissimo stupore, quando ben s'intenderà la divisione del Vero, di cui già s'è data qualche abbozzatura, e che ora con maggior chiarezza andremo esponendo. Di due spezie è il Vero della Natura. Uno è quel Vero, che in fatti è, o pure è stato. L'altro è quel Vero, che verisimilmente è stato, o pur poteva, o doveva essere secondo le forze della Natura. Il primo Vero si cerca da' Teologi, da' Matematici, e da altre Scienze, come pur dalla Storia. Del secondo van principalmente in traccia i Poeti. Dalla cognizion del primo viene la Scienza, e dalla cognizion dell'altro l'Opinione. L'uno può chiamarsi Vero necessario, o evidente, o moralmente certo; come sarebbe il dire: che Dio è onnipotente, ed eterno; ebe la Terra è rotonda; ebe il Sole scalda, e riluce; che Roma una volta era Repubblica, e conquistò moltissime Provincie d' Europa, e d'Asia; che Gerusalemme fu da' Cristiani tolta di mano a' Saracini sotto la condotta di Gotifredo Buglione. L'altro si può chiamar Vero possibile, probabile, e credi-

bile. che Verisimile poi comunemente vien detto; come satebbe il dire: Che la Luna al pari della Terra contien varietà di corpi sebe Sotto la sfera della Luna vi è del Fuoco; che Romolo, e Remo furono lattati da una lupa; che nel conquisto della Terra Santa fatto dal Buglione vivesse un fortissimo Saracino chiamato Argante, ed una valorosa Donzella per nome Clorinda. Ora tutto giorno da noi si pruova per nostra disavventura, che il Vero evidente, e certo è difficile a trovarsi, perchè sepolto fra mille tenebre in questo nostro infelice soggiorno. Perciò l'Intelletto, non potendo conseguir quel primo, si contenta, e prende piacere ancor del secondo. cioè del Vero possibile, e credibile, o sia del Verisimile. Ne fanno le Scienze stesse buon traffico. Appresso, i Theologi sì contemplativi, come pratici, oltre alle Verità rivelate, che son certe, meritano lode ancora le probabili, e Verisimili. In maggior copia si spaccia tal mercatanzia da' Pilososi Naturali, moltissime opinioni de'quali nel cercar le cagioni, e i principi delle cose, non son che probabili (a) e Verisimili. Altrettanto può offervarsi in altre Scienze, ed Arti. Nella Storia poi quante cose vi sono, appoggiate solamente sopra questo Verisimile! Per non dir'altro. ci basti il leggere alcune Orazioni, che si rapportano da Tucidide, Livio, Tacito, e simili Autori, come recitate da Imperadori, e Capitani al popolo, e a' Soldati. Queste, benchè in effetto sieno solamente figliuole dell'Ingegno dello Storico, non di que' personaggi; pure il lor Verisimile ce le sa piacere assaissimo. Nè già sull'evidente Vero, ma sul probabile, e credibile si fonda la Rettoriea : onde Quintiliano nel c. 18. lib.2. delle Instit. Orat. scriffe: Rhetorice non utique propositum babet semper Vera dicendi, sed semper Verisimilia. E i Dialoghi usati da Platone, da Tullio, e da tanti altri famosi Scrittori, ancorche non sia evidentemente vero, che gl'Interlocutori abbiano mai fatto quel Dialogo, o se pur lo secero. che abbiano detto appunto quelle parole, e sentenze; tuttavia per cagion del Verisimile sono da noi stimati, e piacciono a tutti. Adunque vediamo, che non solamente il Vero avvenuto, certo, e reale . ma eziandio il Vero possibile, probabile, e credibile apporta diletto all'Anima nostra. Ed è la ragione di ciò, perchè l'Intelletto impara nuove notizie, e discaccia l'ignoranza, ov'egli ancora apprenda oggetti probabili, possibili, e verisimili; essendo Bene per se Resso desiderabile il saper quello, che può, ed è potuto esfere, ed accadere. Ora

<sup>(</sup>a) Del non essere le Opinioni de'Filososi Naturali, se non probabili, e verisimili, si dice da Platone in più luoghi nel Timeo, ove Timeo stesso dice a Socrate: E' à visu Esperes sund romos eresperos respi sun &c. Ma per non caricare di citazioni, e per non romp ere il silo del discorso, basta ciò solamente accennare.

Ora diciamo, che sempre un qualche Vero serve di fondamento alle invenzioni, e alle dicerie Poetiche; e che queste non possono esser Belle, quando non ci fanno apprendere qualche. Verità o evidence, e cerea, o pur possibile, e Verisimile. Moltissime son le Verità reali, certe, ed esistenti, che si scontrano per gli Poemi. Nell'Epopeia, nelle Tragedie, e in assaissimi componimenti Lirici il suggetto de' versi per l'ordinario suol' essere una qualche azione, e persona, un qualche avvenimento, che veramente è stato, ovvero è realmente. Mille pezzi di Storia, di Geografia, di Filosofia, d'altre Scienze, e Arti; mille descrizioni di luoghi, fiumi, animali, e altre cole verissime ci fa tutto giorno veder la Poesia; e la maggior parte de' sentimenti, ch'ella usa. contiene la Verità evidente, e reale. Il resto delle altre invenzioni, e descrizioni, de gli altri avvenimenti, e sentimenti. ch' ella ci fa vedere, e udire, e ch'ella industriosamente finge, contiene, o dee contenere il Vero possibile, credibile, e probabile. Ove o il primo Vero, o il secondo non si ravvisa dall'Intelletto nella nobile, e seria Poesia, anzi in ciascuna parte della Poesia; egli può tenersi per certo, che non ne sentiremo diletto, e che non ci apparirà Bella, tuttochè il Nuovo, e il Maraviglioso in lei si ravvisi; troppo dispiacendoci il Falso, l'Impossibile, l'Incredibile, o sia l'Inverisimile. Il Poeta adunque nobile, e serio sempre ci rappresenta cose veramente avvenute, cerce, ed esistenti; o pur ne finge colla sua Fantassa di quelle, che veramente possono, o potevano, debbono, o dovevano esfere, e accadere, generando nella Mente nostra, o Scienza, ovvero Opinione. E non si può già dire, che questi avvenimenti possibili sieno Palsi: imperciocche è ben manisesto, non esser quelli realmente, ed effettivamente Veri; ma è altresì chiaro, ch'essi potevano. o possono veramente accadere; e il Poeta con essi fa apprendere all' Intelletto altrui un Vero, non già reale, e avvenuto, ma bensì possibile, e Verisimile, che prima gli era ignoto. Queste tali cose credibili, possibili, e probabili, da noi si chiamano Verisimili, perchè son simili al Vero certo, evidente, e reale. Ma in genere per dir così di possibilità, probabilità, e credibilità son Vere anch'esse.

Non voglio però maggiormente spiegare il Vero Poetico, se prima non so palese la sentenza in questo proposito d'alcuni valentuomini, che hanno sommamente illustrata l'Arte Poetica. Stimano essi, che il Poeta abbia per fine il sar credere veramente avvenuto, ocerto, o pur'esistente ciò, ch'egli narra, o rappresenta, quantunque si sia da lui inventato, e sinto. Tien disse.

20 %

rente fentenza da costoro un'altro gran Filososo, cioè il Cardina. le Sforza Pallavicino. Osferva questi nel lib. 3. cap. 49. del Bene. che la Prima Apprensione, la quale è il primo modo, con cui l' Intelletto noftro conofce gli oggetti fenza autenticarli per veri o riprovarli per fala, è materia di gaudio, e di diletto alle anime nostre. Nol veggiamo noi, dice egli, ne' favoleggiamenti Poetici? Ogni età. ogni sello, ogni condizion di mortali, fi lascia con diletto ineantar dalla Favola, imprigionar dalla Scena. Ne ciò interviene. perchè si simino veri que' prodigiosi ritrovamenti, come si persuascro molti nomini dotti. Chiedasi a coloro, che soffrono di buon talento la fame, il caldo, la calca, per udir le Tragedie; a coloro, che rubano gli occhi al fonzo, per d'argli alle curiofità de Romanzi: chiedafi. dico, se gli uni credon, che i personaggi, i quali panlano, conosciuti da loro talvolta, fien Belisario, o Solimano, oppresse dalle sciagure: e se gli altri credono, che i sasse per aria si trasformassero in cavalli a prò de' Nubi, o che la Fortuna venisse personalmente a far'il nocebiero a' cercatori di Rinaldo. Chi dubita, che risponderan di no? Ma di viù soggiunge egli, che se fosse intento della Poesia l'esser creduta per vera, ella avrebbe per fine intrinseço la menzogna, condannata indispensabilmente dalla legge di Natura, e di Dio; non essendo altro la menzogna, che dire il falso, affinche sia stimato per vero. Come dunque un' arte sì magagnata sarebbe permessa dalle Republiche migliori? come lodata? come usata eziandio da Scrittori santi? Da tali ragioni cava il dottissimo Cardinale opesta conseguenza, cioè: che l'unico scopo delle Poetiche Favole si è l'adornar l'Intelletto nostro d'Immagini, o vogliam dire d'Apprensioni sontuole, nuove, mirabili, e spiendide, senza considerer, se queste sieno vere, o false. Ciò pure da lui si pruova coll'esempio della dipintura, la qual non pretende, che il finto fia stimato per vero; e che si rinnuovi in noi la balordaggine di quegli uccelli, i quali corsero per gustare col becco le uve effigiate da Zeufi . E pur quelle figure dipinte, benche per dipinte sieno ravvisate, pungono acutamente l'affetto, e ci dilettano. Ma perchè può chiedersi, a qual fine si studino cotanto i Poeti di dipinger la Favola verisimile, s'ella non vuol'esser renuta per vera; risponde egli, che il Verisimile è un mezzo efficace per far'apprendere più vivamente il Maraviglioso. Imperciocche quanto più simili in ogni minutissima circostanza son le Favole della Poessa, o le figure del pennello all'oggetto vero, ed altre volte sperimentato da chi ode le une, e mira le altre, con tanto maggior'efficacia destano elle que' mobili simulacri, che ne giacevano disperse per le varie flanze della memoria. Equindi risulta più vivace l'apprensione, e

più fervida la passione, senza che il giudizio appruovi per vere, o ripudi per fasse le cose rappresentate. Mon si cerca adunque il Vero dalla Poesia, ma solamente il sar immaginare oggetti

maravigliosi; sieno veri, o falsi, non imporca.

Così la ragionano questi gravissimi Scrittori, con dottrine, forse più plausibili, che ben fondate, o almen bisognose di molte limitazioni, e spiegazioni. Imperciocchè, per cominciare dal Pallavicino, le susse vero, che la Poesia colle sue Favole altro scopo non avesse, che il comunicare alla prima Apprensione (o alla Fantalia, che così più tosto ci piace di parlare) Immagini maravigliose, lascerebbesi la briglia in collo a i Poeti, e si darebbe loro una smoderata libertà, che presto potrebbe noiarci. Non ci è sogno, non ci è chimera, non delirio, non falsità, che non poresse da loro mettersi in versi con isperanza di dilettarci. Tutte le più frivole cantafavole avrebbono luogo ne'Poemi Eroici, e nelle Tragedie, non che nella Commedia, e nella Lirica. E quante son le avventure firane di Buovo, delle Fate, de gli Amadigi. di tutti i Romanzi, e infin di Guerin Meschino, tante sarebbcno un lodevole trovato per gli Poemi, ellendo nel vero maravigliose cotali cose. Anzi più spererebbe d'essere miglior Poeta. chi sognasse più strani, e mirabili oggetti, come i monti d'oro. gli uomini volanti per aria, e tutto il Mondo incantato, o volto sossopra da qualche ridicolo Mago. Certo è, che oggetti più maravigliosi non potrebbono presentarsi davanti alla prima Apprensione, e che dovrebbono questi dilettarla assaissimo, da che non occorre, che il Giudizio appruovi per vere, o ripruovi per false Immagini tali. Ma so ben'io, che il prudentissimo Cardinal Pallavicino mai non intese di lasciar la Fantassa Poetica tanto in preda a se stessa; nè per giudizio de'Saggi si dee permettere una tal libertà ai Poeti. La nobile, vera, e seria Poesia ha da essere più austera, più temperante, avendo essa le sue leggi, oltre alle quali chi si lascia trasportare, può bensì piacere a qualche grossolana, e rozza persona, ma non a i dotti, non a i migliori. Ora le leggi della Poesia seria consistono in volere, che le Immagini maravigliose, nuove, sontuose, e nobili, che il Poeta rappresenta alla prima Apprensione, sieno accompagnate da un'altra qualità essenziale, cioè che ci appaiano Vere, e contengano il Vero necessario, avvenuto, e reale, o il Vero possibile, probabile, e credibile. Se un di questi due Veri non si truova nelle Immagini, e se questo non s'apprende nel medesimo tempo dall' Intelletto, noi non possiamo ritrarne soda dilettazione, anzi ne sentirem dispiacere. Facciasi, che la Favola d'una Tragedia, d'un' Epopeia,

peia, non comparisca Verisimile, cioè non si creda possibile da gli Uditori; altro che noia, e dispetto non si raccoglierà da sì fatto Poema. Pongasi per esempio, che Teseo adirato rimproveri ad Ippolito suo figliuolo il missatto d'amar la matrigna; e che questi scusi l'amor suo, in guisa però, che quantunque sia lungo, e replicato il colloquio, pure per cagion delle parole, e de' sensi equivochi, Rudiati dal Poeta, Ippolito sempre pensi che il padre gli rimproveri l'amore da lui portato ad Ismenia Principessa straniera; e Teseo creda sempre, che il figliuolo scusi l'amore infame portato alla matrigna. Se pòscia il Poeta farà, che Teseo condanni per questo supposto delitto l'innocente Ippolito alla morre, egli è manisesto, che maravigliosa sarà questa avventura. Ma è palese altrest, che l'uditore s'adirerà contro al Poeta, non potendo parere, che sia possibile, o verisimile un sì lungo equivoco fra due persone tra loro parlanti; e che da ciò possa seguire una sì funesta morte, quando una sola parola più chiara poteva, e doveva impedirla. Non basta dunque, che la prima Apprensione, o la Fantasia conosca, e apprenda Immagini maravigliose, e strane. Bisogna eziandio, che queste compariscano o realmente Vere, o pur Verisimili, possibili, e credibili all'Intelletto; cioè che un qualche Vero si ravvisi in esse. Altrimenti se appariranno o realmente False, o impossibili, inverisimili, ed incredibili, non posran risvegliare nell'animo nostro alcuna soda. e seria dilettazione. Adunque l'Intelletto, e il Giudizio ha da trovar qualche Vero nelle Immagini Poetiche; nè la sola prima Apprentione, o Fantafia col folo conoscerle nuove, e mirabili. può seriamente dilettarci.

Molto più scorgeremo, che le Favole Poetiche non si sermano a pascere la sola prima Apprensione, ove consideriamo le Azioni dell'Anima nostra nell'apprenderle. O queste Immagini son già note alla nostra Fantasia; o nol sono, e ci arrivano pellegrine, e nuove. Se già ci son note, conviene, assinchè possano dilettarci, che l'Intelletto discorra, ed argomenti alquanto per ravvisar la simiglianza, che passa fra le Immagini rappresentate dal Poeta, e quelle, ch'egli già serbava ne gl'interni suoi gabinetti; dalla quale argomentazione, e conoscenza, nata dal Giudizio, e dal Discorso, nasce ancora il diletto. Ciò dalla sperienza, e da Aristotele ci è insegnato. Dice questi sì nella Rettorica, come nella Poetica; che noi tutti ci rallegriamo della rassomiglianza, riguardando le Immagini o della Dipintura, o della Poesia, perchè considerandole impariamo, e comprendiamo con un veloce Sillogismo, che sia ciassuna cosa, come sarebbe il dire: che questi è colui. Molto

più ciò è manisesto nelle Immagini maravigliose, e nuove, le quali non erano prima note alla nostra Fantasia: poichè se hanno da dilettarci, è d'uopo, che l'Intelletto argomenti dalle cose note alle ignote, per iscoprir se sien vere, o verisimili quelle, che la Poesia rappresenta. Chi la prima volta per esempio ascolta la mirabile, e nuova morte di Didone, subitamente considera, che le Reine possono innamorarsi, perder l'onore, condursi alla disperazione, e per disperazione uccidersi, e per conseguente gli parrà Vero, che Didone potè darfi la morte. Ancorchè noi non vi ponghiamo mente, pure allorche si presenta da'Poeti, e da i Dipintori qualche Immagine Poetica, o Figura del pennello alla nostra Apprensione, velocissimamente l'Intelletto nostro argomenta, per veder, se queste contengano, e rassomiglino qualche Ve-10, sia questo reale, certo, e necessario: o possibile, credibile, e probabile; o pure l'opposto loro. Quando in esse egli ritruovi rassomigliato qualche Vero, ne sente egli diletto; e pruova parimente dispiacere, veggendo il Falso, l'inverisimile, l'impossibile, e l'incredibile. Non potrem dunque dire, che il Verisimile solamente si cerchi dalla Poesia, acciocche più vivace riesca l'apprension de gli oggetti; la quale, come dice il Pallavicino, quanto è più perfetta, è ancor tanto più dilettevole, e feritrice dell'appetito; e allora è più perfetta, e vivace, che più simili sono in ogni minutissima circostanza le Favole della Poesia, o le Figure del pennello all'oggetto vero, ed altre volte sperimentato da chi ode le une, o mira le altre. Imperciocchè, se ciò fosse vero, quanto men fossero maravigliose, e nuove le Immagini, e le Favole Poeziche, tanto più esse dovrebbono dilettarci, come quelle, che sarebbono più simili in ogni minutissima circostanza a gli oggetti veri, e altre volte da noi sperimentati. Ma e tutti consessano, e noi abbiam già veduto, che la maggior bellezza delle Favole, e Immagini Poetiche consiste nell'apparirci nuove, e mirabili: cioè diverse, dissimili, o contrarie, e lontane da quello, che noi prima sapevamo, o potevamo immaginare. È intanto queste Favole, ed Immagini colla maravigliosa, e nuova loro comparsa dilettano, e muovono l'Intelletto nostro, in quanto egli con una subita scorsa di ragionamento ravvisa in esse imitato un qualche Vero, ch'egli prima non sapeva. Il Vero dunque, o Verisimile Poetico non è mezzo solamente, per cui più dilettevole si faccia in noi l'apprensione; ma è un de' primi principi necessari al Maraviglioso, affinchè questo-ci possa dilertar seriamente. Tolto via esso, cioè non contenendo le Immagini, Invenzioni, e Favole Poetiche, alcun Vero, non potrà il Maraviglioso recarci alcun nobile piacere. DalDâlle quali cose parmi d'intendere, che la Poesia nobile, e seria, non ha solamente da parlare alla prima Apprensione, o Fantasia; ma dee parimente sempre parlar ancora all'Intelletto. E ciò sia detto, intorno all'opinione del Cardinal Pallavicino.

Per altro saggiamente egli avvisa, che i Poeti non intendono di far credere per Vero il Falso, cioè per veramente avvenuto, o realmente esistente ciò, ch'essi han finto. Ma intendono ben'essi di farlo sempre mai credere per veramente possibile, e probabile; in guisa che dipingendos la morte compassionevole della Reina Didone, la Poessa non pretende, nè cerca già, che si creda evidentemente, e veramente accaduta quella morte, ma bensi che essa da gli uditori, e lettori s'apprenda come veramente possibile. e verisimile nel corso delle cose, e ne' Regni della Natura. (a) Equindi possiamo discernere ciò, che è menzogna, e Falso, come ancor ciò, ch' è Vero nella Poesia, potendos, e solendosi ne componimenti Poetici ritrovare infinite azioni, e cose mentite, ma dovendovisi, ciò non ostante, ritrovar sempre il Vero anche in compagnia della stessa mensogna. Allorchè il Poeta finge qualche avvenimento, personaggio, ed oggetto, certo è, che questo oggetto, o personaggio, o avvenimento finto, non è giammai stato nella Natura; e perciò chiamass menzogna, e Falfità, ove noi lo consideriamo realmente esistente, o veramente avvenuto. Ma se noi consideriamo questo avvenimento, questo oggetto, o personaggio finto, come veramente possibile ad essere, e verisimile: dal mirar la menzogua noi vegniamo in cognizione d'un Vero, apprendendo ciò, che veramente può avvenire nella Natura delle cose. Non può dirsi Falso; anzi si ha da dir Verissimo, che Didone condotta da un disperato affetto potesse ucciders - benchè sia per avventura Palso, che ella veramente, e realmente siasi uccifa. Questo avvenimento dunque è Vero, in quanto è un'Ente possibile; e si diletta l'animo de gli uditori, o lettori in apprenderlo, e rimirarlo dipinto da'valorosi Poeti, quantunque ei sappia, che ciò non è veramente accaduto, ma sol finto dalla Poetica Fantasia. Ne altro in effetto, per quanto ce n'assicura la sperienza, pretendono i Poeti di sar credere, che questo Vero possibile, allorchè fingono azioni, ed oggetti',

<sup>(</sup>a) Equindi possiamo discernere ciò che èmenzogna, e salsoec.) Le Muse appresso Esiodo nella Generazione de gli Dei, di se medesime.

l'Buer ψεύδες τολλα: λέγοσ ετύμασο δροΐα. l'Buer, δέντ' εθέλαμαν, αληθέα μυθύσανθα:. Sappiam dir molti falfi al ver simili; Sappiam, quando vogliam, parrare il vero...

gi, che mai non fureno. S'io leggo, o ascolto una Tragedia, una Commedia, un' Eroico Poema; so che nella Commedia sutte le persone, ed azioni rappresentate in essa giammai non furono, nè si son facte: so parimente, che nella Tragedia, e nell' Epopeja buona parte de' personaggi, e delle azioni non è stata, o avvenuta giammai, come rappresenta il Poeta. Con tuttociò ne pruovo io sommo diletto, e si risvegliano differenti passioni dentro di me stesso. Ma questo diletto da me non si proverebbe, quando le cose narrate dal Poeta non mi apparissero veramente possibili, e verisimili, o per dir meglio se mi si presentassero come impossibili , incredibili, e improbabili. Adunque convien dire, che l'insento proprio del Poeta si è il rappresentare, e sar credere solamente possibili, e verisimili le cose da lui finte, e non già realmente, e veramente avvenute. Ciò pure meglio si scorgerà in offervando la natura delle altre Arti imitatrici, come della Pittura, della Scultura, o pur dell' Istrionica, Arte che il Cardinal Pallavicino parve non ben distinguere dalla Poetica nelle parole dianzi rapportate. O s'imiti da esse il Vero certo, e reale, o s' imiti il Vero possibile, probabile, e Verisimile: purchè sia ben fatta l'imitazione, l'Intelletto nostro ne gode. Se il Dipintore, se lo Scultore, se l'Istrione avrà acconciamente imitato le cose, ch'egli si propose da rappresentare, potrà dilettarci, e muovere gli affetti. Ne, per cagionar questo dolce movimento nell'appetito nostro, importa, se le cose rappresentate sieno evidentemente vere, o realmente avvenute, o pur se finte. Debbono bensi queste necessariamente esser possibili, e Verisimili, cioè contener quel Vero, che può, o dee probabilmente essere, e partorirsi dalla Natura; altrimente non ci diletterebbe la lor fattura. Sciocco, e ridicolo per cagion d'esempio sarebbe quel Dipintore, che dipingesse in una tavoletta un Monte in Iontananza, e sopra di esso un'uomo, o un'accello di grande statura; imperciocchè noi ci avrederemmo costo, non esser ciò possibile, insegnandoci la proporzione, che quell'uomo figurato in tanta lontananza con istatura si grande, sarebbe quasi uguale ad un Monte. Ci offenderebbe un tal'inverisimile, nè avrebbe costui ben' imitato ciò, che suole, dovrebbe, e potrebbe sar la Natura. Altrettanto avverrà, se il Dipintore sa sproporzionate le membra delle sue Figure, o se non segna a suo luogo l'ombre, o se

Delphinum filvis appingis, fluctibus aprum. Sicche fra l'opinione del Pallavicino, e quella d'altri Maestri della Poetica, ci sembra di poter fondare la nostra, dicendo; Che nella nobile, e seria Poesia l'Intelletto sempre ha d'apprendere un qualche Vero o avvenuto, e reale, o possibile ad essere, e ad avvenire; e che il Poeta vuol far credere, non già veramente avvenuto, o realmente esistente, ma bensì veramente possibile, probabile, e Verisimile ciò, ch'egli ha finto colla sua capricciosa Fantasia.

#### CAP. X.

Suggesto dell' Épopeja, e Tragedia se ba da prenderfi dalla Storia. Regole del Verisimile. Vero Universale, e Particolare. Differenza fra la Storia, e la Poesia; e pregio maggiore dell' ultima.

Erchè nondimeno i Poeti pregano le Muse, ed Apollo a rivelar loro le cose, perchè nella Tragedia, ed Epopeja prendono i fatti Istorici, e mischiano il Vero col Finto, acciocchè tutto appaja avvenuto, convien rendere ragione, perchè ciò si faccia da loro. Dico pertanto, che chiunque imita, s'egli vuol dilettare, e muover gli affetti, ha da rassomigliar vivamente gli oggetti, e farli coll'Arte sua, per quanto comporta l'imitazione, presenti all'altrui Fantasia, come farebbe la Natura medesima. Quanto più forte, e viva appare questa imitatione, e rassomiglianza. tanto più ci diletta ferendo essa maggiormente la nostra Fantasia, e facendo più efficacemente conoscere all'Intelletto le cose imitate; il che risveglia talvolta i medesimi affetti, che si risveglierebbono dentro di noi dal rimirar gli stessi originali. Per ciò sare, ha da mostrar l'imitatore di dire, o rappresentar cose realmente vere; tuttochè sua intenzione non sia, che tali sieno credute. Non è sì stolto l'Istrione, ch'egli pretenda d'esser creduto per un vero Ercole, per un vero Belisario. Con tuttociò egli, per quanto può, ha da fingere d'esser tale; imperciocche se non si mostrera appassionato, ed interessato nell'azione finta, come sarebbono i veri personaggi, egli non desterà ne gli uditori l'affetto, e agevolmente ci dispiacerà. Nella stessa maniera ha il Poeta da mostrare, per quanto ei può, di dir le cole come veramente avvenute, e certe, benchè sua intenzione non sia di farle in effetto creder tali; poiche altrimenti facendo non diletterebbe assai, nè moverebbe le passioni abrui.

Intorno poi al valersi nell' Epopeja, e nella Tragedia di persone, e d'azioni prese in parte dalla Storia, diciamo, che per dilertare non è assolutamente necessario, che il Poeta si vaglia d'un tal sondamento. Perciocchè tanto col singere assatto l'argomento.

quan-

quanto col fingere sul Vero Istorico, s'ottiene l'intento dal Poeta, che è quello di apportar dilettazione alla Pantalia, e di far ne 1 . medesimo tempo apprender edle possibili, eredibili, e verisimi li all' Intellecto. Egualmente, o almen con poca diversità potr à dilettarci il Torrismondo del Tasso, e l'Orbecche del Giraldi (se pure sono suggetti in tutto finti, il che non voglio ora cercare ) ch' Aristodemo del Conte Carlo de' Dottori, perchè sì que' pr imi argomenti, come l'ultimo, compariscono affatto nuovi, e ne l medesimo tempo verisimili al popolo. Non considera questi, nè può avvedersi, nell' udir recirate fimili Tragedie, se gli argo. menci sieno certi, o se quelle persone, ed azioni sieno mai state: ma gli basta per grarne diletto di conoscere, che son possibili, e verisimili. Il perchè quasi direi, che alcuni Poeti avessero potuto risparmias l'oftinata fatica da loto spesa per trovare in qualche angolo delle antiche Storie un suggetto nuovo per le moderne Tragedie. Certo è, che il popolo de' nostri tempi non metre alcuna differenza fra questi si lontani, ed incogniti argomenti, e quei, che son finti affatto; non avendovi per avventura in tutto un' uditorio, se non due, o are persone, e sorse niuna, che sappia esserci veramente stato Aristodemo, e conosca le disavventure a lui accadute. Nomi pure affatța ignoti, e fatti stranieri dovetsero apparire nella prima loro comparta ne' Teatri quei del Cid. di Corradino, di Nicomeda, di Partarito, di Marianne, di Rodoguna, e d'altri simili . Contrattorio assaissmo piacquero : e pure non influi a far piacere quelle liragedie la precedente notizia. che la Storia avelle parlato di un fatte persone. Non è dunque assoluemente necessario, che l'argomento della Tragedia . e dell'Epopeia sia realmonte sero affinche possa chiamarsi bello. e ci dilenti quel Poema. Genfessiamo milladimeno y che più did Jessevoli, stimebili, e belle feran l'Epopeie, e le Tragedie fondate fulla Storian che le interamente immaginate dalla Faurasia Poetica: e per questo motivo"solevano gli antichi prendere argomenti noti per davorar somigliante Poemi. E che sia più lodevole una Tragedia, o un' Epopeia d'argomento vero, primiezamente si pruova, perche più difficile, secondoche dimostra it Callelvetro, è il fingere in un suggetto sì fatto, che il sabbricarlo di pianca. Secondariamente l'afferma Aristotele con dire, che i fatti noti maggiormente ci piacciono, δτι παθανόν έςι το δυνατόν, τὰ At yeropera patepor, ori Surara, i map ar inivero, ei ir abbrara. Perchè werismile, e credibile si è il possibile; ed è manifeste, cho son possibili le cose avvenute, poiche nou sarebbono avvenute, se sossero impessibili. Lioè prendonsi nome, e ferti veri, che son noti al popolo o per Tomo I.

avvenire; e che il Poeta vuol far credere, non già veratti avvenuto, o realmente efistente, ma bensì veramente posi probabile, e Verisimile ciò, ch'egli ha finto colla sua della ciosa Fantasia.

## C A P. X.

" da dal l'alla

Suggetto dell' Épopeja, e Tragedia se ba da prendersi ria. Regole del Verissmile. Vero Universale, e Particoferenza fra la Storia, e la Poesia; e pregio maggio tima.

Erchè nondimeno i Poeti pregano le Muse, ed A lar loro le cose, perchè nella Tragedia, ed Epr no i fatti Istorici, e mischiano il Vero col Fin tutto appaja avvenuto, convien rendere ragione -faccia da loro. Dico pertanto, che chiunque imita lettare, e muover gli affetti, ha da rassomigliar viv getti, e farli coll'Arte sua, per quanto comporta l'i senti all'altrui Fantasia, come farebbe la Natura m to più forte, e viva appare questa imitatione, e tanto più ci diletta ferendo essa maggiormente da r facendo più efficacemente conoscere all'Intellette il che risveglia talvolta i medesimi affetti, che s dentro di noi dal rimirar gli stessi originali. P mostrar l'imitatore di dire, o nappresentar cose i toche sua intenzione non sia, che tali sieno cre. to l'Istrione, ch'egli pretenda d'esser creduto s per un vero Belisario. Con tuttociò egli, per fingere d'esser tale; imperciocche se non si mo ed interessato nell'azione finta, come satebbe egli non desterà ne gli uditori l'affetto, e ag rà. Nella stessa maniera ha il Poeta da mostre di dir le cose come veramente avvenute, e ce zione non sia di farle in effetto creder tali; p do non diletterebbe assai, nè moverebbe le

Intorno poi al valersi nell' Epopeja, en ne, e d'azioni prese in parte dalla Storia, tare non è assolutamente necessario, che il sondamento. Perciocchè tanto col singes

83 ro ci appaiano ignote le persone, oiche l'aformazione preo. e delle persone he nuovo in "ebbe 3 :l-Jia, lup-.rrar-.entro piniole, che pariran-, e la faa vincitor da i constella, per he il gran l' Epico, o idesse da se atra sposaffe erleguitalle i tali finzieni . le Cesare si desnperiale, e che iè avendo il corquelle persone, e quanto il Poeta ntrario all'idea da ò gli avvenimenti gran lontananza de' ma sieno assai dublaggior libertà fingeimili alla gente i fuoi e Poetiche, ogni vol-F

la Storia, o per la fama; affinche più probabili, e possibili appal iano i mirabili avvenimenti aggiunti dalla Tragedia, dall' Epopein al farco Istorico: essendo evidente, che il popolo crederà viù facilmente possibile ad avvenire tutto ciò, che nel Poema se gli rappresenta, da che egli confusamente crede, e sa essere avvenuto il caso, che quivi si espone. Sa per esempio non poca gente, che per comandamento della crudele Elisabetta Iasciò Maria Stuarda il capo sopra un palco funesto; quindi sembrerà tanto più probabile, e possibile tutta la tela dell'azione Tragica, tessura dal Poeta. A moltissimi eziandio è noto, che Gotifredo Buglione in compagnia d'un'esercito di Cristiani ricolse Gerusalemme a i Saracini. Udendosi rappresentata dal Poeta una sì gioriosa impresa, già saputa confusamente, e in compendio, stimano i Lettori più probabile, e possibile, che questa sia passata nella maniera, in cui la racconta il Poeta. Ma non per questo intende il Poeta di farla veramente credere avvanuta, com'egli la conta-Gli basta, e solo ei brama di farla creder possibile, e verisimile. Altrimenti. se il Poeta pretendesse ancora di far credere veramente fatto ciò, che solo ci appar possibile a farsi, come se in ciò consistesse la cagion di dilettar gli Ascoltanti, o Lettori; si treverebbe egli di molto inganuato, e piacerebbe a poche persone: perciocchè ben pochi son coloro, che credano veramente, e realmente avvenuto tutto ciò, che è contenuto ne componimenti Poetici. Ma dall'altra parto effendo certo, che ancor tutti quegli, che non credono veramente actadute le cofe nella maniera divisata dal Poeta, pure pruovano gran diletto da si fatti Poemi; adunque dec dirfi, che la dilettazion nasce dal solo riconoscere, e creder verisimili. el possibili quelle azioni; e che a sar credere quello solo tende propriamente, ed unicamente l'Arte Poetica. In terzo luogo per le Tragedie si son presi, ed è meglio prender nomi veri, e casi avvenuti; più che del tutto finei, perchè ciò è di maggior comodità al popolo, il quale più facilmente comprende le cole, quando egli ne ha giàquatche precedente notizia; siccome ancora se gli sa risparmiar la fatica di apprender nomi nuovi, e di distinguere l'una dall'altre le persone del Dramma. In quella guisa appunto, che noi un piacere abbiamo dal mirare una pittura, nelle cui figure a noi incognite riconosciamo la Natura ben' imitata; e un'altro piacere di più possiamo avervi, se queste figure si ben dipinte sono individualmente a noi note, come la strage de gl'Innocenti, la morte di Cleopatra, e simili. Così più dilettazione ci arreca la Tragedia, allorchè miriamo rappresentate da esta a persone, e cose in parte conosciuce, che non fa quella, dove affatto ci appaiono ignote le persone, e le cose. Dissi in parte conosciute; poichè l'informazione precedente, che il popolo ha d'avere del suggetto, e delle persone della Tragadia, o Epopeia, non ha da esser tanta, che nuovo in parte non gli appaia quanco propone il Poeta; e non dovrebbe essere tanto poca, che la gente stentasse ad imbeversi di tutti i momi, e di tutte le circostanze straniere, come succede ne gli argomenti, che interamente son sinti. In tal maniera i Poemi riescono ad un tempo stesso facilissimi a comprendersi, e muovi; la qual persezione manca a quegli argomenti, che quantunque presi da Storie antiche, pur sono affatto ignoti, e stranieri al popolo nostro, e perciò da me posti per poco in ischiera con quel-

lis che son finti del tutto.

Supposte dunque, che sia meglio il prendere per la Tragedia, e per l'Epopeia l'argomento o dalle Storie, o dalla fama; e supposta nel popolo qualche informazione del caso, che dee narrarsi, o rappresentars: ragion vuole, che il Poeta vi finga dentro azioni, e aggiunga Favole tali, che non s'oppongano all'opinio. ne già da noi conceputa o di quelle persone, o di quelle cose, che crediamo avvenute. In altra guifa facendo, a noi non appariran. no verisimili, e possibili ad avvenire. Da che tante Storie, e la fame ci han fatto moralmente certi, che Giulio Cesare su vincitor di Pompeo ne' Campi di Fassaglia, e ch'egli su poscia da i congiurati ucciso : che Cleopatra si diede la morte da se stessa, per non comparir prigioniera nel Trionfo d'Augusto; che il gran Costantino su il primo fra gl'Imperadori Cristiani: se l'Epico, o il Tragico Poeta ci rappresentasse Cesare, che s'uccidesse da se stello, per essere stato vinto da Pompeo; che Cleopatra sposasse Augusto, e divenisse Imperadrice; che Costantino perseguitasse i Cristiani, punto non parrebbono verisimili a noi tali finzioni. Non già perchè una volta non fosse possibile, che Cesare si desse la morte, che Cleopatra giugnesse al Trono Imperiale, e che Costantino seguisse la setta de Pagani; ma perchè avendo il corso delle cose, e la Natura aktimenti disposto di quelle persone, e ciò sapendosi da noi, non può parerci verifimile quanto il Poeta racconta, perchè troppo dissomigliante, anzi contrario all'idea da noi formandi quelle cole, o persone. Ove però gli avvenimenti o per cagion delle Storie discordanti, o per la gran lontananza de' paesi, e de' tempi, o per l'incertezza della fama sieno assai dubbioû, e confuß; altora potrà il Poeta con maggior libertà fingere, e prometters di far tuttavia creder verisimili alla gente i suoi trovati. Sicchè saranno ben fatte le Favole Poetiche, ogni volche l'Uditore, o Lettore potrà persuadersi, che quelle tali persone e sieno state, o possano essere state; che quelle tali cose possano esser'avvenute, o meno essertivamente avvenute. Dal che segue ancora, che non è vietato al Tragico Poeta il prendere per suggetto de suoi versi avventure assare immaginate, e nomi in tutto sinti; poichè tali avventure, e persone possono apparir verisimili, e possibili all'uditorio. E tali appaiono quando non son contrarie all'opinione del popolo, nè manisestamente riprovate dalla sama, e dalle Storie note.

Nè basta opporsi a questa libertà con dire, come sa un'acutissimo Scrittore: Che i Re son conssents per fama, o per Isteria ce parimente le loro azioni notabili; e lo introdurre muovi nomi di Re, e attribuir loro nuove azioni, è contraddire all'Istoria, e alla fama, e pes care nella verità manifesta. Imperciocchè moltissimi sono i Rei, e gli uomini riguardevoli, che non son conosciuti per sama, o per Istoria; e di quegli ancora, che la Storia ha conservati in vita. poco numero è conosciuto dal popolo. Nè contraddice alla sama, o alla Storia, chi finge nuovi Re, o attribuifce loro anove azioni; pershè la fama, o la Storia non ci fa sapere, che questi Re sinti non sieno mai stati al Mondo; anzi il Mondo erudito, con disotterar nuove memorie, scuopre, e può scoprire ogni giorno Re, e personaggi nuovi, de quali noi prima ne per sama ine per Istoria avevamo contezza veruna. Dava poscia la libertà di finger auovi Re, e persone illustri, non seguitane pure, come teme il suddetto Autore: Che abbia da esser lecito al Poeta il formar nuovi Monti, muovi Fiumi, muovi Mari, muovi Regni, e trasportare i Finmi vecchi d'un paese in un'almo : e brevemente sia lecito rifare un Mondo nuove, o trasformare il vecebio; come nè pute fingere; Che Costantino fia st ato Imperadore tra Giulio Cesare, v Augusto in Roma : ovve-10 che Giulio Cesare uccidesse la moglie Calfurnia trovata in adulterlo. Le regole del Verisimile, come abbiam decto, richiedono, che le Favole Poetiche non s'oppongano, nè contraddicano all' opinione fondatamente conceputa delle cose. Ora e la fama, e la Storia, e gli occhi propri ci fan sapere, o vedere la vera situazione de' Monti, de' Fiumi, de' Regni, de' Mari; ci dicono, che Costantino visse più di 350, anni dopo Giulio Cesare, e che a Giulio Cesare sopravvisse Calsurnia sua moglie. Chi perciò singesse it contrario di tali cose già da noi sapute, o facili a sapersi, questi non potrebbe farcele creder Verisimili, e possibili ad esser'avvenute, da che sappiamo, che la Natura ha determinato la sua potenza in diversa maniera. Non è possibile, dirò io tosto con tutta la gente, che il Poscerra appresso Parigi, che Costantino regnasse

avanti Augusto; perchè io veggo, e so il contrario. E per questa. cagione hanno i Poeti saggi da guardarsi da certi sfacciati Anacro. nismi, che facilmente possono apparire inverisimi li, e impossibili. Udendo poi rappresentate le azioni di Clorinda, di Torrismondo, di Niso, e d'Eurialo, e di simili personaggi totalmente finti, dovrà parermi possibile, e verisimile, che siano accadute; perch' io non ho cosa che s'opponga a questa nuova opinione, e mi con. vinca del contrario. In una parola: per meglio assicurarsi di farcomparir possibili, e verisimili le Poetiche sinzioni, la via sicura è: quella di fingere fuor della Storia, e della Fama. Cioè aggiungere alla Verità, non corrompere la Verità; e finger cose, o avvenimenti, de quali positivamente non parli in contrario qualche Storia nota, o la tradizione ben fondata. Non dicono le Storie, che Argante, e Clorinda non fossero, e combattessero contra i Cristia. ni sotto Gerusalemme; non dicono, che Niso, ed Eurialo non facessero quella gloriosa prodezza ne' tempi d'Enea, nè contradicono con espresse parole alla maniera, con cui il Poeta rappresenta avvenuta la morte di Mitridate, o la disgrazia di Belisario. o la fortuna di Rodrigo. Questo silenzio basta per fondamento della finzione, la quale non ha offacolo, affine di comparin posfibile, e verifimile.

Dalle quali cose vegniamo ancora a sapere, perchè gli argomenti, e i Nomi delle persone sieno dal Poeta nelle Commedie. interamente finti. Ne la Storia, ne la fama suol tener conto, e memoria de gli uomini bassi, e privati, siccome cose di poco momento, e palesi per l'ordinario solamente a pochi. Sicche la Favola della Commedia, che sempre à formara di persone basse, e, d'affari popolareschi, può sempre, quantunque in tutto e per tut. to finta, comparir verisimile, eposibile ad esfere avvenuta; non essendovi nè Fama, nè Storia, ch' s'opponga alla sua verisimiglianza, e possibilità Come poi per nostra opinione non si vieta, che la Tragedia si formi d'argomento, o di nomi del tutto immaginati, eosì non ci è divieto alcuno, che la Commedia possa conflieuissi di suggetto già saputo, o vero; laonde biasimar non si può chi ha fatto servir qualche Novella del Boccaccio per fondamento d'una Commedia. Essendo però più lodevole impresa il fabbricar del suo questi Drammi, senza piantar la fabbrica sopra le altrui fondamenta, perciò sempre mai sarà miglior configlio l'inventar-tutto l'argomento delle Commedie, giacche il Verisimile, che si richiede anche in esse, non si espone a verun pericolo, coma avvien nelle Tragedie. Ora, come dicemmo, tanto la Tragedia 1 come la Commedia , e l'Epopeia, folo pretendono, che Tomo I.

quanto da lor fi finge si creda possibile ad avvenire. a ad effere avvenuto. E sì gran cura hanno di ciò, che laddove qualche cosa realmente, e veramente accaduta, rappresentata, o narrata potesse parere inverismile, e impossibile ad essere avvenuta, i Poeti si studiano di temperarla, e di rendere per quanto si può Verisimile il suo Maraviglioso. Dicono adunque i Poeti, e formano mille menzogne, e Favole; ma non perciò rogliono ingannar l' Intelletto di chi leggo, od ascolta, con fargli credere il Fallo. Egli è Falso, che siasi mai fatto ciò, ch'esti fingono farto: ma Vero è, che ciò poteva, o pur doveva farsi. Questo ultimo Vero. e non il primo Fallo, vuol da loro persuadersi, tendendo essi per mezzo d'una menzogna a farci apprendere una Verità, la qual Verità da noi appresa può molto dilettarci, e arrecarci proficto. Il perchè acutamente secondo il suo costume S. Agostino nel tib. 24. cap q. de' Soliloqui offervo, che i Poemi, quantunque pieni ci appaiano di bugie, pure non vogliono ingannarci; e che i Poeri possono bensì aver nome di mentitori, ma non già d'ingannateri. Mentientes, aut mendaces, così egli scrive, bos differunt a fallacibus, quod omnis fallax appetit fallere; non autom emmis vult fallere qui mentitur. Nam & Mimi, & Comudia, & multa Poemata mendaciorum plena sunt, delectandi potius quam fallendi voluntato; 63 omnes fere, qui jocantur, mentiuntur. Sed fullax, vel fallens is nethe dicitur, cujus negotium oft, ut quisque fallatur. E apprello diffinendo egli la Pavola, dice, ch'essa è una bugia composta per uzilica, o diletto altrui : Eft Fabula compositum ad utilitatem, dele-Chationemque menducium. Ne altronde proviene questa uzilica . e dilectazione, che dall'imparar qualche Verità maravigliosa o già avvenuta, o pur possibile ad avvenire.

Ciò, che finquì s'è detto, faeilmente ci conduce a spiegare un bel passo d'Aristotele nel c. 9. della Poeica, ov'egli rende ragione, perchè debba anteporsi la Poesia alla Storia. Economirpor, dice egli, nai enerminere isopiani isir. i mir taid noincie madiane nadian, i di isocia tai nadi intero diver. Cosa più Filosofica, e migliore è la Poesia, che la Storia; imperocche la Poesia dice più le cose universali, e la Storia più le cose particolari. Lasciando le varie interpretazioni, che a questo luogo danno gli Spositori, diciamo, che il Vero del tre Mondi, e della Natura, si divide in due spezie, cioè in Universale, e in Particolare. Consiste l'Universale nella Porenza, e nelle Leggi, o Idee universali, che ha la Natura per operare. Questa per esempio nella sua Idea, e universalmente vuole, suole, o dee fare, che l'Uomo sorte non si spomenti in sactia de percicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città, una Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città, una Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città, una Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città, una Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città, una Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città una Città con città de percicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città il ma Roccicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città con città de percicoli; ch'egli sia il primo, quando si assatta una Città de percicoli; ch'egli sia il primo per città de percicoli a con città de percicoli il che città

ca, a falir sulle mura, o fulla breccia; ch'egli sugga il vincere con tradimento, e soperchieria il nemico, e fimili cose generali. e universali. Questa è l'Idea dell' Uomo forte, considerando la sola Potenza, e Legge della Natura: e perciò il Vero Universale altro non è, che il Vero possibile, credibile, e Verisimile, di eui abbiam razionato. Il Vero particolare si è quello, che la Nasura produce, discondendo a mettere in pratica la sua Lenne e Idea universale, e la sua varia potenza, in qualche persona, e individuo, come sarebbe in Alessandro il Grande, in Cammillo Romano, in Carlo Magno, in Goffredo, e in altri valorofi guerrieri. samosi per le Scorie antiche. Allora la Natura determina il suo potere, e le operazioni sue, come un'artesice, che può d' un legno fabbricare un vaso, una cornice, un nobile scrigno, e mille altre cose: e si determina a far con quel legno una Retua d'Ercole, un busto di Carlo V. La disferenza dunque, che passa fra la Storia, e la Poelia, si è quella. Dalla prima si riferiscono. e descrivono solamente i particolari, gl'individui, cioè le azioni, i costumi, i sentimenti, che la Natura venuta all'atto produsse per ventura in oggetti determinati, in determinate persone. Così ella descrive, come Celare in effetto si reggesse nel farfi padrone della Repubblica Romana, come Alessandro conquistasse tanti Regni dell' Asia, non dipartendosi giammai, per quanto si può, dalle Verità particolari, e operazioni già determinate dalla Nazura, cioè dal Vero esisteme, cerco, e reale. Ma la Poessa per Pordinario va cercando il Vero universale, più che il particola. ze, in guisa che o prende un Vero particolare, e lo riduce all' Universale; o pure immagina un'Universale, e poscia per rappresentarlo in pratica lo conduce al particolare. Cioè da lei si dipingeno le azioni, le persone, le cose, come la Natura considerata in Universale dee, può, e suol talota fare. Laonde se il Poèta ha da rappresentar qualche azione già avvenuta in persona determinata, non si ferma in questo individuo, nè in questi fingo. lari; ma passa a consultar la Potenza, l'Idea, le Leggi, e il sistema universale della Natura: e quindi prende materia per far divenire maravigliosi i sentimenti, i costumi, e gli avvenimenti de' fingolari. O per volendo egli farci vedere il ritratto d'un Configlier prodente, d'un Principe imbelle, d'una tenera Madre, discende a gl'individui, e rappresenta queste immagini nella persone d'un Nestore, d'un Paride, d'un' Andromaca, ovvero finge del tutto altri Nomi. Dal che si scorge, quanto sia più lodevole, più stimabile, più Alosofica la Poesia, che non è la Storia, essendo evidente, che lo Storico non ha molto da studiare, e da fa-

ticare, perchè egli dee solamente descrivere oid, che la Natura ha già prodotto; laddove gran sapere, grande ingegno ci vuole per cavar dalle Idee universali, e dal poter della Natura azioni, e cose mara vigliose, o non mai, o rade volte da essa Natura prodotte. 'Quindi è, che il nome di *Poeta* fu propriamente attribuito a chi fa versi; perciocchè il perfetto Poeta ha da esser Facitore, signisicandofi lo stesso dalla Greca parola remris, e non già, come alcuni avvisarono, colui che singe. È ciò vuol dire, ch'egli ha da fare, e in certa guisa creare colla sua Fantassa. e col suo Ingegno, avvenimenti, costumi, e pensieri, che per l'ordinario non ci fa veder la Natura, affinchè la novità loro cagioni maraviglia, e diletto. Se prenderà il Poeta a dipingere: la passione di qualche determinato personaggio, come lo Sdegno, l'Amore, la Gelosia; o qualche Vireù, come la Generosità, la Pietà, il Valore, non se fermerà sulla notizia particolare, che di quel personaggio gli somministra la Fama, o la Storia. Ma alzandos a contemplar l'Universale Potenza della Natura, quindi trarrà fuori materia pellegrina, e mirabile per poter dipingere quella passione, quella Virtù in guisa meno da gli altri osservata, e con sentimenti, che forse non caddero, ma potevano verifimilmente cadere in penfiero a quella persona. Ora questo fare, e creare azioni, costumi, e seutimenti suol'appellarsi inventare; ond'è, che cotantoisi stima necessaria a i Poeti l'Invenzione, e che in essa consiste spezialmente la gloria Poetica. Non si dice propriamente, che lo Storico faccia, ed inventi, perchè non racconta se non i particolari, cioè quello, che veramente è avvenuto, e si è fatto dalla Natura. Ma il Poeta fa, ed inventa ciò, che la Natura dovrebbe, o potrebbe fare, ma da lei non s'è fatto, o non si fa che rade volte. E perchè necessaria è gran fatica, industria, e penetrazione per cavar da gli Universali della Natura queste pellegrine, e maravigliose Verità; perchè ancora da tali Verità si genera ne gli Ascoltanti o Lettori maggior dilettazione, che dalle Verità Istoriche: perciò maggior lode è dovuta alla Poesia, che alla Storia.

Da ciò intendiamo, che ove sia proposta al Poeta qualche azione avvenuta da trattare in versi, come sarebbe la presa di Troja, ha egli da abbandonare, per quanto comporta il Verisimile, i particolari di tale impresa, e, passare a gli universali della Natura. Quivi scoprirà egli mille differenti guise di vincere una Città. Saranno alare assai triviali, altre molto nuove, ed altre più maravigliose; potendo in essetto la Natura guidar si fatta impresa a sine con moltissimi diversi mezzi. Ciò osservato dal Poeta, ha egli da soegliere quel mezzo, che più gli sembresa mirabile, e nuovo; e di-

e discendendo-di nuovo a i particolari, dee loro applicar quel Vero possibile, e universale, con dipinger la presa di quella Città. come essa poteva, o doveva probabilmente avvenire. Ora ciò da noi s'è chiamato perfezionar la Natura; e s'è detto, che questo perfezionar la Natura apporta gran diletto, perchè s'accomoda al nobil genio della Anima umana. Non potendo essa nell' ordinario corso, e ne gli usari parti della Natura, trovar cose perfette, e impararno tutto giorno delle nuove i si rallegra almeno in veggendole rappresentate tali dalla Poesia. Se la Storia non rapporta azioni, e avrenimenti di tal maestà, che appaghi l'appetito, e l'ingordigia dell'animo, nostro; ecco la Poesia, che le reca soccorso, dipingendo fatti più Eroici, grandezza più illustre di cose, con ordine più perfetto, con varietà più dilette. vole, e vaga. Se la Storia ci fa veder ne' suoi esempi le Virtù non premiate, e i Vizi non gastigati secondo il merito loro; la corregge, la migliora il pennello Poetico, rappresentando i suoi ritratti, quali potrebbe, o dovrebbe l'universale Idea della Giustizia formarli. Ci sazia di leggieri la Storia col narrar cose triviali, sempre le stesse, de noi spesso udite, o vedute. A ciò porge rimedio la Poesia, cantando cose inudito, inaspettate, varie, e mirabili; adattando a i desideri nobili, e grandi dell' Uomo le cose, e i Parti della Natura; non l'animo dell' Uomo alle cose, come suol far la Storia. Che se la Poessa sovente abbandona il Vero particolare, avvenuto, e cerro, non lascia però essa di dipingere, e di farci comprendere il Vero; poichè ci rappresenta l'Universale, che è più dilettevole, e in certa guisa più persetto, non potendost negare, che più perfetto, e compiuto nel suo genere ci apparirà quali sempre quello, che la Natura può fare, e dovrebbe fare, che quello, ch' essa per l'ordinario sa, e suoi fare. Laonde il Roborzelli ebbe gran ragion di dire nel Coment. della Poer. d'Aristot, che i Poeti si dipartono spesso dal Vero, per rappresentarci una spezie più eccellente di Vero, cioè il Vero possibile. ed universale. Poeta recedunt sape a Vero, & excellentiorem quamdam speciem Veri effingunt. Perlochè parmi, che alcuni Scrittori potessero, anzi dovessero con più decoro favellar della natura della Poessa, e non iscrivere, che il Falso è oggetto proprio di quest' Arte, e ch'essa ha da riporsi sotto l'Arte Sossistica, di cui è oggetto il Falso. Seguendosi dalla Poesia il Vero, o certo, ed avvenuto; o possibile, probabile, e Verisimile: ognun vede, ch' essa dee più giustamente collocarsi colla Dialettica, e colla Rettorica. Arti che cercano sempre o il Vero certo, o il Verisimile, e non già il Falso, che inganna, come suoi farsi dalla Facoltà Sofistica. Di fat-

<u>تر</u> 13

tacto e chi non sa, che tendono i Sossiti ad ingannarci, e farci eredere il Falso con ragioni apparentemente vere; quando la Poessia per lo contrario tende ad ammaestrare il popolo, e a fargli comprendere, e credere e il Vero certo, o il Vero possibile, apportandogli in un medesimo tempo utilità, e diletto?

## CAP. XI.

A conclusione adunque, che noi caviamo dalle cose finquì divisate è questa. Cioè: che la Poesia per suo scopo ha il 🚣 rappresentare alla Fantasia nostra Immagini sonquose, nuove, nobili, e mirabili. Ma questo non basta. Oltre a ciò l'Intelletto, il Giudizio, e il Discorso han da trovare in esso un qualche Vero; o sia questo reale, e certo, o sia solamente possibile, e eredibile, poi non importa. Sicehè non la fola Fantasia ha da godere in vederfi poste davanei sì maravigliose, e nuove Immagini; ma l'Intelletto ha da imparar da esse qualche Verità, e notizia, che generi in lui Scienza, o Opinione, perchè in tal maniera anch'egli proverà piacere. O si rappresenti dunque dal Poeta quel Vero, che noi chiamiamo certo, evidente, reale, e avvenuto; o pur quello, che diciam Verifimile, probabile, e pellegrino, diletterà fenza dubbio la Fantalia, e l'Intelletto postro. E perchè il primo Vero, per l'ordinario non appare assai mirabile all' Intelletto, e alla Fantasia nostra; quindi è, che spezialmente il secondo Vero, cioè il possibile, e verisimile si suole, anzi si dee cercar da'Poeti. Che se per lo contrario il Poeta rappresenterà cose o realmente, ed evidentemente falle, o pure inverificili, improbabili, incredibili; ne potrà l'Intelletto nostro fentirne piacere; nè ci avrà costui fatto vedere il Bello Poetico della Materia.

E ciò non folamente dee verificarsi nelle Azioni, e Favole rappresentate dal Poeta, ma ne Costumi eziandio, e ne Sentimenti, essendo a tutta questa Materia necessario il sondamento di qualche Vero, se ha da chiamarsi veramente Bella. Osserviamolo in pruova, incominciando da i Sentimenti. Altri di questi hanno in Vero

puramente esposto, come sarebbe quella sentenza:

Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria. Il che Dante disse nel 5. dell' Ins. avendolo copiato da Boezio nel lib. 2. della Consol. prosa 4. il quale così scrisse; In omni adversitate fortuna, infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem. Altri Sentimenti hanno il lor Vero travestito, e nascoso sotto il velo delle Traslazioni, come quel vaghissimo del Petrarca, in tal guisa savellante a Laura, morta in età giovenile:

Dermite bai, bella Donna, un breve sonno e Or se' fuegliata fra gli Spirti eletti.

Il fondo di tal Sentimento è, che Laura è vivuta poco tempo in Terra, e ch'ella ora gode eterna vita in Cielo. Ma questo Vero è vestito in maniera maravigliosa, ed inopinata; poiche parendo a noi altri, che il nostro vivere sopra la Terra sia un vegliare, e che la Morte sia un sonno eterno; il Poeta penetrando nell'interno di ciò co i raggi della Fede, scuopre tutto il concrario, e veste bizzarramente la Verità, ch'egli volca proporre. Ciò sommamente diletta la Fantasia, e sa nello stesso tempo apprendere un Vero all' Intelletto. Ma noi meglio vedremo altrove, che i Sentimenti fono sciocchi, e bruttissimi, quando lor manca il Vero interno, cioè il fondamento della Bellezza. Ne'Costumi poscia se noi prendiamo per esempio a descrivere un valoroso, e sorte guerriero, noi rappresentiamo que' Costumi, che la Natura può dare, ed ha talvolta dato ad una tal persona. In mezzo alle battaglie, e a'rischi più grando sarà questo guerriero sempre coraggioso, e lontano dalla viltà, e panra. Opererà egli, e parlerà sempre da nomo intrepido, come sa l'Aiace d'Ometo nel 17. dell'Iliade. Per una solta nebbia mandata da Giove non potevano i Greci nè veder luce, nè combatter co'Troiani, ed crano a mal partito. In questo pericolo sa Aiace ben conoscere il suo nobil costume, perchè rivolgendos con questa Eroica esclamazione al sommo Giove così gli perla.

Zes nárep, dinà où pissu ses sipes sias A'xaide; Huinson d'altem, dis d'éphanisies létitai, E's di pas nai fractor, énei sú roi louder stat. Da nebbia tal, gran Dio, libera i Grect, E dà lor col suren l'aso de gli occhi. Pai nella luco, se sosì e' è in grado, Ci sa porir, ebe volentier morromo.

Non chiede questo Eroe la vita, nè ha timor della morte; ma sol chiede la luce per sare una morte degna del suo gran coraggio. Il che è un Costume impareggiabile, e maraviglioso, sodato altamente prima di noi dall'acutissmo Longino. È questo Costume o sa effectivamente, e realmente vero in Aiace, o su possibile in osso, e per-

e perciò è almen vero ne' Regni della Natura, considerandolo in universale, e come possibile. Nella Commedia ben satta per rappresentare i costumi d'un Parasito, d'un Soldato vanaglorioso, d'un'Avaro, d'un'Amante accecato dalla passione, considera il Poeta ciò, che la Natura o veramente sa, o verissimilmente può sare di più rilevante, quando operano si satte persone. Che se non è certo, nè realmente vero, che una persona chiamata Euclione, o Pirgopolinice abbia in quella maniera operato, basta, che ciò sia, come in satti è, Verissimile. Nell' Epopeia, e nella Tragedia al Vero possibile, e universale, si congiunge bene spesso anche il Vero particolare, certo, ed avvenuto; cioè oltre all'esser Vero, che un prode Capitano possa avere avuto i tali Costumi, o conquistata una sorte Città, egli è ancor Vero di satto, che questo Capitano si

chiamava Goffredo, e che egli la conquistò.

Ora l'apprendere quegli avvenimenti, quelle persone, quegli affetti, costumi, e sentimenti, che ne' Poemi si dipingono, benchè solamente possibili, è un Bene desiderabile per suo valore, e cagionante diletto nell'umano appetito. Ne l'Intelletto, come dicemmo, s'inganna, o si diletta del Falso; ma conosce ciò, ch' è Falso, o per meglio dir Pinto, e si diletta di quel Vero possibile della Natura, il quale in fatti saputo illumina la nostra mente, e la rende più dotta. E in ciò il Poeta non vuole ingannarci, o far credere per vero ciò, che da lui si è finto. Perchè diveva S. A gostino nel sopraccitato lib. 2. cap. 9. de'Soliloqui, che le Favole Poetiche solamente per necessità contengono il Fasso, non potendosi in altra guisa sar veder all'altrui Fantasia il Vero possibile, che con rappresentario, e fingerio avvenuto. Alind, son le parole del Santo Scrittore, est falsum esse velle, alind verum esse non posse. Itaque insa opera bominum velut Comædias, aus Tragadias, aus Mimos, & id genus alia possumus operibus pictorum, sictorumque conjungere. Tam enim verus effe bomo pictus non potest, quamvis in speciem hominis tendat, quam illa, que scripta sunt in libris Comicorum. Neque enim falsa effe volunt, aut appetitu suo falsa sunt, sed quadam necessita. te, quantum fingentis arbitrium lequi potuerunt.

Ma e qual Vero, qual Verisimile, dirà taluno, si rinchiude giammai in tante Favole di Romanzi, e in tante altre finzioni Poetiche, in cui si narrano cose, che mai non sono state, nè potevano, o possono essere nel Regno della Natura? Egli non è possibile ad avvenire, nè giammai è avvenuto, che un Biume parli, abbia corpo umano, sia innamorato d'una Donzella; che Amore saetti in mille guise gli uomini, sia saeciullo coll'ali, e sosse veduto da Anacseonte; che Assolso salisse col cavallo dall'ali

nel globo Lunare; e simili altre Favole: Dall'Intelletto si riconoscono subito queste cose e realmente false, e inverisimili, e impossibili ad accadere: contuttoció esse ci dilettano, e son molto apprezzate in Poesia. Adunque non occorre, che il Bello Poetico della Materia abbia per fondamento un qualche Vero. Per togliere questa difficultà convien prima osservare, che il Vero certo, o pure il Vero possibile, e Verisimile delle Azioni, e delle Favole può in due maniere esprimersi, come ancor s'è poco sa accennato del Vero de'sentimenti. La prima maniera è quella di dipingerlo con Immagini Intellettuali, cioè con parole, e sentimenti tali, che l'Intelletto a dirittura conosca, e apprenda la Verità. L'altra è quella di dipingerlo, e vestirlo con Immagini Fantastiche, cioè con parole, sentimenti, e finzioni della Fantasia, talmente che l'Intelletto apprenda non a dirittura, ma solo indirettamente il Vero. Si può per cagion d'esempio narrar da un Poeta in versi l'avventura d' Abdolomino, o pur d'altra persona finta, che da bassissimo stato giunga in poco tempo a conseguire un Trono. Dirittamente da questa Azione, o Favola comprenderà l'Intelletto una Verità avvenuta, o possibile ad avvenire. Per narrar la stessa cosa, fingerà un'altro Poeta, che la Fortuna, Dea o Donna potentissima, e bizzarra, s'innamorasse d'Abdolomino, o d'altro povero personaggio; ch'essa gli apparisse,... il conducesse per mano, e il fornisse di tutti i mezzi necessari per divenir Monarca. Da ciò, non già a dirittura, ma indirettamente imparerà l'Intelletto la medesima Verità, che puramente su espressa dal primo Poeta. Il senso diritto di questa finzione Fantastica si conosce tosto dall'Intelletto per falso, inverisimile, e impossibile, perche la Fortuna mai non è stata, ne può mai essere animata, nè far quanto si finge dal Poeta. Ma questo Palso, questa menzogna capricciosa colla sua significazione cuopre una Verità, la quale indirettamente è compresa dall'Intelletto. O sia dunque Verisimile, o Vero, o pure appaia Fasso, inverisimile, e impossibile ciò, che la Fantasia rappresenta, purchè esso faccia colla sua fignificazione intendere un qualche Vero all'Intelletto, ragionevolmente piace all'Anima nostra, perchè questa Materia avrà il fondamento del Bello, cioè il Vero. Ma dovendo noi diffusamente ragionar più abbasso di queste Immagini, più manisestamente ancora farem vedere, come queste menzogne son fondate sul Vero, e che senza il Vero non possono chiamarsi belle. Per ora non vo' lasciar di dire, che il menzionato S. Agostino era d'opinione, che somiglianti finzioni propriamente non meritassero nè pur nome di menzogne, o bugie. Quod scriptum est (così egli scrisse nelle Quist,

Evang. lib. 2. qu. <1.) de Domino: Finxit (e longins ire: non ad mendacium pertinet; sed quando id fingimus, quod nibil fignificat, tane eft mendacium. Quum autem sictio nostra refertur ad aliquam significationem, non est mendacium, sed aliqua sigura Veritatis. Alioquin omma, que a Sapientibus; & Sanctis viris, vel etiam ab ipfo Domino figurate dicta funt, mendacia deputarentur, quia (coundum ufitatum intellectum non sublistit veritas in talibus dictis. Non enim bomo, qui babuit duos filios, quorum minor accepta parte patrimonii sui profectus est in regionem longinguam, & cetera, que in illa narratione contexuntur, ita dicuntur, tamquam vere facrit quisquam bomo, qui boc in silits suis duobus aut passus sit, aut fecerit. Ficta sunt ergo ista ad rem quamdam fignificandam &c. Fictio igitur, que ad aliquam Veritatem refertur. Figura est; que non refertur, Mendacium est. Dal che sempre più scorgiamo, che le Favole Poetiche altrimenti non possono ester Belle, e perfette, che coll'esser fondate su qualche Vero, cloè. col far' intendere all' Intelletto nostro qualche oggetto veramente avvenuto, o realmente elistente, o pur possibile, probabile, e verisimile. Il che su accennato da Aristotele nella Poetica, la dove egli dice, che il Poeta rappresenta le cose ; nosa no, n' estr, n'osa past, rgà fone, fora evalfe. Cioè o quali furono, o sono, o quali si dicoro, o paiono, o quali dovrebbono effere.

Se poscia parliamo de'Romanzi, consesso anch'io, che si truovano quivi de gli avvenimenti stranissimi, delle azioni, e cose, che sicuramente appaiono ad un' Intelletto purgato inverisimili, o impossibili, perchè eccedenti le forze, e le Verità della Natura, come son gl'Ipogrifi, gli anelli, le corna, le spade, le lance incantate, o tante operazioni di Maghi, o guerre contrarie alla Storia, e simili altri fogni de gli antichi Romanzatori. Contuttochè però costoro perdano di vista la Natura, certo è, che piacciono, e che i lor Poemi singolarmente ci dilettano; onde possiamo ben giustamente credere, che l'Ariosto Principe di tali Poeti viverà non men glorioso ne' secoli avvenire, ch'egli viva oggidi. Ma noi primieramente rispondiamo, non esser vero, che i buoni Romanzatori trascurino il Verisimile, purchè si comprenda la natura, e il proponimento de' lor Poemi. Sono questi indirizzati propriamente al rozzo, e ignorante popolo; ne altro fine hanno essi, che di piacere a tal gente. Ora due Verisimili ci sono. L'uno è tale a gli occhi del volgo idiota, e Popolare può appellarsi; l'altro, tale rassembra a gli occhi delle persone dotte, e può darsegli nome di Nobile. Passa tra essi questa differenza sche tutto ciò, che è Verisimile a i dotti, è tale parimente al volgo: laddove tutto ciò, che è Verisimile a glidioti, non è sempre tale a gli nomini saputi. Comune opinione del volgo è, che una volta ci fossero delle Fate, che i Cavalieri andassero errando, e trovassero da per tutto delle strane avventure; che tuttavia ci sieno de gl' incantatori, i quali per opera del Demonio facciano maravigliose cose. Quindi affatte Verisimile suol parere alla plebe ciò, che i Romanzi fingono operato da simili Maghi. Nè minor verisimiglianza trueva il rezzo popolo ne' sognati avvenimenti della Tavola Ritonda, d'Amadigi, e d'Orlando, che nelle vere imprese d'un Ginlio Cesare, d'un' Augusto, d'un Carlo Magno, avvegnachè i primi sieno sì strani in paragon de' secondi; poichè le pupille de gl'ignoranti non ajutate dallo studio delle veraci Scorie, o da altri vigorosi occhiali, non possono giungere a diftinguere in tanta lontananza di tempi il nero dal bianco. Adunque parendo-le Favole de' Romanzi Verisimili al volgo, e sentendone egli perciò diletto, resta manifesto, che in esti pure s'imita la Natura, e & studia qualche Verisimile, e massimamente altorchè vi si dipingono le operazioni de gli Spirici Infernali, che sono anch'esse comprese nella Natura, one i tre Mondi. Che se poi que'si stravaganti avvenimenti non compariscono verissmili al guardo purgato, e all' Intelletto de i dotti, non per questo sono esti privi di lode nel tribunal d'Apollo. Piacciono essi aucora alla gonte scienziata, pon già perchè vi si truovi il Verisimile Nobile; ma perchè veggendo il Verifimile Popolare si ben managgiaco, finoprano fornico mirabilmente dal Poeta il suo disegno, ed octenuco il fine proposto, che era quello d'apportar diletto al volgo imporante. E se non altro, muovono esti a riso celle stravaganti loro invenzioni, riconosciute per insussistenti, impossibili, e inverisimili.

Ma noi finquì abbiamo inteso, e intenderemo ancor da quì innanzi di ragionar del Verifimile nobila, cioè di quello, che ha
da essere, o parer tale non solo a gl'idioti, ma ancora a i letterasi; e che è proprio della nobile, e seria Poesia. Questo Verismile consiste nal fare, come si può il più probabilmente maravigliose, e nuove le cose, e le azioni secondo la Natura loro propria; onde possano aneor gl'Intelletti addottrinati confessar, che
poteva, o doveva verismilmente essere, o accadere ciò, che dal
Poeta si natra. Le azioni umane per esempio, secondochè noi
sappiamo, si traggono a fine con mezzi, strumenti, e macchine
umane, e non già per incaptesimi, e miracoli soprumani. Chi
dunque raggirerà, e recherà a fine in qualche Poema Eroico una
guerra con mille incantessmi, e macchine superiori alla Natura
de gli uomini, rendendo maraviglioso il suo Poema solo col mischiar le azioni del Mondo Celeste, o Superiore, con quelle de

gli altri due Mondi, sarà privo del Verisimile Nobile, e non porgerà un serio, e nobile diletto al severo Senato de letterati, e saputi. Queste operazioni sì continuate de i Demonj, o de gli Spiriti beati, non appaionò assai probabili a gl'Intelletti migliori, quando per verisimile conseguenza non si vede, che questi effetti sovrumani petevano, o dovevano mescelarsi nell'intrecciamento, o scioglimento della Favola Poetica. Imperciocchè, quantunque intervengano alle azioni de mortali gli Spiriti buoni; e rei, pure di rado l'opere loro son visibili; o almen questi tali strumenti non sogliono mai con sì continuo; e visibile inslusso intrecciare, e sciogliere gli avvenimenti, e le imprese, che si san da gli uomini nel basso Mondo.

Ne'principali Poemi adunque, cioè nell'Epopeia, e nella Tragedia, e Commedia il Maraviglioso Nobile è quello, che tratto dalla Natura propria delle cose, ha l'aria di Verisimile, e si conosce possibile ancor da i saggi. Questo è quello, che altamente dec stimarsi, e lodarsi; laddove quel de'Romanzi è privo di nobileà, e per lo più è sol bastante a farci ridere. La maniera, con cui i Greci si renderono padroni di Troia; la virtuosa gara di Leone. e Ruggiero: la morte di Clorinda, e altri simili fatti, senza macchine soprumane, sono maravigliosi, e hanno quel Nobile Verisimile, che da noi si desidera. Per lo contrario non sappiamo insendere, comè gli antichi potessero commendar cotanto Omero. che nulla fa quasi operare a gli Eroi senza gli Dei (a) in macchina. Che Verisimile è quello nel 20, dell'Iliade, ove essendosi da Ettore avventata contra Achille un'asta, Minerva tosto accorrendo la sossia (b), e rivolge indierro, sacendola cadere a piè del feritore? Il furore del Fiume Xaneo, Vulcano che abbrucia il fiume, e cento altre somiglianti operazioni rapportate nell' Iliade, non dovrebbono ora lodarsi, perchè non Verisimili alla Natura di quelle cose, considerata da gli uomini saggi. Contenevano queste per avventura il Verisimile popolaresco, e Ramanzesco, cioè poteano comparir verifimili al rozzo popolo; ma non doveva Omero voler cotanto adattarsi al genio credulo del volgo, ed entpiere di tante macchine il suo Poema, perchè ciò era un' offendere la dilicatezza della gente scienziata. Per altro non si ha da

(b) Il soffiare indietro, che sa Minerva dell'asta d'Ettore avventata contra Achille nel 20, dell'Iliade, vuol dire, che Dio Pajutava; e insinua, che niente si sa

senza l'assistenza di Dio da gli Uomini ancor valoros.

<sup>(</sup>a) Si biafima Omero del mettere tanto in opera gli Dei. Avrei toccato più delle Allegorie, che poteano piacere a gli scienziati, secondo la Dottrina di Prociosopra il Timeo, e d'Eraclide Pontico.

mettere incetamente in ceppi la Fantasia Poesica. E' leciso in qualche maniera ai Poeti il valersi ancor del Verisimile Popolare. non iscrivendo eglino a i soli dotti, ma eziandio a gl'ignoranti : e in questi ultimi gran maraviglia, e sommo diletto partoriscono le operazioni visibili del Mondo superiore, che miracoli, e prodigi s'appellano. Senza che, bisogna talvolta soccorrere alla Materia. che per se stessa non è abbastanza mirabile, assinchè essa non rimanga infipida, languida, e fredda. Ma necessaria sopra tutto è una gran parsimonia nell'uso di questo Verifimile. Anzi per mag. gior cautela converrà sempre osservare, che le macchine sopruma. ne operino con qualche verisimile necessità, tomegli Spiriti d'Inferno nella Gerusalemme del Tasso, e non per solo capriccio, come i tanti Maghi, ed incantesimi introdotti dall'Ariosto, e da altri Romanzatori. Che pella Guerra facra nel tempo del Buglio. ne vi fossero de gl'incantatori dalla parte de' Saracini, le Storie antiche ne danno testimonianza. Altrest può sembrarci Verisimi. le talvolta in Omero, che Marte, o Minerva porgano soccorso. o configlio a qualche Eroe, e che l'assistano per viaggio, come fa Minerva sotto sembianza di Meneore nell'Ulissea; perchè queste due falle Deità significano il Valor militare, e la Prudenza di quel guerriero, dal buon' uso invisibile delle quali Virtu, renduto vifibile dal Poeta, è quell' Eroe ben configliato, e difeso della morte. o da altri pericoli. Sicche allera l'Intelletto apprende una Verità significata da quelle Immegini. Ma il soffiare indietro l'asta d'Ettore, non ha verun fondamento verisimile appresso i dotti. nulla significa, e pende sel da una macchina, che si poteva, o dovea risparmiare in quel luogo. Siccome figurandosi per Minerva condortiera o assistrice, e aiutatrice di Telemaco la Sapienza. non fu poi molto Verisimile, ch'essa il conducesse in traccia d' Ulisse per tutta la Grecia, fuorché nel luogo, ov'egli appunto si trovava. Nella stessa maniera molti movimenti de gli Dii sogna. zi da', Gentili poterono dirsi nobilmente Verisimili, perché sensibilmente s'esprimevano con est quelle inspirazioni, quegli aiuzi, e que'gastighi, che invisibilmente sogliono venir dal Cielo a gli uomini, e che ancor dalla gente scienziata si potevano probabilmente stimare accaduri in quelle tali circostanze, azioni, e persone. Nulla per le contrario di Verisimil nobile può trovarsi nella ferita, che Marte nell' Iliade riceve da Diomede, e nel suo pianto, fanciullesco alla presenza di Giove, che perciò il rampogna, e di poi fa chiamar Peone medico de gli Dei, acciocche lo guarisca. Altre simili macchine si scontrano per l'Hiade, nulla significanti, ed affatto inverisimili a i dotti, e forse anche al vol-Tomo I.

go antico, essendo ben necessaria una solenne scioreficara per creder verisimili quelle Favole in persone, che pur nel medesimo tempo si teneano per divine. Da i partigiani d'Ometo so, che si produrranno molte difefe; ma lasciando io gliantichi Poeti, mi ristringo a i moderni, e dico: Doversi usar gran parsimonia del Verifimile popolare ne' Poemi Epici; doversi per quanto si può cavare il Maraviglioso dalla Natura propria delle cose, che si trattano, e delle persone, che s'introducono, cagionando questo, quando però sia Verisimile, quel nobil diletto, che dal buon Gusto Poetico si richiede. Le cose puramente naturali, ma straordinarie, ma nuove, sono ancor più difficili da trovarsi, che non è il Maraviglioso de' Romanzi, e perciò dan più gloria a i valenti Poeti. Quelle, perchè umane, son facilmente ricevute dalla nostra credenza: e sono accolte con ammirazione, perchè rare, perchè sollevate sopra l'uso ordinario delle umane operazioni. In due parole: Il grande, e l'umano affaissimo ci piacciobo ; ma nest'umano si dovrebbe schifare il mediocre, e nel grande il troppo favoloso. Aggiungo pure, che nella Lirica godendosi maggior libertà dalla Fantasia Poetica, si può gnivi con più liberalità spacciare il Verisimile popolaresco. Ma nella Commedia, e Tragedia di gran lunga più che nell' Eroico è ristretta la giurisdizione della Pantasia : onde a lei non sarà, se non rade volte, e con qualche verisimilé necessità, permesso il raggirare, o sciogliere con macchine sopramane le azioni rappresentate in Teatro.

## CAP, XII,

Dove, sia lecito l' Inverissibile, e l'Impossibile. Omero disaminato.
Doversi perfezionar la Natura, non la Morale. Fasto difeso.

Econdariamente bisogna ancor' osservare, che l'Inverisimile, o Impossibile può trovarsi o consigliaramente, o inconsideratamente usato da i Poeti, quando anche si narrano senza Immagini, e Allegorie Fantastiche, avvenimenti, azioni, e costumi. Se consigliaramente si narrano cose Inverisimili, e Impossibili, in guisa che l'Intelletto nulla apprenda di Vero o cerro, o possibile, allora il Poeta solamente intende di farci ridere, come sa appunco l'Ariosto, il quale nel Can. 30. del suo Furioso così scrive:

I modebi fin al Ciel ne sono ascess, Serive Turpin verace in questo loco,

Cbe

Che due, o tre di giù ne tornæro accesi, Che eran saliti alla ssera del foco.

Descrivendo egli pure nel Can. 29. Orlando impazzito, dice che com un calcio fu da lui gittato un'asinello ben lungi un miglio. Altrove Rodomonte scaglia un'Eremita per l'aria; e Grifone un' nomo sopra le mura di Damasco &c. Non sarebbe scusabile l'Ariosto, uomo per altro di maravigliolo giudizio, s'egli in componimento affatto serio, ed in Poema veramente Epico avesse scritto cose santo inverisimili, e impossibili. (a) Ma perchè i Romanzi son satti a posta per muovere quell'ammirazione, ch'è madre del riso; e perchè tosto ognun s'accorge, che il Poeta quantunque conoscesse anch'egli l'inverisimiglianza, e l'impossibilità di sì Pravaganti azioni, pure le ha adoperate a bello studio per farci ridere, noi ne prendiamo difetto, noi ridiamo, e commendiamo la piacevolezza dell'Autore. Nello Stile dunque burlevole, e ne' Poemi giocosi possonò spacciarsi simili Falsità, e queste han forza di dilettarci in qualche maniera, quantunque niun Vero quivi si proponga all'Intelletto. E dico, che quivi nulla s'impara dall'Intelletto, perchè non chiudendosi in sì fatte Immagini alcun Vero, ne l'avvenuto, o reale, ne il possibile, o verisimile; ed essendo il Falso un Nulla: non può per conseguente l'Intelletto far' acquisto veruno di Scienza, ovvero d'Opinione, e perciò quindi non nasce la disettazione, che noi proviamo in udir cotali Immagini. Ella nasce bensì dallo scoprire l'insidie tese all'Intelletto nostro dalla piacevole Fantasia di quel Poeta, il quale facendo mofira di volerci inlegnare una cola maravigliola, ci mette davanti a gli occhi un Fantasma, che apparentemente, e per un poco ha del maravigliolo, ma dall'Intelletto nostro si discuopre quasi subito non esser tale, perchè si conosce fondato in aria, e non sul Vero, che è la base necessaria del Bello nobile, padre della vera maraviglia. Questo scoprir dunque, che non è maraviglioso ciò, che par tale; e nel medesimo tempo lo scorgere, che il Poeta consigliatamente ha fabbricaro quell'aereo, e insussistente Fantasma. non per ingannarci, ma perchè avessimo il piacere di mandarlo in fume con un'occhiata dell' Intelletto nostro, ci muove a riso, e cagiona dentro di noi una fensibile dilettazione, che ci fa restare

Cen quella forza, che tutt' altra eccede..

La vuol far comparire forza d'Etoc, forza più che quella, che anno comunemente gli Uomini. Qà nell'eccesso, e però nel ridicolo.

<sup>(</sup>a) Ma perchè i Romanzi son satti a posta per muovere quell' ammirazione ec. ) Credo ancor'io, che la prima intenzione sosse quella di muovere ammirazione. Ben'è vero, che usando maniere tanto caricate, ne viene suor d'intenzione il riso. L'Ariosto nel Canto 29, dice della pazzia d'Orlando:

obbligati a quel Poeta piacevole. Che se il Poeta spaccia ne suoi Poemi l'Inverisimile, e l'Impossibile disavvedutamente, cioè senz' avvedersi, che gli avvenimenti non possono, o debbono ragionevolmente parerci Verisimili, e Possibili; noi di queste si fatte Immagini sentiamo noia, e dispiacere, sì perchè nulla impariamo, e sì perchè riconosciamo molto ignorante colui, il quale o non conosce l'inverisimiglianza, e l'impossibilità di quelle cose, o stima noi sì fanciulti da crederle Verisimili, e Possibili. Ciò da noi tutto giorno si sperimenta in udendo, o leggendo alcua de moderni Drammi Musicali, o pure alcune Tragedie, nelle quali il gruppo, o lo scioglimento ci appaia impossibile, o inverisimile; noi allora proviamo nausea, o dispiacere, e accusiam d'ignoranza, o di poca accortezza il Poeta. Avviene lo stesso ne Poemi Epici: nè lasciarono gli antichi di condannar'Omero, perchè faccia, che quei di Corfù portino fuor di nave, e depongano Ulisse sul lido, senza ch'egli mai si desti dal sonno, e poi se ne partano fenza dirgli addio: il che non è verisimile, nè in ciò par che Omero sia battevolmente difeso da Aristotele nella Poetica.

Affine adunque di trovar' avvenimenti mirabili, e Immagini (a) sontuose, nobili, e nuove, che nel medesimo tempo appaiano Verisimili, convien molto studiare i Regni della Natura, e poi rappresentare ciò, che in essi alla Fantasia Poetica, e al Giudizio sembra più compiuto, persetto, e raro, ma Vero, o Verisimile. Chi perciò rappresentasse un'uomo, che con un sol calcio alzasse in aria un giumento, e lo gettasse lungi un miglio. come abbiamo offervato che si fece dall' Ariosto: chi ne rappresentasse un'altro, che con un soi cenno, o grido spaventasse tutto un' esercito combattente, e sparso per una vasta campagna. come sa nell'Iliade Achille; uscirebbe agevolmente suor de confini della Natura, quando il primo non si dicesse per far ridere, e qualche Intelligenza del Mondosuperiore non si fingesse assistente al secondo. Impereiocche noi sappiamo ciò essere impossibile, e inverisimile ne' Regni della Natura. Così nelle Idee universali della Natura un'uomo nobile, fortissimo, e di valore sperimentato ha da incontrar coraggiosamente la morte, quando egli hon può senza viltà schivarla. Perciò sembra ad alcuni, che possa difficilmente salvarsi Omero dal peccato di poco buona imitazione. allorche ci rappresenta Ettore uomo prode, nobile e avvezzo a'pericoli, vilmente, e vergognosamente pien di paura fuggi-

<sup>(</sup>a) Immagini sontuose.) Questa parola Seneuoso si suol dire d'un banchetto, o d'altra cosa di costo, dal Latino Sumptuosus. Non è adoptata da gli antichi; e in questo sentimento è alquanto i impropria. Avrei detto splendide, magnifiche, e simili.

re al primo, e solo aspetto d'Achille, in faccia del padre, e di cutti i suoi Trojani. Anzi sa, che al solo apparir di Patroclo, vestito coll' armi d' Achille, Ettore si metta in suga, e persuada il resto de' Trojani a far lo stesso. Altro giudizio, dicono essi, mostrò Virgilio, benchè imitasse in tale impresa Omero. Vero è, ch' egli fa fuggir Turno avanti ad Enea; ma solamente dappoich' egli è rimaso senza spada, e unicamente per trovar nuove armi da difendersi incontro al nemico. Non troppo acconciamente ciò si finse, per lor parere, dal Greco Poeta; nè il gran desiderio d'aggrandire, e far maraviglioso il valor d'Achille dovea senza gran ragione fargli dimenticar le leggi, e l'Idee universali della Natura. Più lodevole, tuttochè meno mirabile, sembrerà la morte d'un Rodomonte, d'un'Argante, d'una Clorinda; perchè finalmente si ha da cercare il maraviglioso, ma non però uscir de' confini del Verisimile, cioè del Vero universale, e delle leggi, e Idee della Natura. Non dee questa probabilmente senza gagliardi motivi far sì timido, e vile un'uomo forte, nobile, valoroso, e nol doveva in tali circostanze. lo non voglio cercare, se sia ben fondata questa loro censura, perchè non mancano ragioni da difendere Omero. So bene, che i principi son tali, cioè: Che si ha da perfezionare; non da distruggere la Natura; imitare, e rappresentar ciò, che ella ragionevolmente, e probabilmente può, e dee far di più mirabile, e compiuto in perfezione, o in difetto; e non ciò, the il capriccio della sola Fantasia può a suo talento fingere. Anzi tanto ha da essere scrupolosa la Poesia, ch'essa non può lecitamente rappresentar cose, benchè veramente avvenute, e raccontate da Storici fidati, quando queste non abbiano l'aria di Verisimili. Nel qual caso è ufizio del Poeta il temperar questo soverchio Maraviglioso con Verisimili colori, onde senza difficultà possa apparir probabile a cutti. Che se in valenti Autori si truovano imitate delle azioni, e delle cose Araordinarie, che non si facilmente si possono trovar dentro i termini del Vero universale, e della Natura; io non perciò esorterei alcuno a seguirli in questo, e a lodarli, siccome niun dipintose ha da imitar quelle arditezze, o storpiature, e que'd'sfetti di proporzione, che talvolta s'incontrano nelle tele de' più samosi Maestri. L'Intelletto sano ha troppo dispetto in veder, che il Poeta in vece di far le cose come naturalmente dovrebbono, o patrebbono effere, le fa al contrario, cioè come ragionevolmente non hanno da essere, o pure nol possono.

Nè vorrei già, che quando noi diciamo, doversi da' Poeti persezionare la Natura, e sar compiuti, e mirabili i suoi ritratti, Tom. 1. G 2 ta-

mluno, fi pensasse, che noi parlassimo della Morale, in guisa che dovessero le persone de' Poemi sempre essere persette, e compiute nella bontà de' costumi. Noi non intendiamo, che s'abbie da perfezionar la Morale, ma bonsì la Natura, bastando ciò per cagionar manaviglia, e diletto. Richiede per esempio la Morale, che i Resiono giusti, le Donne pudiche, i Guerrieri forti, i Configlieri prudenti, e fimili collumi. Non per quello dovrà il Poeta rappresentar sempre tali queste persone. Non sarà tenuto a far sempre i Servidori fedeli, le Madri penere verso i lor sigliuoli, e i figlinoli ubbidienzi a'lor genitori; non è obbligato, in una parola, a rappresentar tutto le persone con gli afferti moderati, e colle Virtù convenevoli allo stato loco, come vuol la Morale. Non è campoco tenuro a farci vedere i Vizioli, o Virtuoli sempre coll' estrema bruttezza de Vizi, o colla somma bellezza delle Virtù. potendo egli, anzi dovendo talvolta, rappresentare il mediocre sì delle Virtù, come de' Vizj, parte por seguire il Verisimile, e parte per mostrar varietà di ritratti, cotanto necessaria per diletrare. A lui dunque basterà di descrivere quello, che può verismilmente, o ancor suole pur troppo far la Natura; cioè potrà introdurre eziandio de i Re ingiusti, delle femmine poco oneste, de guerrieri vili, de' Consiglieri stolti. Solamente egli dee poi ben rappresentare, ben dipingere i costumi presi, e persezionarli in quella spezie. Sarebbe per conseguente di leggieri un'errore, se rappresentando un'uomo vilissimo, ed imbelle, a costui attribuis. se azioni Eroiche, e piene di gran valore; se una pudica Donna si rappresentasse sfacciata; se un uomo pio facesse delle Empierà, un giusto delle azioni ingiuste, un'uomo onorato delle fellonie, quando ragioni verifimili, e forti non conducessero costoro a cangiar costume. Per tal cagione può dispiacere ad alcuni la mentovata vilissima fuga d'Ettore, perchè il carattere di quel personaggio era la Fortezza. Non piace ad altri (ed io son tra quegli) l'azion d'Enea in Carragine, cioè quel giovenilmente innamorars, dimenticarsi de' desreti, e delle promesse de gli Dei, e levar l'onore a Didone. Il carattere d'Enea, rappresentato da Virgilio, è la Pietà, la Prudenza virile, e la Fortezza. Si distruggono dal Poeta le due prime Virtù, con rappresentare Enea caduto in un tal misfatto; nè il costume è proprio, verisimile, ed eguale in quel personaggio, il quale giusta le leggi dell'Epopeja dovrebbe essere in ogni Virtù perfetto, perchè egli è il vero Eroe del Poema. E se Virgilio ebbe voglia, come alcuni sospettano, di screditar l'origine de'Cartaginesi tanto nemici de'Romani, egli poteva ricorrere ad un parcito più convenevole. Parimente non con assai prudenza da Omero ci vien rappresentato Ulisse, che si laseia ubbriacar da quei di Corsà, posciachè questo Eroe si era proposto dal Poeta, come un modello dell'ubbriachezza, persochè in ciò
e da Fisostrato, e da Aristotele su ripreso Omero. Adunque noi
solo intendiamo di dire, che i Poeti banno da persezionare nella sua spezie quel ritratto, ch' eglino han preso, e copiato dalla
Natura, sia questo e di bontà morale, o di malvagità, sia sodevole, o biasimevole, sia in eccesso, o pur temperato. Di questi
esempi, e ritratti ci provvese tutto giorno la Natura, e questi si

veggono rapportati da i migliori Poeti.

Non credo già, che ben'atteneamente considerasse il P. Ravi. no queste leggi, e libertà della Poesia, quando nelle sue Ristessio. ni sopra la Poetica moderna al cap. 25. scrisse in tal maniera L' Angelica dell' Ariofto è troppo sfacciata; l' Armida del Taffo è troppo appassonata. Questi due Poeti tolgono alle Donne il lor caratte. re . the e la verecondin . Nell'ano Rinaldo e molle , ed effemminato : Orlando è troppo senero, e appassionato nell'altro. Se fatte debolezze non si convengono a gli Eroi. Que koè un toghiere ad esti la nobilià della lor condizione per farli cadere in bagattelle. Troppo in vero parmi che presenda quelle Scrittore in volendo, che un Poeta non polla formare il Ricratto d'una femmina, priva del virginal rossore. o d'un guerriero vierto dalla concupilcenza. Se dovesse la Poesia rappresentar le persone, come la Moral Filosofia le brama, certo è, che non solamenre il Tasso, e l'Ariosto sarebbon da riprendere. ma Omero ancora, il quale per una Donna fa cadere Agamen none. e il suo Achille in perniziosi deliri di collera; e Virgilio, che leva a Didone il carattere della modestia, e dell'onestà. Ma perchè il Poeta non ha tale obbligazione, porendo egti formar tutti que Ricrarti, che suole, e può la Natura proporgii; auzi dovendo per amor della varietà formarli, ora in eccello, ora in mediocrità, e ora ne primi passi della Virtà, o del Vizio; io non so come giustamente si possa sur processo addosto a questi Poesi: massimamente soggiuagendo rosto il P.Rapino: Che la gran regola di trattere i coffumi è parlla di copianti dalla Natura; e la Natura ci sa spello veder de' Rittatti somiglianti a quel d' Armida , è Rinaldo. In effecto lasciando l'Ariotto da parte, il cui Poema, per essere un Romanzo, si regge con alcune più larghe leggi, e con privilegi particolari, che qui non monta il rifetire, parliamo del folo Tasso. Ci sa egli vedere Armida senza il varattere donnesco, cioè senza verecondia; ci rappresenta parimente Rinaido più essemminato di quel, che la nobiltà della sua condi-·G 4 zio-

zione avrebbe richiesto. Ma non è egli manisesto, che la Natura ci ha tante volte mostrato, e tutto giorno ci mostra somiglianti esempi di fragilità ne' Principi più valorosi, e grandi, e nelle femmine nobili? Non occorre cercarne le pruove, e i testimoni dalle Storie antiche, poichè le moderne abbastanza ce ne forniscono. Che se la Natura può farci vedere, anzi spesse volte ci fa vedere gli errori de'grandi uomini, e delle femmine illuttria perchè non sarà lecito al Poeta il rappresentarne alcuno, per ritirare con si fatti esempi altre nobili, e valorose persone da simili precipizj? Dirò di più, che questi due Ritratti, oltre all'esfere Verisimili nell'universale, ancora il sono nel particolare, essendo Rinaldo, e Armida giovanerri, e conducendos amendue con verisimili circostanze a cadere in una follia, in cui egualmente possono cadere, e cadono tutto giorno nobili, e plebei, donne, e nomini, e caddero secondo l'opinione de gli antichi un' Ercole, un'Achille, e altri famosi guerrieri. Rappresentasi Rinaldo, come giovane, ed è costume de'giovani l'innamorarsi ancor perdutamente. Rappresentasi pure valorosissimo, e forte in guerra; ma a questo carattere di Fortezza non s'oppone l'altro dell' Incontinenza Anzi Aristotele ne'Libri della Politica insegna, che gli nomini forti, e guerrieri son prontissimi alla lascivia. Che se si dirà, che il Poeta ha dipinto con troppo vivi colori, e con troppa cura le tenerezze, e gli amori di queste persone: ciò sarà non difetto di Verisimile, nè peccato di Poesia, come Poesia, ma errore della Poesia, considerata come Arte subordinata alla Politica, e perciò obbligata a fuggire il pericolo di nuocere co'suoi Ritracti a gli altrui costumi, siccome diremo altrove. Conchiudiamo dunque, che i Poeti al pari de' Dipintori, per dilettar colla Materia, cioè colle cose, debbono formarsi in mente una Idea perfetta della Natura, configliandosi con questa nel rappresentare sì la leggiadria, bellezza, e maggior persezion delle cole; e sì la deformità più terribile, più ridicolosa, più rilevante delle medesime secondo il grado, e la qualità loro. Sieno le azioni, le cose, le persone, o sublimi, o mezzane, o umili; sieno i Vizi, le Virtu, gli affetti, e i costumi delle persone o in eccesso, o pur mediocri; sieno i fatti veramente, o pur solo verisimilmente avvenuti: dovrà il Poeta rappresentar questi sì differenti oggetti coli'eminenza più nobile, o ignobile della propria Natura d'essi, cercando sempre il Mirabile, e riguardando sempre il Vero, o Verisimile della Natura. In questo Maraviglioso, in questo Vero, o Verisimile consiste il Bello della Materia; e trovandofi ne'Ritratti, ne gli avvenimenti, ne'costumi, ne gli affetti rappresentati dal Poeta, queste due belle doti, sicuramente ne trarrà diletto chiunque gli ascolta, o li mira.

## C A P. XIII.

Del Bello dell'Artifizio. Sua virtù, e suoi esempi. Perchè più belli alcuni versi in paragon de gli altri. Comparazione d'un passo dell'Ariosto con altro d'Omero. Bellezze delle antichissime Poesie, e spezialmente dell'Ebraica. Bello comune a tutte le Nazioni. In che consista la differenza fra i Poeti di vario Lingue. Versi ingegnosi del Suzeno Poeta Persiano.

Vendo noi fingul trattato delle Bellezze della Materia, convien' ora far passaggio a quelle dell' Artifizio, e dirne alcune generali parole, riserbandoci di pienamente parlarne più innanzi. Secondochè s'è detto altrove, noi per Artifizio intendiamo la maniera di rappresentare, ed esprimer le cose; e da questa dicemmo, che si accresce, o si dà no-vità, vaghezza, e lume alla stessa Materia. Non sia una verità, un'azione, un sentimento, maraviglioso, e fraordinario per so: può la maniera di rappresentario, e dipingerio colle parole, farlo divenir tale; o pure può far essa, che più pellegrino, e dilettevole di prima, riesca ciò, che per se stesso era talo. Soccorrendo il Poeta coll'Artifizio nuovo, e mirabile alla Materia non nuova, e non mirabile, dà per dir così un'abito, e un'anima nuova alle cose, con che genera facilmente diletto. Una viva Metafora, un'ingegnosa Parabola, e Allegoria, una leggiadra Pigura, una disposizion di parole, un'evidenza nel dipingere, un'affertuosa, nobile, e straordinaria limmagine (nelle quali cose principalmente l'Artifizio consiste) sa talvolta, che un'avvenimento, un costume, un'afferto, un sentimento, ci sembri vaghissimo, ci rapisca; cosa che per avventura non succederebbe senza il soccorso dell'Artifizio. Le vaghe Figure, per cagion d'esempio, e le tenere, e nobili espressioni, con cui Francesco de Lemene in una Canzone alla Beatissima Vergine adorna la Materia, possono darci un saggio delle Virtù dell'Artifizio. Così comincia la seconda Stanza:

Chi sia Costei più fra le belle Bella?
Chi sia Costei più fra le sagge Saggia?
Chi sia Costei più sra le sante Santa?
Costei, che del suo lume il Sule ammanta,
Costei, sotto il sui piè Cintia s'irraggia,

Costei, cui fregia il crin più d'una Stella?
Costei, che al candor sembra
Dell'alma, e delle membra
La feconda Conchiglia, e Verginella?
Questa (ma pria ch'io'l dica, oimè perdona
Al mio profano ardir, Vergin pudica)
Questa (ma pria ch'io'l dica
Tu pensier puri, e puro stil mi dona)
Questa alsin, questa, il dirò pur (ma pria
Chino la fronte umil) questa è Maria:

Se avesse il Poeta detto senz'altro Artifizio: Che Maria fra tutte le belle è la più bella, fra tutte le sagge è la più saggia, e ch'
ella tien sotto i piedi la Luna, e ch'ella è coronata di Stelle &c.
sarebbono i suoi sentimenti per cagion della sola Materia ancor
belli. Ma senza paragone son molto più belli per la maniera,
e per l'Artifizio, con cui sono espressi, e girati. Quella interrogazione mischiata con istupore, quel sospendere la risposta,
quell'interromperla con Immagini affettuose, ed inaspettate Apostrosi, dà una cert'aria di novità, di mirabile, di maestoso, e tenero alla Materia, che quasi ci può parere un'altra cosa, e insinitamente più ci diletta, mercè dell' ornamento accresciutole
dall' Artifizio. Nè già meno artifizioso, e pien d'affetto si è il
rivolgersi nella seguente Stanza con passaggio improvviso a parlare col Nome stesso di Maria. Dice egli così:

Nome, mi suoni al Cor sì dolcemente,
Ch'egni amaro timor dissombri, e teco
Guidi nell' Alma mia dolce speranza.
Del mio grave fallir la rimembranza,
Che per primo gastigo io porto meco,
Muove tempeste all' agitata mente.
Già teme in ciechi orrori,
Già teme in mille errori,
Di naufragio mortal l' Alma dolente.
Sol bella speme avviva, e poi l'affida
Maria, che al Cor mi dice in suon pietoso:
Nel cammin periglioso
Se tu se' fra gli errori, io son la Guida;
Se tu se' fra gli orrori, io son la Luce,
Se tu se' fra gli orrori, io son la duce.

Appresso continua il Poeta a cavar dalla Materia nobili, belle, e pellegrine Verità, spiegandole poscia in questa maniera:

Pur troppo errai su questa via fallace,

Ed

Ed erro encor; che nel sentiero incerto
Scorta mi sei duo ciechi Amere, ed Ira.
E l'uno, e l'altro a suo voler m'aggira
Con vario inganno, ove il periglio è certo,
E l'inganno è peggier, quanto più piaco.
Ma dovunque mi vada,
Sempre in sin d'ogni strada
Trovo battaglie, ove sognai la pace.
Cb'ove banno il regno ler Morte, a Fortuna,
Vera pace il desire indarno chiede. &c.

Ora nelle due superiori stanze, e più ancor nella prima, si sarà scorto il gran prò, che si apporta alla Materia dall' Artifizio, rendendola esto, più ch'ella non è, pellegrina, dilettevole . e bella. Molto più si conosce questo vantaggio, quando la Fantasia così artifiziosamente veste una qualche Verità, che ella di af. facto triviale passa ad essere sommamente nuova, e firaordinaria. A ciascuno parrebbe una Verità ben triviale il dire, che i Fiumi me' lor principi conducono pos'acqua, e poscia diventane si grandi, che sovente shoceano fuor dolle rive. Con alcra bellezza comparirà questa Verità, se le porgerà soccorso la Fantasia, vestendola col suo Artifizio di un color pellegrino, e raro; siccome appunto sece un valoroso Scrittore Italiano, pochi anni sono rapito dalla morte. Flumina, diceva egli, initiis verecundis, progressu immedico, as legum omnium experte procedunt, Altrettanto può far l'Ingegno con ular l'Artifizio suo sopra la Materia: Avendo uno Spartano fatto voto di precipitarsi da un'alto scoglio in mare a Leucade in onore d'uno de'suoi falsi Dei, come costumavasi allora con grave pericolo di lasciarvi la vita: rimirata l'altesza del precipizio, tornossene addietro. Essendogli ciò attribuito a viltà, e paura: Non aveva io pensato, dissegli, che questo voto avesse bisogno d'un voto maggiore. Pongali, che coltui avelle risposto: lo non sapea, che per adempiere questo voto, convenisse esporre a risebia manifesto la vita: avrebbe egli detto la medesima cosa, ma senza novità, e leggiadria. veruna; ne il sentimento suo avrebbe apportato alcun diletto. L'ingegno acuto dello Spartano con maniera artifiziola spiegò lo stesso concetto, e sece riuscir bellissima, e dilettevole la risposta, con dire, ch'egli non avea pensaro, che il voto di fare il salto avesse bisogno d'un voto maggiore per non affogarsi. Ma dell'Arrifizio tenuto dalla Fantasia, e dall'Ingegno, come ho detto, più ampiamente si ragionerà altrove. Ne abbiamo finquì inteso abbastanza per poter con qualche franchezza savellar d' un punto assai necessario a sapersi. Cioè,

Cioè, constituiti da noi per fondamenti del Bello Poetico il Vero, o Verisimile, e il Maraviglioso, nuovo, e pellegrino: vedutosi, che o la Materia rappresentata dal Poeta può per se stessa aver novità, e cagionar perciò maraviglia, e diletto; o pure l'Artifizio, che ancor nominiamo maniera di rappresentar la Materia, può effere anch' effo Maravigliofo, e dilettevole, dando aria di novità, di rarità alla Materia, che per se non l' aveva; o accrescendola, se pur l'aveva; possiamo cominciar'a scorgere la cagione, per cui nelle opere de gli stessi principali, e famosi Poeti, alcune azioni, alcuni costumi, affetti, sentimenei, ed intrecci sono talvolta più, o men belli in paragon de gli altri, che nell'opere medesime si troveranno. La Materia de gli uni sarà più rara, straordinaria, e nuova, che non è quella de gli altri; ovver l'Artifizio, e la maniera dell'imitare, avranno maggior finezza; ovvero e la Materia, e l' Attifizio concordemente conterran più novità, maraviglia, e forza di muovere, e dilettar chi legge, che non contiene la Materia, o l'Artifizio d'altri versi del medesimo Autore. Gran novità, e stupore apporta nell'Ulissea la spelonca di Polisemo, e l'arte, con cui si sottrasse l'accorto Ulisse alla crudeltà di quel mostro. Ciò con gran ragione ci diletta maggiormente, che i tanti cicalecci, e configli de' Proci, o Rivali in Itaca, i quali per parce della Materia spirano poco stupore, nè son molto pellegrini per l'Artifizio. In ogni libro dell'Eneide si sente la divinità di Virgilio. Contuttociò essendo e la Materia, e l'Artifizio nel II. e IV. Libro più maravigliosi, nuovi, e pieni d'affecto, che nel l.e nel VII., ci diletteran maggiormente quelli, che questi. Lo stesso pure accade ne' costumi, ne gli affecti, e ne' sentimenti; alcuni de'quali o per loro stessi, o per la maniera del rappresentarli. compariran si nuovi, e rari, che via più diletto ritroveremo in esti, che in altri espressi dall'Autore medesimo.

Non è difficile il render ragione, perchè mi paja bellissimo un senumento dell'Ariosto nel 27. Canto del Furioso, e perchè mi paja più bello d'alcuni altri sentimenti, ond'è composto quel Poema. Contiene esso gran novità, esprime vivissimamente il constume, e l'affetto d'un Eroe pieno ad un tempo stesso di grave sdegno, e di generoso valore. Quest'Eroe rappresentato dall'Ariosto è Rodomonte, alle cui nozze a veva Doralice rinunziato per consentimento del Re Agramante. Dopo aver costui tra se molto esagerata l'infedeltà delle Donne, segue il Poeta a ragionarne così.

Il Saracin non avea manco sdegno Contra il suo Re, che contra la Donzella; E così di ragion passa à l'egno,
Biasmando lui, come biasmava quella.
Ha desso di veder, che sopra il Regno
Li cada tanto mal, tanta procella,
Che in Africa ogni cosa si funesti,
Nò pietra salda sopra pietra resti.
E che spinto dal Regno, in duolo, e in lutto
Viva Agramante misero, e mendico;
E ch'esso sia, che poi li renda il tutto,
E lo riponga nel suo seggio antico.
E della sede sua produca il frutto,
E li faccia veder, che un vero amico
A dritto, e a torto esser dovea preposto,
Se tutto il Mondo se li sosse opposto.

Secondo il giudizio mio non poteva nascere un più nobile, un più bel desiderio in euore ad un Cavalier, prode, sdegnato, e desideroso di vendicarsi, quanto il bramare, che Agramante sosse speciato del Regno, e che toccasse a lui il riporlo in trono. Mi diletta un tal sentimento, un tali costume, un tale assetto, perchè nuovo, raro, maraviglioso, e sublime. Io non so già, se l'Ariosto abbia in questo luogo punto d'obbligazione ad Omero. So bene, che il Greco Poeta nel lib. s. dell' Iliade anch'egli pone in bocca d'Achille un somigliante pensiero, ma non bello al pari dell'altro. Era questo Eroe sommamente adirato contra Agamennone, che gli avea rapita Briscide. Piangeva per rabbia, e pregando Tetide sua madre, che volesse riparare con qualche vendetta l'onta a lui fatta, (a) tra l'altre cose le parlava in simil guisa:

<sup>(</sup>a) Tra l'altre cose le parlava in simil guisa.) Qui per servire alla brevità, e alla delicatezza del secolo, che non ristettendo a quegli antichissimi tempi, ne' quali doveano naturalmente essere secondo l'assetto loquaci, mal sopporta quelle Omeriche intemerate, non si riserisce tutto il passo. Lodo la traduzione del Sig. Muratori; ma non dispiaccia l'udire, come io abbia tradotto tutto così come egli sta questo passo (nella mia traduzione della Iliade) senza perderne parola. Eccolo-

Ma su, se puoi, soccorri al suo buon figlio; Sali all'Olimpo, e pergi pregbè a Gieve; Se al cuor di Gieve mai alcuna aisa Donasti su, od in parole, o in fassi. Peichè spesse in s'adj, orando in casa Del padre mio Peleo, quando dicevi, Che il figlio di Sasurno, che le nubè Nere raguna, sola su fra sussi Gé Immoreali salvasti, e da lui sola allonsanasti una malvagia sine, Quando legar le valler gli alsri Iddii,

Deb su, se'l puoi, porgisoccorso al figlio,
E imperralo dal Ciel. Se al gran Tonanto
O con opre, o con detti unqua piacesti,
Come i) sposso glariar ti sento,
Tutto richiama alla memoria sua;
E prostrata a' suoi piè prega, e sconginra,
Ch'egli al Campo Troian mandi ventura.
Fa, cho seacciati insin'al mar gli Argivi
Col sangue lor paghin del Re le colpe;
Fa che intenda Agamennone il superbo
Da' gravi mali suoi, quanto gli costi
L'aver con tauta visiania perduto
Il più sorte de' Greci, e il più temuto.

Bello eziandio, non può negarsi, è il sentimento d'Omero, esa primendosi molto vivamente con esso la collera d'Achille, ma molto men bello in paragone di quel dell'Ariosto. Imperciocchè e chi non conosce, quanto più nobile, ed Eroica sia la vendetta bramata da Rodomonte, che la desiderata dallo sdegnato Achille? Brama l'uno, che sieno perditori i Greci, solamente assinchè s'ac-

cor-

Giuno, Nettunno, e Pallade Minerva. Ma su accorrendo, o Dea, sì il liberasti, Chiamando sosto il Cento-mani al grande Olimpo , cui gl' Iddii nomen Briane, Gli Uamini tutti appellano Egeone; Poiche costui nella sua forza d molto Del padre suo miglior, che presso al figlio Di Saturno fedea in lieto onore. Di lui i beati Iddii ebber timore, Ne più Giove legaro. Or dunque a lui Membrando tutto ciò, t'affidi, a prendi Supplichevole, umil, le sue ginocchia; Se a' Trojani pur vuel porger soccerse. In altun modo, e gli sconsissi Acbei Spingere al mare, e nelle navi chindere, À fin, che del lor Re godano tutti, E conosca anco Atride Agamennone, Che a tante genti da per tutto impera, Il propio danno; poiche nulla ei volle Rispessare il più prode infra gli Achei.

Se il passo si fosse messo come è, avrebbe servito al proposito di fare spiccare l'Ariosto sopra Omero: potendo parer questo languido, e rincrescevole, e per la troppa diceria nojoso; l'altro vivo e spiritoso, e che sa spiccare la Cavalleria nel forte ancor dello stegno. Non è però, che da questa caricatura di costume non siau venute in proverbio le Rodomontate; e che Rodomonte non passi quasi per un perfonaggio Comico, simile appresso a poco al Miles gloriosus di Plauto. Qui Achille parla colla Madre, e non può mester suori la sua suria, facendo sigure di raccomandarsi. Traluce tuttavia ne gli ultimi versi il carattere dell' Impiger, iracundus.

corge it Re loro d'avere errato nel vilipendere Achille. Vorrebbe l'altro, che dalle disavventure fosse tratto Agramante ad un misero stato, e a lui poscia rousesse di restituirgii il Regno, onde gli favelle conoscere, quanto avelle a torto oltraggiato un sì generoso amico. Non contiene il desiderio del primo tanta generofità, e nobiltà, come quello del secondo. Comparendo adunque più maravigliofo, più raro, e più nobile il costume, e il sentimento di Rodomonte, che quel d'Achille, giustamente ancora più bello mi sembra, e più mi diletta il primo, che non fa l'altro. Perseziono l'Ariosto più d'Omero la Natura, sacendo parlare il suo Guerriero nella maniera più persetta, e nobile, che si possa da uno, il quale in mezzo alla collera non lascia d'essere un generoso Eroe, desiderando una vendetta gloriosa; laddove l'altro nel suo sdegno ha un non so che di men nobile, mischiato al carattere d'Eroe, mentre per vendicarsi solamente brama il mal

d' Agamennone.

In ogni tempo, ia ogni luogo poi, dove sieno fioriti valenti Poeti, ed Ingegni fortunati, secondo la trasmigrazion delle Scienze, sempre si è regulata la Poesia co' medesimi principi del Bello. Il Vero serviva di fondamento alle Pavole, alle azioni, a i costumi, a gli afforti, gi sentimenti, e a tutto il lavoro Poerico; ma il Vero maraviglioso, e nuovo, per cagione o della Materia, o dell' Artifizio; e la Fantasia, e l'Ingegno si adoperavano per discoprie questo nuovo, e pellegrino nella Natura, o per dar novità al Vero triviale, ed usato. Per ben'esprimere gli affetti, i pensieri, e le Verità aftracte, psavano anche i più antichi, e ftranieri Poeti il soccorso delle Figure più vive, delle Similitudini, Parabole, Merafore, delle Immagini Fantastiche, ed Ingegnose, Siudiavano essi la Natura, ed esprimerano il Vero con parole, e lo. cusioni proprie, vive, e ftraordinarie, o con forme affertuose, macstole, tenere, semplici, acute, e pellegrine, secondo la diversità del suggetto. La più pura, la più santa, e la più antica Poesia senza dubbio è stata quella de gli Ebrei. Ci restano tuttavia i Cantici di Mosè, e d'altri Profeti, i Salmi di David, il libro di Giobbe, i Proverbj, la Cantica di Salomone, le Lamentazioni di Geremia, che son Poemi contenenti un ritmo, e messo parricolar de' Giudei, siccome ce l'attestano Filone, Giofesso, Origene, Eusebio di Cesarea, S. Girolamo, e altri, benchè sieno di contrario patere Giolesso Scaligero, e alcuni moderni. In questa divina Poesia & truovano meltissime Immagini, Figure, ed espressioni veramente divine, mirabili, e nuove, alle quali o non fi suol por mente, o levosi parte della natia vaghezza, e forza colla rezzezza delle traduzioni in altri Linguaggi. Ci può egli essere più tenera, ed assettuosa Poesia della soprammentovata Cantica, in cui si rappresentano i dolcissimi amori dell' Anima con Dio? Per ispiegare l'ira divina, per commuovere il pianto, e la pietà, chi ben considera i libri di Geremia, vi truova dentro maravigliosi pensieri. Somma è poi la nobiltà, con cui dal Reale Proseta si cantano le grandezze, la misericordia di Dio, e il pentimento dell' Anima sedele. Osservisi, con che sublime pensiero ci sa quessi nel Salmo 103. concepire la gran potenza di Dio, qui respicis terram, dice egli, Esacit cam tremere: il quale rimira la terra, e con un sol guardo la sa tremar tutta. Mirabile, dico, è questa Immagine, e facilmente può ciascuno avvedersene, non potendosi più vivamente, che con tal'espressione, spiegare la maestà, e onnipotenza divina. Equesto bel passo mi sa sovvenir d'un' altro somigliante d'antico Poeta, il quale così nobilmente savellò di Dio:

Ecce viget, quodeumque videt: mundum reparasse Aspexisse fuit-----

Ed è ben probabile, che dal dovizioso sonte della divina Serittura bevessero talvolta de nobilissimi concetti anche i profani Scrittori. Certo è (per apportarne un sol confronto) che Omero, per ispiegar con Immagine sensibile la maestà di Giove, anch' egli l'est presse colla forza del far tremare. Perciocchè dice egli nell'8. dell'Iliade:

Quando sull'aureo Trono egli s'asside, Sotto a' suoi piedi il grande Olimpo trema.

E nel 13. descrivendo Nettuno in Terra, che si portava al soccorso de' Greci, così ragiona:

Sotto il piede immortal del Nume andante Tremavano i gran monti, e l'alte selve.

Eccovi, come ancor da' Gentili, tuttoche di nazione, e di credenza diversi, si usarono le Immagini prima nate in mente a i divini Poeti.

Ma solamente a chi possiede il buon Gusto Universale, ed è sibero dalle anticipate opinioni, è riserbato il ben gustare se bellezze dell'Ebraica Poesia. Non si conoscono queste da mosti, perch'esse non han l'aria, e il vestito delle Poesie moderne, a oni siamo solamente intensi, ed avvezzi. Per altro se noi ben pesiamo il sondo, e la materia de'sentimenti di que'Santi Poeti, vedremo, che contengono una singolar bellezza, e che in quella vaghissima semplicità di pensieri si chiudono cose maravigliose, come ancor parve a due eloquentissimi Padri della Chiesa Giovanni Grisostomo, ed Agostino. Per toccar con mano questa verità. besterebbe trasportare in Italiano quegli stessi sentimenti. e mucando la sopravveste, che diede loro la Lingua primiera, vestirli alquanto alla moderna. Allora certo è, che ci diletterebbero Maissimo, e potrebbe farsene la pruova, per esempio, nel Salmo 126, il quale ci rappresenta gli Ebrei parlanti nella cattività di Rabilonia. Secondo la volgara son quelle le sue parole: Super Aumina Babylonis, illic sedimus, & flevimus, quum recordaremur eni. Sion. In salicibus in medio ejus suspendimus organa nostra (S. Girolamo legge Citharas nostras), quia illic interrogaverunt nos qui captivos duxerunt nos, verba cantionum. Et qui abduxerunt nos: Hymnum cantate nobis de canticis Sion. Quomodo cantabimus Canticum Domini in terra aliena? &c. Queste bellistime Immagini della Fantalia Poetica, questi medelimi tenerissimi sensi furono poi trasporrati in verfi Latini da S. Paolino con vaghissima parafrasi. Se altrest noi volessimo veder dipinto il furore dell'esercito Babilonese dal Profera Geremia, converrebbe traslatar bene ciò, ch'egli scriffe nel lib. 1. cap. 4. v. 12. con queste parole: Ecce quasi nuber ascendes, & quasi tempestas currus ejus; velociores Aquilis equi illius. Un nobis, quemam vastati sumus. Poco appresso dipinge egli in tal guisa le stragi recate da'barbari : Aspezi terram , & vacua erat , & nibil : & Celos, & non erat lux in eis. Vidi montes, & tece movebantur . & omnes colles conturbati (unt . Intuitus (um . & non erat bomo ; & omne volatile Culi recessit. Aspexi, & ecce Carmelus desertus. & omnes urbes eins destructe funt a facie Domini, & a facie ira furoris ejus. Eccovi con che Immagini sensibili, e vive, con che Iperboli terribili ci fa il Profeta comprendere, e imprime nella nostra Fantasia gli effettimello sdegno divino sopra i Giudei.

E da ciò, credo io, si può in qualche maniera scorgere, che tolte le particolari forme di dire della Favella Ebraica, il fondo di quella sacra Poesia non è disserente da quel de Greci, Latisti, Italiani, e Franzefi. Il Bello sempre è stato Bello, sempre tale sarà in ogni tempo, e luogo; perchè sempre una sola è stata, e sarà la Natura, che i valorosi Poeti dipingono. Chi ben esprime, e chi ben perseziona le Velità d'una tal Maestra, dec per necessità piacere a tutti, essendo che da tutti s'amano, e fi gestano le Verità, quando queste o sono, o per l'Artifizio Poetico divengone mamvigliose, e nuove. La sola o maggiore, o miner colture de gli fludj fa solamente, che più in un paese, e meno in un' altro, gl' Ingegni Poetici fieno più, o men fortunati nel compor Poemi, avendo per altro tutti gli uomini i medesimi semi del Bello. Purche ben si studi la Natura, ella insegna i pensieri, le nobili, e machole azioni, e spezialmente gli affetti più gagliardi, vivi, e ! Tome I. tene-

teneria Tutti gli uomini, beache diversi fra loro di nazione, di Sostumi, e di ftudi, non son però differenti nel sentir le cose. Elsendo la Natura una sola in ciascuno, essendo comuni a tutti le passioni, e amando tutti il Bello, il Buono, il Vero, tutti per conseguence possono ritrovare, p'odurre, e gustar que sentimenti, quegli avvenimenti, que'cr ftumi, che per cagion della Materia son Poetici, e belli, cioè maravigliosi, pellegrini, e nuovi. Può solamente darsi, anzi suol ben sovente mirarsi fra una Nazione, e-l'altra, e fra i dotti, e gl'ignoranti gran differenza nell' Artifizio, o sia nella maniera d'esprimere questi sentimenti, ed affetti, quelli avvenimenti, e coltumi. Una persona rozza, per cagion d'esempio, o un Pastore agitato da gagliarda passione, dirà bellissime cose, e finissime Immagini; ma le sporrà con parole naturali, con semplicità, e senza gran ritlessioni, acutezza, e dottrina. All' incontro una persona d'ingegno sollevato, e addottrinata ne gli studi potra dire, e dirà que' medesimi penseri, ma con più arte, con maniera più fina, maggior riflessione, e penetrazione dentro le Verità dell'affetto, che in lei signoreggia. Dirà taluno del volgo: Ve', quanti ftenti si soffrono, quante bugie tutto giorno fi dicono per divenir ricco! Molto sucmurato è ben, ebi non ba danari; ma è ancor molto inquieto, chi ne ba. Quelta bella Verità, che senza dubbio ancor le rozze persone, ammaestrate dalla sperienza osserveranno, ed esprimeranno con semplici parole, serà pure offervata, ed espressa da un'Ingegno più nobile, e dotto, ma con maniera più fina, e leggiadra. Adunque dirà egli, usando questa bellissima esclamazione: O Oro, padre de gli adulaseri, siglinol delle cure, e l'aversi è timore, e anon averti è dolore.

Per altra cagione suo! esserci ancor disterenza tra l'Artisizio, con cui i popoli di diverso paese esprimono i lor per altro nuovi, e mirabili sentimenti. Ciò nasce dalla disterenza del Linguaggio. Ogni Lingua ha certe sue particolari sorme, e maniere d'esprimersi, che son vaghissme in essa, ma in altre Lingue sarebbono distributate, strane, o almen poco leggiadre. Prendansi due dotte, ed ingegnose persone, qua di Lingua, e Nazione molto dissense. Offervisto esse, su esprimano il medesimo sentimento; sarà per tutto ciò diversissima la maniera d'esprimerlo; non per altro, se non per la dissense los Favella. Il non conoscere la finezza propria delle Lingue straniere bene spesso fa, che non si comprenda la bellezza di molti sentimenti esposti in quelle. Certo è, che nell'Ebraca Poesia moltissme son le cose espresse con singolar leggiadria, le quali, se sosse con parirebbono piene di no-

biltà, e d'ingegno incomparabile. Altrettanto avvien pur nelle Lingue Tedesca, Inglese, Danese, ed altre, ciascuna delle quehi oggidi si gloria d'aver valorosi Poeti. Non men dell'altre Nazioni truovano queste e azioni mirabili, e Immagini vive, e afferti, e sentimenti ingegnosi, e li chiudono in versi. Ma conciose siache l'Artifizio, e i colori propri di quelle Lingue son poco da noi conoseiuti, non ci sembrano si belli i versi loro, come ci sembrerebbono, se quelle stesse Verità con equivalente Artifizio si trasportastero in Idioma Latino, Italiano, Franzese, o Spagnuolo. Anche gli Arabi, i Turchi, i Persiani, i Greei moderni, tuttochè per l'ordinario gente lontana da gli ftud'sì amani, come gravi, e poco bercio favorita dalle Muse, han comnoflo, ecompongono moltissimi Poemi, non pochi de quali ho in voduti Mil. in varie Librerie. In questi pure si possono osservare lumi, e colori Poetici, che forse per cagione dello straniero lor contorno non piacerebbono a molti, ma però nel fondo fono degni di somma lode. Produciamone qualche esempio. Fra' Poeti Persiani su in gran riputazione il Suzeno, uomo dotato d'un facetissimo, ed acutissimo Ingegno. Morì egli l'Anno 1173. Ma prima in età ben matura si diede a far penitenza de suoi peccati, e di tal penitenza lasciò testimonio un Poema di otto mila versi, ne' quali piange le colpe commesse. Finsero i superstiziosi, e ciechi Persiani, che costui dopo morte apparisse adeun' amico sue. e dicesse, che gli erano stati da Dio perdonati i suoi missatti per cagione d'un Distico de lui composto. Eccolo appunto.

Tscbar schiz averdabem, id Rebb, Kib der Keng' son mift.

Nifi, vebaget, venzr, vegunagh averdaem.

Cioè secondo la traduzione del Derbelozio;

Quatuor tibi affero, o Deus, qua in thefaure tue non sunt:

Nibilum, judigentiam, peccatum, & ponitentiam.

Le quali parole noi possiamo spiegar così: (a)

Quattro cose, gran Dio, ti porto avanti, Che non comparver mai ne'tuoi teseri;

Il Nulla, ed il Bisogno,

Le Colpa, e il Pentimento.

H 2

Ben-

Iddio Signor, che in tuo tefer non fonc. U Nulla, e la Mancanza,

Ed il Peccato, e'l Pentimento io reco.

Fra i Poeti Persiani su molto stimato costui, & era della Città di Susa, a perciò detto il Suzeno.

<sup>(</sup>a) 1 versi del Suzeno io tradurrel a parola a parola, in quella forma:

Quattre sofe ti vest;

ledio Suzeno, che in tuo teler non feno.

Benchè vestito alla Persiana questo sentimento a me par nobilissimo, ingegnoso, e nuovo. Primieramente genera maraviglia, e diletto il voler presentare a Dio onnipotente, padrone, e padre del tutto, quattro cose, ch'egli non ha ne' suoi tesori; e so scoprirsi pescia, che veramente ne' divini tesori non si truovano queste quattro cose. In secondo luogo sa il Poeta leggiadramente comprendere ad un tempo medesimo la viltà, e la miseria dell' nomo, proprie di cui son le dette cose; e la grandezza, e santità di Dio, che appare immensa appunto, perchè mancano queste cose a i suoi immensi tesori. Finalmente, abbracciando in poco pragioni di placar Dio, cioè il consessar se sentitonoscere d'aver peccato, e d'aver bisogno di Dio, e il pentirsi delle passare colpe, non poteva il Poeta con più ingegnosa, ed acuta brevità chieder perdono all' Altissimo.

Dà il medesimo Poeta Suzeno principio ad un'Elegia sopra una

Principesta morta in età giovenile con questi-sens:

Dum rosæ in bortis e calycibus prodeunt,

Hac rosa momento marcescit, jamque pulvere tegitur. Et dum arberum surculi vernalium nubium sugunt aquas,

Hic narcisses aqua desettu arescit, in medio borsi irrigui. Questo rappresentarci si gentilmente sotto l'Allegoria, e sotto la vaga figura d'una rosa, e d'un narciso improvvisamente seccato, la morte di quella giovane Principessa, sa ben'intenderci, che comune a tutte le genti è il gusto del Bello Poetico, essendo pur da'migliori Poeti Latini, e Greci adoperata la stessa Immagine, come veramente leggiadra, allorchèsi descrive un'ugual disavventura. Il bello Eurialo ucciso dai Rutuli secondo Virgilio nel 9. dell' Eneide cadde a terra,

Purpureus veluti quum flos succisus aratro

Languescie moriens

Descrive il medesimo Poeta colla stessa simmagine il giovane Pallante morto; e Ovidio anch' egli nel 10, lib, delle Trasform. così descrive la morte del giovanetto Giacinto; e finalmente il nostro Petrarca dice di Laura:

Come fior colto langue,

Lieta fi dipartio, non che ficura.

Ecco dunque, come i Poeti ancor più strani, studiando la Natura, ne cavano anch'essi e vaghissimi sentimenti, e vive Immagini, e pellegrine Verità, benchè per cagion della Lingua disserentissima sia talvolta assai disserente l'Artifizio in esprimerle. Ma io non voglio abbandonar questo punto, senza ancor rapportare una Canzenetta, che Bernardia Tomitano consesso d'aver udita in Lingua

Turchesca, e in Lingua Greca volgare, e ch'egli stesso poi trasportò in questi versi Italiani. Si duole in essi una giovanerta della partita dell'amante suo, esponendo in questa guisa i propri affetti.

Bassilico bo piantato, E Rose son nasciute : Dentro delli cui rami Cautan le rondinelle: Deb rondinelle mie, Pregovi, non cantate, Poiche'l mio dolce amante Radice del cor mio Si fa da me lontano, Fuggendo il dolce porto, Per ritrovar fra l'onde Tempefiosi travagli: Deb rondinelle mie, Pregovi, non cantate; Ma più tofto piagnete, Se pietose voi siete.



Servono le cose finqui dette, e gli esempi recati, per farci conoscere, che naturalmente ogni uomo, se non è affatto rozzo, e
privo d'intelletto, può trovare, e gustar ciò, ch'è Bello Poetico, e discernere il men bello dal più bello, o consista questo nella Materia, o nell' Artifizio, o in ambidue. Ma tempo è ormai,
che cominciamo a distinguer meglio la Fantasia dall' Ingegno, e
ad esporre ciò, che l'una e l'altra di queste Potenze contribuisce
alla Poesia col discoprir Materia mirabile, e nuova, o pur con
farla divenir tale per mezzo dell' Artifizio.

## C A P. XIV.

Della Fantasia, di cui si dà una general contezza. Differenza tra
essa, e l'Intelletto; e commerzio tra loro. Immagini Fantastiche,
e lor divisione. Dipingere Poetico perchè diletmuole. Come si faccia.
Ovidio, Pindaro, il Ceva., ed altri lodati. Particolarizzazione:
Si disende Virgilio. Eccessi delle dipinture Puetiche. Omero disaminato. Altra maniera di dipinger Poetico, e suo uso anche in Prosa.

La Fantasia il fonte più fecondo della Maraviglia, e del Bello Poetico, nè l'Ingegno crea concetti sì dilettevoli in Poesia, come questa altra Potenza: perciò da lei facciamo Tom. I. H 3 prinprincipio. Al fonte dell'Ingegno beono tutto giorno aucor gli Oratoria e gli Storici : ma quello della Fantasia è quasi ento sienato nella giurisdizion de' Poeti; e se quindi vogliono attigner'acqua i Reitorici, si possono ragionevolmente talvolta accusar di giurisdizione turbata. Adunque non picciolo vantaggio potrebbe porgersi altrui, se sapessimo discoprir le viscere di questa miniera, massimamente parendo poco o nulla trattato un si ricco argomento. lo come potrò il meglio, comincerò a cavar terreno. E perchè più francamente si possa condur l'opera, egli convien prima comprendere, che cola intendiamo col nome di Fantalia. Lasciando pertanto stare le sottili osservazioni de' Filosefi, e donando ad Aristotele quel suo superfluo nome di Senso comune, dico: Che qualunque oggetto si rappresenti a gli occhi, a gli orecchi, e a gli altri fensi, trasmette un compendio, un' immagine, una simiglianza di se stesso, che ricevuta da i sensi passe per gli nervi. ed organi corporei, infinchè giunge ad imprimersi nel nostro cervello. La Potenza o Facoltà dell'anima, che apprende, e conosce questi oggetti sensibili, o per meglio dire, le loro Immagini, è la Fantasia, o linmaginativa, la quale perchè è posta per nostro modo d'intendere nella patte inferiore dell'Anima, perciè da noi convenevolmente può chiamarli Apprensiva inferiore. Un'altra Apprensiva delle cose ha l'Anima nostra, che superiore da noi s'appetla, perchè è fituata nella parte superiore, ragionevole, e divina dell'Anima; e communemente si chiama Intelletto. Ufizio della Fantasia non è propriamente il cercare, o intendere, se le cose son Vere, o False; ma solamente l'apprenderle Ufizio dell'Intelletto è l'intendere, e il cercare, se queste son Vere, o False. Ma per meditare, e formar pensieri, si collegano insieme queste due Potenze, somministrando l'inferiore alla superiore le Immagini, e i Fantasmi de gli oggetti, avendoli essa presenti ne'suoi Gabinetti, senza nuovo ajuto de sensi; o pur valendosi la sola inferiore di questi Fantasmi per immaginar le cose già apprese, oper fabbricar de gli aleri Fantasmi, poich'essa pure ha forza di concepir nuove Immagini. Regge dunque la Fantasia quell' Arsenal privato, ed Erarios segreto della nostra Anima, ove si riducono come in compendio tanti, e sì diversi oggetti sensibili, che servono poscia a dar, per cost dire, corpo, e materia a i pensieri, e alle operazioni interne dell'Uomo. Sicchè apprese che sono dall'inferiore Apprensiva le Immagini, che Idoli ancora si dimandano,. e schierate queste, come tante merci in una gran Piazza, e Fiera, ove più, ove meno con ordine, e talora con disordine, va or la stella Fantasia, or lo stesso Intelletto scegliendo velocemente quelle, colle quali si formano i pensieri, congiungendone insieme alcune, prima fra lor lontane, riprovandone altre, e altre non degnando pure d'un guardo. Poscia se vogliamo partorire gl'interni concetti, e farne consapevoli gli altri uomini, con maravigliosa prontezza la stessa Fantassa ci provvede le Immagini di quelle parole, che sono acconce a vestire il pensiero per comunicarlo a gli orecchi, o pure a gli occhi altrui.

Dopo questa general contezza, sa di mestieri intendere più precisamente il commerzio, che passa fra l'Intelletto, e la Fantasia, e in quante maniere si formino da queste due Potenze dentra di noi le Immagini, gl' littli, i pensieri, de' quali si compone il ragionamento de gli nomini. In tre maniere adunque si formano le Immagini. O l'Intelletto le forma egli colla sua divina penetrante virtù, senza che la Fantasia altro gli somministri che il seme. O l'Intelletto, e la Fantasia unitamente insieme le conpepiscono. O pur la sola Fantasia senza consigliarsi coll'Intelletto le concepisce. Avviene la prima azione, quando l'Intelletto, dopo aver ben giudicate, e scelte le Immagini, che dalla Fantasia s' erano avanti apprese, forma su quelle, e crea nuove Immagini, che prima non erano state apprese dalla Fantasia. Vede per esempio il nostro Intelletto apprese dalla Fantasia, e impresse in lei moltissime Immagini d'uomini. Egli le congiunge insieme; e da tante Immagini particolari, che l'inferiore Apprensiva avea raccolte, ne cava egli, e forma un'Immagine, che prima non v'era, concependo: Che ogni Uomo ha la potenza di ridere; che gli Uomini viziosi son degni di biasimo; che gran pazzo è quell'Uomo, il qual crede d'effer saggio egli solo; che par proprio de' soli grandi uomini l' aver de' grandi difetti; e simili altre Immagini. Queste da noi propriamente si chiamano Immagini Intellettuali, o Ingegnose; riponendo noi nel numero d'esse tutti i raziocinii, e le riflessioni, che fa l'Intelletto nelle Scienze, nelle Arti, e sopra tutti gli aleri oggetti. Non possono i sensi trasmettere alla Fantasia queste Immagini, ma il solo intelletto le concepisce, e le sa poscia apprendere anche alla Fantalia. Accade la seconda operazione, allorche la Fantalia configliandoli coll'Intelletto, e valendoli del suo lume, elpone quelle Immagini, ch'ella prima ha imparate dal fento, o da altri ajuri efferiori; o pure accoppiando queste, o separandole ne torma delle nuove, che prima in lei non erano, non perdendo però mai di vitta l'Imperio dell'Intelletto. Si fa poi la terza operazione, quando la Fancasia assolutamente comanda nest' Anima, e poco, o nulla ascolta i consigli dell'Intelletto. Il che da noi si pruova ne' logni, ne gli affetti smoderatamente

gagliardi, nelle febbri, o nel bollore dell'Ipòcondria. Allora & certo, che l'Intelletto o nulla o poco esercita il suo imperio. avendo la Fantasia le briglie in mano, e movendo essa, aggirando, congiungendo, e confondendo a suo talento il Regno delle sue Immagini; nè badando l'Intelletto, se le Immagini in tal furioso movimento formate dalla Fantassa contengano il Vero, la chiarezza, l'ordine, o pur sieno affatto false, ridicole, disordinate, ed oscure. Saggiamente perciò disse Aristotele, che l'Intelletto, o sia la Ragione ba quella padronanza sopra la Fantasia. che in una Città libera ba un Maestrato sopra un Cittadino; imperciocchè ancor quel Cittadino può giundere fra poco ad aver padronanza sopra colui, che avanti gli comandava. lo riserbo di ragionar' altrove delle Immagini Intellettuali, o Ingegnose, che nascono nella prima maniera, e propriamente dall'Intelletto, e dall'Ingegno. Di quelle, che nascono nella terza maniera, non occorre parlare, perchè sì fatte Immagini non si comportano nella vera Poesia, e ne' ragionamenti di chi ha senno in capo. Sicchè ora tutto il nostro studio si ristringe a considerar quelle I mmagini, che si concepiscono nella seconda maniera, cioè quando l' Intelletto, e la Fantasia unitamente, e pacificamente concepiscono, ed espongono le cose.

Ora la Fantasia collegata coll'Intelletto (e perciò obbligata a cercar qualche Vero) può, e suol produrre Immagini, che o dirittamente son Vere a lei, e tali ancor dirittamente appaiono all'In. telletto. Come chi vivamente, e con parole proprie descrive l'Arco celeste, la battaglia di due guerrieri, uno spiritoso cavallo, il moto, che fa nell'acqua d'un laghetto un sassolino gittatovi dentro. e simili cose. Queste Immagini rappresentano una Verità rapportata dal senso alla Fantasia, e tale ancor conosciuta dall'Intellerto. O dirittamente sono sol Verisimili alla Fantasia, e all'Intelletto le Immagini, come l'immaginar la scena funesta della rovina di Troja, l'arrivo d'Oreste in Tauri, la morte di Niso, e d' Eurialo, la pazzia d'Orlando, e simili cose immaginate dalla Fantasia, le quali sì a lei, come all'Intelletto compariscono affatto possibili, e Verisimili. O le Immagini son dirittamente Vere, o Verisimili alla Fantasia, ma solo indirettamente appajono tali all'Intelletto. Come allorchè la Fantasia in vedendo per cagion d'esempio un ruscello, che fa mille giri per qualche bella campagna, immagina, e parle Vero, o Verisimile, ch'egli sia innamorato di quel terreno fiorito, e non sappia, o voglia trovar via d'abbandonarlo; la qual' Immagine fa non a dirittura (perchè il senso diritto è falso) ma indirettamente concepire all'Intelletto ciò, ch'è Vero, cioè

cioè l'amonità di quel suolo, e i giri deliziosi di quel ruscello. Ancorchè poi tutte queste diverse Immagini riconoscano per lor madre la Fantalia, e noi siamo per chiamarle Fantastiche, affin di distinguerle dalle Intellettuali, ed Ingegnose; contuttociò daremo propriamente il nome di Fantastiche elle ultime, cioè a quelle. che dirittamense contengono il Vero, o il Verisimile richiesto dall' Intelletto, apparendo in queste più, che nelle altre, il lavorio, e la forza della Fantasia. Le prime, e seconde Immagini si formano dalla Fantalia col dipinger le cose, come elle sono, o possono essere, e apparir naturalmente a i sensi, a lei, e all' Intelletto; e perciò sono in parte Intellettuali, e si convien soro il nome di Semplici, e Naturali. Ma le terze riconoscono più evidentemente il lor'essere dalla Fantasia, la quale insieme unisce due, o più Immagini Vere, e Naturali, per formarne una nuova, che mai naturalmente non è stata, nè può essere, e apparire all' Intelletto; e perciò Immagini Artifiziali Fantastiche debbono da noi appellarsi. Per esempio, il volare è qualità propria, e naturale sol di chi è animato, e ha l'ali. Ecco la Fantasia, che agita l'Immagini sue, ed accoppia quella del volare con quella della Fama, immaginando, che la Fama voli, parli, ed operi. come se fosse dotata d'Anima. Parimente il salutare è proprio sol dell' uomo; nondimeno la Fantasia unisce questa Immagine con quella d'un'ucceno, e immagina, che gli Augelletti salutino col Canto loro l'Aurora nascente. Dal che si scorge, che sì fatte Immagini propriamente son prodotte dalla Fantasia, la quale va immaginando cose maravigliose, e nuove, che son fasse a chi ne considera il senso diritto. Ma perciocchè indirettamente, cioè col significato loro, queste fanno intendere un qualche Vero, o Verisimile all'Intelletto, per questa cagione a lui pure piacciono, ed egli ancora nella lor formazione s'accorda colla Fantasia, permettendole un sì bel delirio, e consegnandole talvolta Immagini Intellettuali, acciocchè essa le vesta con que'suoi vaghi, e mirabili, benchè menzogneri colori.

Ragion dunque ha avuto il dottissimo P. Ceva di descrivere questa capricciosa, e bizzarra Potenza dell'Anima co'seguenti versi.

Has vis ante alios insano concitat cestro
Aonios vates. Nam dura in marmora versam
Tantaliden, & matre satos tellure gigantes;
Et reparantem artus savo in certamine Orillum,
Nec non roboribus textum, atque in mania dustum
Instar montis equum, congesto milite satum,
Aique bippogrypho subvestum Atlanta per auras,

Et que cumque olim secinerunt montra Camme e Talia non Ratto, non Mens (quippe abfona) eudit; Sed sensus parit iste amens, Mentisque magistre Explicat ante ocujet. Illa autem digerit omnia, Inque unum cogit Adelectu singula multo Expendens eaute, stathitque simillima veno. Iistemque instillat mores, praceptaque vite, Collocas, & mutat, variaque in luce reponie, Donce in integram cocant Idolia formam.

Questi Idoli poscia, o Fantasmi, queste Immagini, o Idre, che si partoriscono dalla Fantasia, sogliono da gli Scrittori appellarsi eziandio Fantasse, daudosi il nome della cagione all'essetto medesimo. Il perchè Dante votendo accennar la Visione, ch'egli finse d'aver'avuta, usò il medesimo vocabolo, e disse nell'ultimo del Paradiso:

All' altra Fantafia qui manco poffa.

Giornalmente ancora nominiamo Fautafie Poetiche molti pensieri, che ne' lor componimenti adoperano i Poeti, come sece prima di noi Longino nel cap. 13. del suo Trac. del Sublime. Il medesimo Dante nel 10. del Parad. disse!

E se le Fantafic mostre son basse -

A tanta altezza.

E l'Ariosta nel 7. del Fur.

E con invenzioni, e Poesie. Rappresentasse grait Famasie.

Ed appunto mia intenzione è il favellar per ora di quefte Fantasie minute, o sia di questi concerti, e sentimenti figliuoli della Fantasia, ma per significarli userò più volencieri il nome d'Immagini, coi me quel, che li distingue dalla lor madre. E molto più volentieri farò quello, posciache da alcuni Moderni l'uso di tali Fantafie in versi chiamasi comporre ad immagini. Ciè posto, cominciamo ora ad investigar più d'appresso la natura, e il volto di queste immagini Fantastiche, le quali son l'anima della Poesia. Cerchiamo ancora, come la Fantasia, o sia l'Immaginativa de Poeti abbia da ubbidire all'Intelletto, e come l'amore, che questo ha del Vero, 3'accordi co'deliri della Fantasia. Imperciocche senza tal cognizione agevolmente avviene, che i parti Fantastici de Doeti sieno disordinati, ridicoli, e non conformi alla Natura, che come dicemmo si vuol perfezionare da i Poeti. E primieramente noi parleremo delle Immagini Semplici, e Naturali della Fantasia, cioè quando ella descrive ciò, che naturalmente il senso le riporterebbe, e che direttamente è ancor Vero, o Verisimile all'Intelletto. S'è

2 è desse di fopra, che una delle maggiori cure, e perfezioni della Poessa consiste nel trovar cose mirabili, e nel persezionar la Natura, cioè nel formar più perfetti, e compiuti nella lor spezie i parci della Natura, trovando nuovo, maravigliofe, e inopinate Cole. Azioni, Costumi, e Sentimenti. Ciò si fa spezialmente dalla Fantasia, la cui secondità immagina mille pellegrini avvenimensi, ed oggetti, unendo nelle sue Immagini ciò, che può generar diletto, e stupore. Confiste l'altra perfezione, e cura della Poesia nella maniera del ben dipingere, imitare, e rappresentar'i parti della medesima Natura. La prima cura, di cui ragionammo, riguarda la Materia, e le cose, che s' hanno da rappresentare. Ciò. che fiamo ora per dire, considera spezialmente l'Artifizio, e la maniera, con eui oneste cose si debbono poi rapprensentare dalla Poetica Fantasia. Gran diletto pruova l'Anima nostra nel comprendere Verità, notizie, e Materie mirabili, nuove, e grandi : perchè da quelta comprensione si suol sempre scacciare l'ignoranza dall'Intelletto noftro, la quale è un tiranno mal sofferto dall' uomo; onde il nostro Petrarca dicea di se stesso:

Ch' altro diletto, che imparar non trovo.

Ora diciamo, che un' altro non minor piacere si sperimenta dall' Anima nostra, allorche sì fattamente ci si dipingono, e si rappresentano dall'aktrui Fantasia alla nostra le cose lontane di luogo, o di tempo, che noi vivamente le miriamo con gli occhi interni della Mente, come se v'adoperassimo la vista, e gli altri sensi esterni- In questo vivo dipingere consiste una delle principali finezze dell'Arte Poetica, e benche possa dirsi, che il Poeta sempre imiti, e dipinga: pure più precisamente, e propriamente ciò da lui si fa a quando egli colorisce, e pone sotto gli occhi interni dell' Anima con Evidenza, e con forza gli avvenimenti, i tostumi, i sentimenti, e tutti gli altri oggetti, ch'egli dipinge, ed imita. Così il Dipintore in generale sempre imita; ed è imitasore an cor quan. do, senza adeperar colori, colla penna, o col lapis disegna le nu de figure e chiaro e souro. Ma più precisamente imita, e dipinge, quando alle figure aggiunge i colori, e l'ombre; perchè nella prima guisa più tosto fa incendere, che veder le cose; e nella seconda le sa ugalmente intendere, e vedere. Da questa dunque vivissima imitazion delle cose fatta da i Poeti noi caviamo gran diletto, per quella fondamental ragione, che s'è accennata altrove, cioè, perchè il maravigliarsi, e l'imparare nel medesimo tempo è dolce a moi tutti. Argomento è sicuramente di maraviglia il rimirare una cosa tanto vivamente con sole parole imitata, e dipinua dall' Arte, che per poco vi paja di vedere con gli occhi nostri l'original della Natura. Noi ammiriamo questa rarità. questa persezione dell'Artifizio, come ancora la felice Pantasia, e l'Ingegno valoroso di quell'Autore. Nè altronde nasce, che talvolta cose triviali, notissime, e che noi per altro non degneremmo d'un guardo, pure se ci son vivamente rappresentate o dalla Poesia, o dalla Scultura, o dalla Pictura, assaissimo ci piacciono, e ci dilettano. Ciò, dico, da altro non procede, che dalla osservare il mirabile magisterio, e la persezion di quelle Arti; la qual perfezione, e maniera maravigliosa d'imitar le cose ci comparisce davanti, come oggetto nuovo, e raro, quando pur le cole rappresentate son volgari, trite, e di poco momento. Secondariamente Aristotele fondato sullo stesso primo principio, che da noi s'è mentovato, così parla nel cap. 11. lib pr della Rettor; हे मसे गठे प्रवर्ण वेशसर पह मंगेणे, में गर्ने प्रवाद्यादे देसर, में गर्द गरे गरावर्ण गव, वेशवेशमां में वर्स रवा, गर्न महामान μημιθύον, ώστερ γραφικώ, η άνδριαντοποία, η ποιντικώ, η παν ο άν ή μεμιμουθίον. के हैं वेर प्राप्ते में में में में के तो प्रांतिमालय है की हैकार मह मक प्रवाहत, क्षेत्रवेड प्राप्त के प्रविद्या के के मह मह मन έχεινο, ως τεμανθάνειντι συμβαίνα. Perchè gioconda cofa è l'imparare, e il maravigliars, bisogna pure, che ancor quelle cose ci dilettino, che son fatte con imitazione, come la Pittura, la Statuaria, e la Poetica, e sinalmente tutto ciò, cb' è ben' imitato, quantunque non sia gioconda la cosa espressa dall'imitazione. Imperciocebe non da essa viene il nostro diletto, ma dal raccogliere con un raziocinio, che ciò è la tal cosa, onde ci accade d'imparare. Cioè: contemplandosi da noi l'imitazione, comprendiamo la viva simiglianza, che è fra la copia, e l' originale, e impariamo qual sia la cosa, che ci vien rappresentata; e da questa cognizione si genera il diletto nell'animo nostro. Aggiungiamo a ciò, che il rimirar rappresentate alla Fantasia nostra cose per altro spiacevoli, orride, e terribili, come un Drago, una tempesta di mare, una tigre, ci porge diletto, perchè l'imitazione ci fa vedere senza verun nostro pericolo quelle cole medesime, che ci sogliono spaventare, e possono nuoverci, se son vere, e non dipinte. Ci piace quell'orridezza, e fierezza, tuttochè la miriamo non men chiaramente, che si farebbe col guardo corporeo. In terzo luogo non può non piacere all'animo nostro quel vederci davanti a gli occhi interni si ben figurato un' oggetto, lontanissimo da noi o per luogo, o per tempo, che dall' occhio esterno allora non potrebbe mirarsi. Ha grand'obbligazione l'animo mio a quel Poeta, a quel Dipintore, il quale coll'arte sua mi conduce a rimirar, come con gli occhi propri, la samosa caduta di Troja, le prodezze d'Achille, o d'Enea, e tanti maravigliosi giri d'Ulisse ramingo sul mare. A dispetto del tempo trapassato, e de' luoghi lontanissimi, io veggio presenti quelle cose, quel le

quelle azioni; odo le lor parole, i lor sentimenti, quasi nella stelsa maniera, con cui me le avrebbe fatto vedere, e udire il senso esteriore.

Cerchiamo adunque, come quelta fina imitazione, o divintura si faccia dal Poeta, affinche sappiamo l'altra persezione della Poesia, da cui si porge cotanta dilettazione all'animo nostro. Dappoiche s'è ritrovato ne' fondachi della Natura quel costume, quell' azione, quell'oggetto nuovo maraviglioso, e verisimile, che si ha da esprimere in versi, prende cura la Fantassa di ben vestirlo. rappresentarlo, e dipingerlo vivamente a quella de gli altri. I Colori, che s' adoperano da questa Potenza, altro non sono, che le parole; ma parole si proprie, si vive, si espressive, che in effetso alla Fantasia di chi legge, o ascolta que'versi, par di vedere, e udire cose presenti, e reali. Nè ciò sa la Pantassa Poetica, solamente rappresentando Verità maravigliose, e cose nuove. Lo sa essa ancora, come dicemmo, esprimendo Verità note, e volgari, che da lei sono vivissimamente dipinte, e imitate con sommo piacere altrui. Osferva perranto questa Potenza attentamente gli oggetti, i costumi, gli affetti, i ragionamenti, la loro apparenza, e tutti per dir così que'raggi, che sogliono più vivamente toccare, e commuovere il senso, e dopo il senso la Fantasia, quando rimiriamo, ed ascoltiamo daddovero l'originale delle cose. Tutto ciò si esprime poscia con quelle parole, che meglio, e più vivamente possono rappresentare, e metter sotto gli occhi interni dell'uomo gli oggetti. Noi appelliamo Evidenza, ed Enargia questa Vireu, seguendo l'autorità de migliori Maestri. E per ben conseguire un tal pregio, la sola Natura fi dee attentamente considerare. Hujus samma virtutis (diceva Quintiliano nel cap. 3. lib. 8. parlando di quefia Evidenza) facillima est via. Naturam intueamur, banc sequamur. Si dee por mente a gli atti d'un'uomo sdegnato, ed infuriato, a gli affetti d'un timoroso, a i costumi d'un semplice Pastore, d'un'innamorato, d'un magnanimo, e a mille altri somiglianti oggetti, e copiarne le figure di maggior risalto, più vive, e più pellegrine, secondochè la Natura ben da noi studiata c'insegnerà. E allora ci verrà fatto di dipinger con forza, e dilettar co' ritratti, che noi esporrem delle cose.

Maraviglioso parmi in tal sorta d'Immagini, e Pitture Ovidio, sponendo egli per l'ordinario le cose, come se le avesse sotto a gli occhi, e dipingendole si vivamente, che a' Lettori altresi par di vederle. Eccovi com'egli ci rappresenta il vecchio Sileno, che in compagnia di Bacco tornava dall'Indie. Il descrive egli ubbriaco, sopra un'asinello, a'crini del quale strettamente s'attiene per non

cadere. Ma perchè se gli turba la vista al seguire, e al mirar le Baccanti, che gli si vanno aggirando intorno, e perchè l'inetto cavalcatore va sferzando l'asinello, egli si cade a terra; onde i Satiri corrono ad alzarlo. Ma udiamo la viva espression del Poeta, in cui non v'ha parola, che non sia un bel colore.

Ebrius esce senex pando Silenus asello

Vix sedet, & pressas continet arte jubas.

Dum sequitur Bacchas, Bacche suginusque, petunsque;

Quadrupedem ferula dum malus urges eques;

In caput aurito secidit delapsus asello.

Clamarunt Satyri: Surge, age, surge, pater &c.

Segue il Poeta a descriverci l'arrivo di Bacco alla presenza d'Arianna, che dal disteale Teseo abbandonata si giaceva sul lido, e empieva l'aria di querele. Così parla:

Jam Dons o curru, quem summum ciuxerat uvis,

Tigribus adjunctis aurea lora dabat.

Et color, & Thefens, & vox abiere puella:

Terque sugam petiti: terque retenta metu

Horreit; ut steriles, agitat quas ventus, arista:

Ut levis in madida canna palude tremit.

Cui Dens: En adsum sibi cura sidelior, inquis.

Pone metum; Bacchi, Gnossas, uxor eris. Dixie, & e curri, ne tigres illa timeret.

Defilit : imposito cessit arena pede.

Più vivamente non si potevano esprimer le Immagini di quella azione dalla Fantasia del Poeta, nè più vivacemente potea farsi concepire a i Lettori quel fatto. E si dee ben por mente, che quell'ultimo verso, ove si dice, che l'arena cedette al piè di Bacco, non è già un'osservazione distitile, come potrebbe avvisar taluno; ma è un'Immagine delle più vive, che quì s'esprimano, ed è rappresentata con maestrevole franchezza, poichè ci sa più evidentemente scorgere l'atto, in cui Bacco scende dal cocchio. Una Immagine alquanto somigliante a questa su espressa da Gabriello Chiabrera, Poeta, (a) il cui merito non è abbastanza conosciuto da alcuni. Loda egli il Colombo suo compatriota, e dopo aver' accennato con questi quattro bei versi, come sossero disprezzate prima le sue voci.

Cost lunga stagion per modi indegni Europa disprezzò l'inclisa speme, Schernendo il vulgo, e soco i Regi insieme, Nudo nocchier promettitor di Regni.

Paf-

<sup>(</sup>a) Chiabres, il cui merito non è abhafianza conosciuto.) Anzi avrei detto: il cui merito non è mai abhafianza conosciuto; perciocohè egli è conosciutistimo, e lodatissimo, ma non mai a sufficienza,

Passa a dire, ch'egli finalmente diè principio alla navigazione, e che dopo molti pericoli scoptì la dianzi favelosa terra. B qui soggiunge immantinente:

Allor dal cavo pin scende veloce,

E di grand'erma il navvo Mondo imprime &c. Questa Immagine in vero con somma nobiltà, e vivezza ci fa scorgere l'atto, in cui la prima volta da gli Europei si toccò terra nel Mondo nuovo, rappresentandoci colle orme grandi, osservate dalla Fantasia in quel punto, la lor bravura, e maestà nel prendere il possessi que'vasti paesi. Nè con minor vaghezza si deserivono da un moderno Poeta i passi d'Ercole seguito da Deianira.

Della via polverosa

Rimanean le grand' orme in sull' arena;

Deianira gentil seguinlo appena.

Osservò pure il Sig. Pietro Durli con selice Fantasia l'azione del Sole sorto la mattina dopo l'incendio di Troia. Dice egli così:

> Febo, per son mirar le rotte mura Pria di sua man formate,

Tardava a trar dall' onde d pigre giorno.
Sorto poi con sue secreto

Vede Troia minore; e da più bande

Nel veto spazio i rai più lungbi ei spande.

Ma væghisima, beache breve, mi sembra l'Immagine adoperata da Pindaro nell'Ode 4. Olimp. ov'egli pruova, che talvolta ancor ne'vecchi si mira un valor giovenile, coll'esempio d'Ergino sigliuol di Climene. Questi, comechè assai vecchio, pure navigando con gli Argonauti, e giunto a Lenno, qui andi rimentarsi in
campo con alcuni giovani; cosa, che mosse a riso quante ivi erano Donne spettatrici. Consuttociò rinscendo egli prode, e vittorioso, cel rappresenta il Poesa dopo la vittoria in atto di generosa
vendetta. Poichè mentre egli si portava a risever la Corona, passando davanti ad Ipsipile sigliuola di Toante ivi Reina, le disse: Io, io
son quello; cioè quel guerriero, che voi poc'anzi disprezzavate. Eccovi come nobilmente in poche parole viene sposta dal Poeta que
sta Immagine.

Διάπειρα βροτών Γλογχοί, Επερ Κλυμένοιο παίδα Λαμθιάδων γυναικών Ελυσεν Ε άπιμίας. Καλκοϊσιν δ' έν έντεσι νικών Δρέμον, έκπεα Τήππυλεία, Μετά εύφαιον έδν. Otros izú.

Quanto vaglian le genti, Spesso mostra il cimento,

E questo dallo scherno Delle Donne di Lenno

Liberd di Climene il vecchio figlio.

Quand' egli armato vinse, È alla Corona andando

Ad Iphpile diffe: lo, io son quello.

Pieno altresi parmi di queste leggiadre immagini il nostro Petrarca. Veggiamo, come egli nobilmente immagina l'atto, in cui sembrogli, che la sua Laura entrasse in Cielo.

Gli Angeli eletti, e l' Anime beate

Cistadine del Cielo, il primo giorno Che Madonna passò, le furo intorno

Piene di meraviglia, e di pietate.

Che luce è questa? e qual nuova belsate?

(Dicenn tra lor) perch' abito sì adorno Dal Mondo crrante a ques' alto soggiorno

Non fall mai in tutta questa etate.

Dal medesimo Poeta si dipinge altrove, e si pone quasi sotto gli occhi l'atto della gente, che approda al lido in una nave, che già era vicina a sommergersi per la tempesta. Son questi i suoi vivissimi versi nel Son. 22. par. 3.

Più di me lieta non si vide a terra Nave dall' onde combattuta, e vinta, Quando la gente di pietà dipinta Su per la riva a ringraziar s'atterra;

Da gli esempi e di cose, e di costumi finquì rapportati, noi cominciamo a scorgere il prezioso lavorio della Fantasia Poetica, cioè il vivamente dipinger le cose. Ma fra quanti Poeti moderni io coposca possenti, e maravigliosi in questa parte, uno è de'primi per mio avviso il P. Tommaso Ceva della Compagnia di Gesù. Felicissima Fantalia, o immaginazion delle cole si scorge nel suo Poema Latino, intitolato Puer Jesus, e nelle Selve da lui non ha molto stampate. Descrive egli per esempio nel 1. lib. un conduttor di cammelli, che tornato appena a Nazarette, è assediato da quegli abitanti, i quali a gara, e ad un tracto gli van chiedendo mille nuove di Maria ricoverata in Egitto. Narra costui molte cose, e appena si riman di parlare, che tosto s'assollano tutti ad interrogarlo. La dipintura di tal costume è quanto mai si può viva; ed io ne rapporto solamente una circostanza naturalistima, con cui il Poeta dà un Nunc gran risalto alla sua fattura.

Nunc sequar (bospes ait) siecis permittite labris, (Nam crudis capis vox aspera fancibus biest)
Tantisper liquido verba irrorare lyao.
Sic ait, appositoque mero, ut gens prisca solebat,
Implevit pateram, manibusque utrinque prebensam
(Quod sclix, Socii, fanstumque se omnibus) baust,
Bisque interrupis sinceris landibus baustum,
Inversague manu barbam, atque ora bispida tersit:

Avendo la Fantasia del fortunato Poeta ben' affissato lo sguardo in quel costume, in quell'atto Pastorale, ha poscia espresso il tutto con parole mirabilmente significanti. Quel chiedere del vino per bagnar le parole, essendosegli inruvidita la voce per aver mangiate cipolle crude; quel prendere con ambedue le mani la tazza. bere alla salute di tutti, due volte interrompere la bevuta per lodat' il vino; quell'aggiunto di sincere alle lodi; quello asciugarsi la barba col rovescio della mano, son vivissime Immagini, e colori fiammeggianti, che dipingono con evidenza, e fan veder le cose. Quindi è singolare il diletto, che s'apporta a i Lettori, a' quali si rappresenta questo maraviglioso lavoro della Imitazion Poetica, cagionando essa con tali dipinture, e merce delle sole parole, dentro di noi quasi quella stessa sensazione, che in noi cagionerebbe l'oggetto medesimo appreso da gli occhi del corpo, e talvolta ne cagiona ancor più. Non è alle volte veramente maravigliola, nuova, e pellegrina la cola, che si rappresenta: ma è ben pellegrina, e mirabile la rappresentazione sensibile, che ne sa il pennello della Fantasia Poetica. Questo buon Gusto parmi appunto che si ravvisi in una comparazion d'Omero nel 26. dell'Iliade. dove Achille paragona Patroclo piangente ad una fanciulletta in questa maniera: (a)

Tomo 1.

Pe

(a) La traduzione, che sa qui il Sig. Muratori del passo d'Omere, è spiritosa. Quella, che io ne ho satto ad verbum nel principio del Lib. XV Lidell'Iliade, dice così:

Patroclo, perché piangs, qual hambiga,
Pargoletta, che insieme colla madre
Correndo, a toria in collo la costrigne,
Assaccasa al a gonna, e la vicinne,
Mentre in fretta cammina, e lagrimante
Riguardala, finchè la prenda in collo?
Patroclo a lei simile, ne distilli
Tenero pianto

Similitudine altrettanto leggiadra e evidente è quella di Catullo;

Torquatus volo parvulus

Matris egremio sue

Porrigens teneras manus, Dulce videat ad patrem Semibianto labello, Perebò di pibnto vil ti bugui, amico?
Qual tenera fanciulla, che correndo
Segue per via la Madre, e alle materne
Braccia chiedondo va d'esfere alzata.
Alle vesti or s'appiglia, e lei ritiene,
Che frettolosa corre, or la rimira
Con occhi supplicanti, e lagrimosi,
Finchè mossa a pietate in seu la puende.

Ma ritornando di muovo al P. Ceva, nel medesimo lib. I. descrive egli un convito Pattorale. Miriamo, come l'Immaginativa sua ne ha ben colpite, ed espresse le più vive circostanze; come niuna parola è superflua; come tutti gli Epiteti porsano il suo colore; e come poi la bizzarra Fantassa trascorre alle mense de' Nobili per sar più risaltare i costumi, e la sessitià di quelle de' Pastori.

Mensa ibi firutta ingens sub opaco tegmine lauri; Impositaque super lauces, metretaque nigro Stannea plena mero, & fimilis Phario obeliseo Cafeus in medio, atque anases, fumantiaque exta , Convivaque boni circum, paerique, operaque, Mefforesque viri, nupte, innupteque puelle. In medio Jonas pater in cathedra abiogun, Theraca exusus geminos inseranc molofos Jura dabat. Non beie famuli, nec inutile pendus Argenti, 🕳 vana lites, eni debita primum Ante dapes manibus lympha, & subsellia circum Bellum importumum, qui prima in sede locandus, Quive losus princeps; nec dignier expectandus Qui bibat aute alios, totque enter fercula trica, Juscula, pulticula, pastilli, & glutina rerum: Sed quales natura dapes creat, atque labore Emta fames, vultusque boni, & super omnia curis Libera mens, qua pauperiem elementia Divam Temperat, bumanis ex aquo provida rebus.

Tanti esempi finqui recati possono ben farci scorgere, con qual' evidenza sappiano i migliori Poeti rappresentar gli oggetti. Ciò, come dicemmo, s'appella dipingere, ed è una delle maggiori, e più necessarie Virtù del Poeta; perciocchè secondo il parer di Simonide la Poesia altro non è, che una Pittura parlante, ed è ben noto il detto d'Orazio:

Ut pictura Poesis erit.

Aggiunse Ermogene, che questa maniera d'imitare, che questa Imitazione evidente, o Evidenza, ed Enargia, è il pregio più di-

Ainto. che la Pocha possa vantare. L'iduirestor museus, mimen ivaposi. E in questo proposito parmi, che Longino potesse meglio dichiarar la sua mente, allorche nel cap. 13. del Sublime scrisse: che il fine della Pocha è il cagionar maraviglia, e che l' Evidenza, o Ener-Bia è il fine della Profa: in nunon vinos isivinantis, in dinayas inépyea. Io per me tengo per cola ferma, che siccome il Mirabile propriamenre si cerca dalla Poessa, così l'Evidenza, e il ben dipingere con chierezza le cose, è ancor molto più proprio della Poessa, che della Prosa. Ma senza perderci a intender la mente di Longino, seguiamo a dire, che acconciamente il nostro Castelvetro chiamò Particolarizzazione questo narrar minutamente i particolari delle cole. In essa a me pure sembra, come prima sembrò ad Aristo. tele, che sia stato eccellente Omero, descrivendo egli il minuto de gli oggetti, e delle azioni, e de postumi in tal guisa, che a' Lettori sensibilmente par di mirarle Onde il mentovato Longino ebbe a dire, ch'egli eixemppapa, cioè dipinge Immagini; e Tullio nel lib. 4. delle Tusculane così ne parla: Traditum est esiam, Homerum cecum fuiffe. As eius pisturam (a), non poefim, videmus: Que régio? que ora? qui locus Grecie? que species forma? que pugna ? que acies? quod remigium? qui motus bominum? qui ferarum ? son ita expictus est, ut que ipse non viderit, nobis ut videamus effecezie? Certo è, che in questo pregio Omero è superiore a Virgilio. non solendo il Poeta Lacino particolarizzar molto le cose, e temendon quasi sempre mella loro esposizione universale, e corta. Ma non sarò già sì ardico di dire col medefimo Castelvetro, che Virgilio guardost a entse suo potere da ciò, sapendo ch' egli non era da tanto, che usando la maniera particolareggiata potesse far rinscire magaificenza, o fuggire molti altri vizi. Ci sa ben credere l'Ingegno. e la Fantafia meravigliosa, e giudiziosa di Virgilio, che ancor did gli sarebbe stato agevole, s'egli avesse voluto. Ma egli volle camminar per altro sentiero, e tenne consigliatamente il proprio Stile, come quello, che se non è per la sua brevità sì vivo talora, come quel d'Omero, è però sempre maestosissimo, magnifico, e grande, e lontano dal tediare, quale talvolta non appare quello d'Omero. Il dipingere del Greco Poeta fi può chiamare Afratico, e quel di Virgilio Attico. Il primo è più popolare; e l'altro fatto alla grande è più proprio per la gente dotta, a cui non fa bisogno di tante minute osservazioni, per farle ben tollo ravvilare gli oggetti. E l'una, e l'altra maniera è dignis-'fima

<sup>(</sup>a) Dal passo di Cicerone in encomio d'Omero: As ejus pisturam, non Possim videnne, prote il Petrarca, eredo io, quel bell'elogio, ch'ei fa dello stesso.

Primo pissor delle memorie auxiche.

sima di sommo plauso; e a chiunque in una d'esse avvertà d'essere eccellentissimo, sicuramente è destinata gran gloria. Più facilmente però io porto opinione, che si conserverà la gravità, e la magnissicenza nell' Eroico Poema colla brovità Virgiliana, che colla minutissima descrizione delle cose usata da Omero.

Non so approvar tampoco ciò, che aggiunge il nostro Castelvetro. Si può, dice egli, assomigliar la maniera universaleggiata alle pitture picciole, exconfuse, nelle quali non se comprendono agevolmente i vizi, e i peccasi dell'arte della pittura. È la particolareggiata si può assomigliare alle pitture grandi; e maggieri del naturale, e distinte, nelle quali si scuopre ogni difetto dell'arte. Continua poscia a dire, che i rei dipintori, i quali riconoscono la lor poca sufficienza, non s'inducono a dipingere, se non figure picciole, e confuse, e spesse; me che i valenti dipintori per dimostrar quanto vagliono, dipingono le figure grandi, e trapassanti la comunale statura. A i primi dipintori egli assomiglia Virgilio; a t secondi Omero. (a) Ma oltre che potevasi con maggiore itima: favellar del divino Principe de' Poeti Latini, più tosto parrebbeconvenevole il dire, che la maniera universaleggiata è fimile a que'ricratti, e a quelle figure o naturali, o maggiori del natu-. tale, in cui il dipintore si contenta di segnar le parti principali, e pecessarie, senza toccar le minute; ma in tal guisa, che di leggieri le intenda per se stesso chi mira. Laddove la maniera particolareggiata, oltre al dipinger le figure o al naturale, o maggiori del naturale, e segnar le parti necessarie, e principali d'esse, ne esprime eziandio le più minute, e non necessarie, como in un corpo umano le vene, i muscoli, i nervi, i peli, e tutti i lineamenti; onde con tali pitture (che talvolta son troppo finite) nulla fi lafcia da immaginare a i riguardanti. Ambedue queste maniere sono thimatissime presso a' dipintori, e ognuna ha per se de i famolissimi Autori. Lo stesso avviene in Poesia: e pereiò non può dirsi, che Virgilio sia men da lodarsi in comparazion d'Omero e perchè l'uno tenne sentier diverso dall'altro, ma non men glo-

<sup>(</sup>a) Ma oltre che potevasi.) Quando si dà l'Assisso al Verbo, andrebbe quelle posto in fronte del discorso, e non in corpo, se non nel secondo membro dopo la compusa, come per esempio: Potevasi in ostre con maggiore stema. Ovvero: Ma potevasi Ge. O pure: Ma ostre che si poteva. Regola è questa poco osservata; e il primo, che l'osservasse, su il Cardinale Nerli vecchio. E l'ho per lo più riscontrata ester vera su i nostri Autori; e l'orecchio anche, se ben si guarda, la giudica buona. Miro ciò praticato in questi Libri; tuttavia lo voglio accennare siccome osservazione, che non è troppo nota; e io medesimo ne mici Discorsi trascurava a principio, innanzi che mi suste dal Senatore Segni, Segectario e Compilatore dell'ultimo Vocabplario, rivelata.

riofo dell'altre. Il mofteo Taffo fra i Poeti d'Italia più amò di seguitar le orme dell' Epico Latino, scorrendo però talvolta sulle fiorite d' Ovidio; e all'incontro l'Asioko nel dipingere imità più volentieri Omero, essendo palese, che le narrazioni del suo Furioso portano gran vivezza di colori, e uso maggiore della Fantasia per la particolarizzazione suddetta. E niun fra gli antichi Latini giunse mai a pareggiaro in questo la Fantasia maravigliosa de. Ovidio. Se altresi il Cav. Marino avelle potuto, o saputo unire alla felicità della sua Fantasia le alore virtù necessarie per esfere gran Poeta, egli avrebbe fatto miracoli. Era in lui (bisogna confessarlo) incredibile la forza di quetta Potenza, non ci era oggetto difficile, firano, e minuto, ch'egli non lapelle vivamente ritrar con parole, e porlo sotto gli occhi de' Lettori; tanto aveva egli nella sua Fantasia chiare le Immagini, tanto prontamente gli sovvenivano tutte le parole più acconce, più proprie, più fensibili per colorirle. E di facto alla gagliarde lemmaginativa de Poetiper ben dipingere, è necessario troppo il dono della parola, essendo, come detto abbiamo, le parele i colori, con cui s' espri. mono i nostri pensieri; e se i colori non son propri, vivi, ed esprimenti, non fi fa ben concepire all'altrui Pantalia quello, che s'è prima ben conceputo dalla nostra.

Agevol cosa è però, che la Fautasia del Poeta cada in alcuni fpiacevoli eccelli, o almen che poco lodevole appaia la fuz pittuza, quando non si comprenda encor meglio la nazura di questo sì da me raccomandato uso di dipingere. Non si credesse già taluno, ch' io per dipintura Poetica intendessi quelle Descrizioni delle cose, che angiovani principianti, studiosi della Rettorica, o Poetiga, fan comporre i Macferi, come sarebbe quella della Primavera, d'una battaglia, d'un giardino, d'un palagio, della motte, e di simili cose. Certo è, che ancor quelle son dipiatu. re, affai commendabili, quando sono animate da buon pennel. lo. Ma l'eccellenza di quella pittura Poetica, di cui ora parliamo, propriamente consiste nel ben colpire, ed esprimere quel più minuto, più rilevante, e più singolare delle azioni, de' costumi, e di qualsivaglia oggetto. Laonde si può fare una descrizione d'una baccaglia, d'un' ubbriaco, d'un ragionamento fra due donniceivole, e di mille altre cose differenti, senza però dipinger queste medesime cose nella maniera, che noi diciamo. Per descrivere la Primavera, si conteranno i suoi effetti, le sue cagioni, la bellezza de' fiori, il verdeggiar de gli alberi, il cantar de gli uccelli, e cento altri effetti di quella stagione. Ciò senza dubbio fa intendere, che sia Primavera; ma non per questo si potrà dir pasta Tomo 1.

forto gli occhi l'Immagine viva della Primavera, poiche ner avveneura non si sarà toccato il minuto di queffe parti componenti la Primavera. Adunque si vuol ben por mente, che la finezza delle pitture Poetiche propriamente consiste nel ben' immaginare con fiffa attenzione gli ultimi, e più minuti, e più eminenti . e più necessari colori delle cose, de' costumi, de gli affecti, delle azioni: e poscia nel vivamente esprimere con parole, e imprime re nell'altrui Fantalia queste particelle, e minute estremità dell' sofe. Se si ha de dipingere un' Immagine vasta, ed universale came una battaglia, bisogna discendere a i particolari, e anco re al più minuto di questi particolari, col far mille picciole Im magini, che unite insieme formano poscia l'intera, e viva Immagine di quel combattimento. Sogliono pertanto gli eccellenti Poeri fillamente confiderare ne gli oggetti ciò, che apper più seulibile, più raro, e più vivo alla lor Pantafia, e ciò, che può più fortemente destar la memoria di quell'oggetto nella Fantasia di chi ascolta, o legge, figurandosi attentamente quella tosa presente. Appresso le vestiono di parole si corrispondenti, si espressive, che il Lettore tosto è costretto a dire in suo core; egli è quello. Cioè veramente egli è quello, ch' io vidi, o vedrei con gli occlai propri, che udii, o udirei colle orecchie mie Reffe, quando l'originele di tal cofa fusse presentato a' mici sens. Nè questa mirabile forza di muovere l'altrui Fantafia da altro nasce, che dall' esprimere quel minuto, e dal ben condurse l'universale a ipasticolari : poiche la viva dipintura de' particolari sa poi maravigliosamente rifaltar quella dell' universale.

Meglio però di me, e più apertamente, gli esempi ci saran palese questà verità. Prende il Poeta a nurrare, che una persona trovati alcuni fanciulletti commette loro il portare un'imbasciara altrove, e dona loro una frutta per ciascuno. Può egli contar le parole, che questi fanciusiti han da riferire; puscia aggiungere il piacer loro in mirar le frutta donate, e spender mostissi me parole, senza però sar di tutto questo una sensibile, e vivissima simmagine, come l'ha veramente fatta il sopra menzionato P. Ceva, maraviglioso dipiarore de costumi, e della Narura. Nel

primo libro del suo Poema narra egli, che tre figliolessi

Luscinia, jactis glebis, saxisque per auras,
Dejicere inflabant.

Quando ecco sopraggingne loro Maria, che dolcemente flurba la lor fancialistica applicazione. Ora fi offervi bene, come il Poeta continui rappresentari il rimanente, e coa quai vivi colori ei dipinga il costume, e l'azione di quelle petsone. Huc, ait. Et positis saxis accedere coram Improbulos, conoque manus abflergere juffet: Eduxitque sinu tria persica. & oscula rite Ferre prius manibus docuit; primumque Manafi. Tum Jonatha, Phincique dedit. Dein jam fugiences. Acceptis doms, enpidelane estendere, rursum Ad sele revocat, probibeusque ea ladere morfu. Ferre intacta jubet : Vestris & matribus, inquit, Si vos forte rogent, Maria bec Jesseia nobis, Dicite, dona dedit, gravibus jam libera curie Hue reditura brevà. Memores boe deinde soucte: Dicite, Juditham mibi fervent, augu mens Infans Vult caffis thalamis jam nunc fibi unbere Jesus. Audifis? Juditha meo despousa Puello est: Hic mens, banc, inquam, fibi unpidm deftinat Infans. Sic inflat, nomenque iterum, & mandata reposeit, Ut memores servent, resitentque fideliter omnia; Et blasas vover, semesaque dicla reformat. Tautaque fimplicitas erat, ut jam ferre decentem Pracupidi band possent. Ite ocyus, ite, puelli. Orgas exiguos per culsa virentia gressus Accelerant lati; procul & clamoribus altis

Dona mann oftentant: Maria bas pulcberrima donat &c. Le verità minute di quelle costume sono quel sar deporte i lass a que figlioletti insolentelli, e far che puliscano le mani imbrattate di fango, quell'insegnar loro a baciarsi la mano prima di ricevere il dono; quel voler'essi tosto suggire per far mofira delle pesche, ed essere richiamati indicero; quel dir lorozre volte, ed inculcar la medesima cosa, assinchè s'impuima nella lor fievole memoria; far loro ripevere ciò che han da dire, & ajutar la scringuata pronunzia d'essi; quella loro impazienza, poi la fretta in portarsi a casa, e cominciar da lungi alzando le mani a mostrar' il dono &c. Tutta questa viva dipintura è figlinola d'una gagliarda, e fissa accenzione della Pantassa Poetica, la quale dopo aver ben concepute le più minute parti, e le verità più vive det costume fanciullesco, e di questa si fatta azione, fortunacamente poi l'ha colorita con parole conveneroli. Niuna di queste parole è superflue; tutte esprimono, e tutte infieme sanno evidentemente risaltar l'Immagine, che ha proposto il Poeta di formare. Noi traveremo le stesse virtà in un'altra dipintura fatta dal Sig. Pietro Jacopo Martelli ne Fasti di Lodovico il Grande. Dice egli e Cost

Cost Dardano s'alza, a pria la varia Piuma il vedi agitar purpureo, e verde; Ma il color poi, indi l'angel si perde, È consuso con l'aria appar sol'aria.

Ecco pure mirabilmente incentrato il più minuto, ed evidente di questi oggetti. Nè con minor felicità offervò il medesimo Autore nell' Arte d'amar Die un costume raro, ma naturale, e vivissimo d'un Pastor cieco. Avendogli chiesto Niccolò Pepoli, perch'egli stesse sì mesto in un'amedissimo paese, risponde il Cieco fra l'altre cose:

Se unei faper, cen ebe ragione io piango, Ver in also là; quella è la mia Capanna. Out accennava in buen Cieco, alzande il diso, Ed accennò suste contrario al siso.

Ma in questo vaghissimo lavorio della Poesica Fantasia il punto sta nel ben figurarsi le cose, le azioni, i costumi davanti a gli occhi; poscia per ben dipingere sa d'uopo il mirabilmente coglier le persone in moto; esprimendo quell'inftante, in cui vivamente s'opera da esse. I poco selici dipintori immaginano bensì, e coloriscono le sor figure in azione, e movimento; ma non san cogliere quel momento vivisimo, in cui le figure, se fosser sive, opererebbono, e si moverebbono; laonde si mira in quelle figure, quancunque dipinte in moto, un non so che di restio, di morto, e di freddo. Per lo contrario le figure moventifi, fatte da'primi dipintori, perchè sono state felicemente colte in quell'atto, in quell'instante di movimento, sembrano come muoversi, e per poco giurerebbe l' occhio, che son vicina a muoversi. Altrettanto sa il valoroso Poeta. Volendo egli dipinger gli oggetti, i costumi, e le persone in moto, e in azione, fistamente se le figura in quell'atto, e poi adopera sì vivi colori, che ce le fa non solo intendere, ma ancor vedere in quell'atto medesemo. E ciò manifestamente si scorge nelle dipinture del P. Ceva da noi rapportate, in quelle d'Ovidio, e d'altri.

Ora da simili dipinture son ben disserenti quelle, che dicemmo propriamente appellarsi Descrizioni; e molto più è diversa da esse quella, che chiamasi Amplisicazione, cioè il distendere con molte parole una corta verità con descriver gli antecedenti, i conseguenti, i concomitanti, le cagioni, gli essetti, i relativi, e altre somiglianti varie vedute de gli oggetti, mentovate da'Maestri dell'Eloquenza. Se adunque il Poeta andrà amplisicando le cose, non per questo si dirà, ch' egli abbia dipinto; anzi non rade volte egli recherà tedio a' Lettori, perchè l'Amplisicazione non è propriamente quella viva pittura, ed evidenza, che si forma dalla Poemente quella viva pittura, ed evidenza, che si forma dalla Poemente quella viva pittura, ed evidenza, che si forma dalla Poemente quella viva pittura, ed evidenza, che si forma dalla Poemente quella viva pittura.

tica

tica Pantalia. Le spiegave ogni cosa con tanta cues, è un trattar chi legge da gente di poso giudizio, quasi non sappiano essi figurarsele senza l'ajuto alerui. E chi ponesse ben mente a i Poemi d'Omero, vi troverebbe talvolta in vece di minuti ritratti alcune Amplificazioni o poto mobili, o poco ingegnose, o poco dilettevoli. Se non tutte e tre queste qualità, almen due ma sembra che si truovino nel lib. 9. doil' Iliade colà, dove egli raos conta l'arrivo de gli Ambasciadori inviati dall' esercito Greco ad Achille. Appena gli ha questo Eroe satti sedere, che comanda a Patropio di portar loro da bere. Segue poscia il Poeta a così savellar d'Achille.

(a) Ed egli, posto al susse un gran lavoggio,
Dentro vi poste d'ana grassa capra,
E d'an'agnella il sergo. Ancor v'agginaste
D'un pingue porco una basa unta spalla.
Tenta le carni Automedante in mano,
E le tagliava intamo il Divo Achille
Con diligenza in pozzi. Ei nello spiedo

L

(a) Ed egli, posto al fuoco un gran laveggio.) Laveggio, sa cui origine è Leberiu mocioè Var: onde su detto da Dante La veggia, cioè Vase da tenere il vino, che nell'antico eran di terra; a noi Fiorentini suona, non come in Lombardia, Pajuolo; ma piecciol vaso, in cui si tiene brace con cenere da tenere in mano, o da tenersi sotto il verno, per iscaldarsi. Tutto affaccendato insieme col suo servo, e col suo Amico, si mostra Achille, per sare onore a gli Ambasciadori, che così portava quell'antico tempo, che si sacevano le cose cosdialmente, e alla buona, o pure per sare questa sucaza d'adoperarsi da se medasimi in sare a i sorestieri amorevolezza. Tutto il suogo nel mio Omero tradosto, il quale io stamperò sorse una volta, dice così:

Egli allor mise gran campanie a succe. De pocora una spalla alla gran samma, E di grassa una spalla alla gran samma, E di grassa una saccessa una lachetta Di huon grasso sociata, adorna, e fresca: Oneste robe teneva Automedonte, E le tagliava poi il divo Achible; E hen ben nelle sue fette trinciatele, Ne gli schidioni le infilzava, e succo Grande sea Meneziade, uomo divino. Ma poiché su bruciato il succe o smorta La samma: satta allor buona shraciava, Per di sopra distes gli schidioni; Spruzzò del divin sale, da gli Altari Suso levando. Or poi, eli egli arrostio, E su i teschi porò il fatto arrosto, Patracto il pan prese a destribuire Sulla mansa da bet panieri; e Achille Lo parti seca delle cami.

La traduzione del Sig. Muracori sonza fallo è più nobile, è più leggiadat; la mia per avventura più somigliante.

Le conficed, menere accenden gran foco.

Di Monezio il figlinol fimile a un Dio.

Ma paichè il foco poseso ebbs deposta

La vampa sua, sopra le brage ei stesso

Stese gli spiedi, e gli spruzzò di sale soc.

Attri versi aggiunge il Poeta, deserivendo pure ciò, che precedette il mangiare, e dicendo, che Patroclo preso il pene le distribul. ed Achille sece le stesso della carne. E vi avrebbe, cred'io, ancor descritto il lavarsi delle mani, to spiegarsi delle tovagliuole, i brindifi, e afere molte cerimonie nel metterfi, e dimorare a tavola, se gli antichi Nobili fossero vivuti co' moderni costami. (4) Ora io non voglio querelare Omero, perchè egli abbia cangiato il suo primo Eroe in un sordido cueso, o descrieti ia un Poema Eroico senza necessità verana i vilissimi astari della cuoina; il che non a soffrirebbe in an moderno Poema, e non dorette nè pur piacere a Longino, il quale nel cap. 28. del Sublime condanna Teopompo, perche descrivendo un suggetto grande vi mischiò ancor delle cofe appartenenti alla cucina. Io, dico, non voglio condannar per questo il Greco Poeta, poiché forse a quel tempo non era tento ignobile, come oggidi, l'atte del cuoco; e alcuni passi d'Atoneo possono in qualche guila servirgii di scodo. Dico bensi, che questi suoi versi alero non sono, che un'Ampliacazione poco dilettevole, meno ingegnosa, e non già una dipineura Fantatlica. Chi non sa narrare in tal maniera le cole? Poca Pantufia, poce la gegno si richiede, quando si voglia descrivere un' azione, le si può cominciar sì da alto a narrar una per una rutte le parti, che precedono l'azione medelima. Non è difficile impresa questa tale Enumerazion delle parci. Pocera Omero con men parole, e con più gloria sbrigarsi da tauti antecedenti, per dir che Achille diè pranzo a gli osti suoi; poschè finalmente nulla ha di vivo quella sposizione d'antecedenti. Altra necessità avea Virgilio nel libr. 1. dell' Eneide di raccourar precifamente la maniera, con cui i compagni d'Enea salvati dall'imminente naufragio prepararono sul lido del mare qualche ristoro alla fame. Nulladimeno spedisce egli la facenda in tre soli versi. dicendo:

Tergora diripione collie, & viscora nudant.
Pare in fruttra lecant perabutant memoria fi

Pars in frustra secant, verabusque trementia sigunt, Littore abena locant alii, flammasque ministrant.

Per lo contrario fra le belle diminture, che ne verfa d'Omero si scontrino, evidente, e leggiadra uni sembra quella, ove intro-

<sup>(</sup> a) One was veglio quereiene Omme, 3 Pan if remarke , quereller . Dirai : for precesso ad Omero.

duce Betore, che tutto semato prima di portarsi alla zussa s'accossa al figliuolo per baciarso. Così spone egli questo fatto, e costume verso il sime del lib. 6. dell'Iliade.

(a) Gib detto, al figlio fuo colle man tese

Per abbrasciarlo il prode Ester si volge.

Ma quei del siero padre al anovo aspetto,

E allo splendor dell'arme intimorito,

Alza subita un grido, il volto arretra,

Indi sen fugge al sen della nutrice;

E con guardi tremanti, e mal sicuri

Mira il cimier, el orribilmente ei scuote.

L'uno, e l'altro parente allor sorrise,

Ma tosto dal suo capo il grande Ettorre

Togliendo l'olmo, lo depose in terra;

E del faucial non più tremante, o sebito,

Ben como baci in sulla fronte imprime.

Quantunque io per avventura non avessi ben'espressa la vivezza c'e' versi Greci, pure non dissidimente si può scorgere l' Evidenza di questo costume, e che versimente la Fantassa d'Omero in questo luogo ha con gran sessicità, ed Energia dipinco. Ma bellissima, e piena di singolar maestà si è un'altra pitrura, che lo stessio Omero sa in lode d'Apollo nel primo de suoi Inni. So, che da gli eruditi non si vuoi credere Omero per Autor di que' Poemetti; ma, se porranno ben mente, concederan questa gloria almeno al primo d'essi: giacche Tucidide set 3. lib. delle Storie gliel' attribusse. Ora per sodar' Apollo, non si sa il Poeta a dire, ch' egsi

<sup>(</sup>a) Ciò detto ec.) Ancor questa traduzione del Sig. Muratori è mirabile. Pur veggasi, quanto ardisco: che pengo qui sotto se mia satta con una obbligazione somma, che la sa riuscire più secca.

Disse ; e porse le seccione al fino bambino

Diffe; e porfe le sensente ai fue bambino al fone
Il chiquo Essent, ed ib bambino al fone
Della ben cinsa balia st piego,
Stridendo, indiesto; del fue care Padre
Rispetsando il sembiante, e parrensundo
Del ferro, e del cimiero, ebe do crini
Di cavallo fregiato era, e compesso,
Dalla cima dell'elpo foramente
Mirandolo cvollare il suro capa.
Risene il caro Padre, te ho gran Madre.
Tosto l'elmo dal capo il civiaro Berure
Tosto l'elmo dal capo il civiaro Berure
Tosto l'elmo dal capo il civiaro Berure
Che per sutto spargue racci di luco.
Or'ei, poiché bació il caro Figlio,
E colle miani il ballanzò: sì disse,
Racendo a Giove, e e als alers leddo proghieta

egli fosse il padre delle belle Arti, dotato di gran valore, maestoso d'aspetto, esimili cose. Ma solamente l'immagina, e ce lo descrive nell'atto, in cui egli entra in Cielo a vistar Giove suo padre; esprimendo tutte le Immagini più belle, che l'occhio porterebbe alla nostra Fantassa, se di fatto mirasso una tale azione, e lasciando artifiziosamente al giudizio di chi legge l'argomentare, quanto eminente sosse la riputazion d'Apollo. (a) Eccovi, come francamente Omero cominda quell'Impo:

D' Apollo sempre ie ricorder mi veglie, Di cui timore banno gli stessi Dei, Qualor di Giove nella Corte agli entra . . Tutti, al suo comparir, dalle lor sedi Sorgono in piedi i Numi, e van mirando, Con quanta macftade si l'arco porta. Latena sola presso al gran Tenante Rimansi assisa. Ella al siglinol di maco Leve le frecce, e la faretra ebinde: Ella, telsogli l'arce dalle spalle, In alea lo sospende arms aureo chiodo; Et a seder sopra lucente soglio Lui disarmato di terror conduce . Quindi con aurea tazza il soumo Giove Nettare a lui comparte, e va per gleria S) bella prole a gli altri Dei mostrande; Mentre Latona mecita in se stessa

Chin-

(a) Eccovi come francamente Omere ce. Da che ho deposta una volta la vergogua, col mostrare allato di queste le mie traduzioni, aparese graviere efformpudentem. E però seguo.

Souverrommi, ne me prendera obblio D'Ecato Apollo, del quale gl'Iddii Treman, quando egls va per la maj Di Giove; e mensie egli ne vien dappresso, Mnovonfi tutti dalle fedie, quando Ei tende gli archi gloriofi e chiari. Latena fola resta appresso Giove Folgorator; la quale e l'avco stende, E chiude la faretra, e da gentili. Omeri a lui prendendo colle mani L'arco, a una colonna lo sospende Dol Padre suo, da ulte caviglia d'ero. Poscia a seder sul trova lo conduce -Dagli nestare il Padre in aurea coppa. Lietamense accogliendo il caro Figlio, E dipoi gli altri Dii nelle lor fedi Gode la venerabile Latona, Perebe un'enciera e prode Figlio fra.

· Chinde gandio immortal, poiche zimbre, Che un se forte figlinolo ella produffe.

Certamente ad Amero non era giammatavvanuto di veder'Apollo entrante in Gielo, ed egli nel crederlo fegniva la saisa opinione del volgo. Contuttociò la sua Fantasia movendosi, e unendo tutte le più belle, e nobili Immagini, che l'occhio le avrebbe comunicato in mirar quell'azione, ce la dipinge con una ben maestosa vaghezza. Ma in tante altre parci de' suoi Poemi il buon' Omero assai si diverte in Descrizioni, e Amplificazioni, le quali perchè vicine all' intemperanza non sono sempre da lodarsi, e meno son da imitarsi.

Adunque bisogna ben prender quardia, e distinguere la viva dipintura Poetica dalle Descrizioni, dall' Amplificazione, e dall' Enumerazion delle parti. La prima espone il più vivo, e il più minuto delle particelle, che la Fantafia conosce più rilevanti, mirabili, ed acconce per mettere sotto gli occhi le cose. Vanno le altre annoverando beasì le parti, ma non quelle vive particelle; e più tosto narran se cose; laddove la prima veramence le dipinge. Appresso ha da osservara, che questo annoverar le parti, e dilatar le verità coll'Amplificazione, se non è da giudiziosa Economie accompagnato, può degenerare in eccesso, non dovendosi formar su tutte le cole il Poete. Il volce d'agni erba far fascio, ci può condurre in bagattella, e in poco derbro ne'grandi argomenti; e per lo constatio più sicuramente, benche men vivamente alle volte, spirerà maestà, e conserverà la nobiltà dell'argomento, quel contentarh di mostrar le cose con poche, ma pregnanti, ma proprie parole, come per l'ordinario suol far Virgilio, ne' cui versi recati di sopra quell'Aggiunto di trementa non può esser più vivo, nè rappresentar meglio la verità di quel costume. Non dipinge egli molto la minutaglia delle cose, ma fa in maniera, che l'altrui Fantasia immagini più di quel, che si dice; onde sempre ne' suoi ritratti si ammira la magnificenza, benchè non vi si mirà spesso quell'evidente, e viva immaginazion de gli oggetti, che nel vero degna è di gran lode in Omero. Può parimente dirfi, che il Poeta Greco troppo qualche volta descrive le cose, infino a cadere o nel basso, o nel superfluo; perchè non vuol talora lasciar, che la Fantasia de' Lettori immagini per se stessa le cose, le quali al decoro, e alla maestà dell'Epopeia si sarebbe più convenuto accennar con noche parole, che descriver con molte. Come si conoscano questi eccessi, solamente può nella sua Scuola insegnarcelo il Giudizio. Per.ora basti sapere, che nell'uso di queste vive Immagini dovremo ben camminare con accoreczza, essendo necesfario il farne la scelta, come appunso fanno i diviatori nel colorir le loro figure. Fra tanti coloti, co quali fe può vestire una figuta, effi ne přendomo i phù veghi, i phù vivi ;; i phù acconci per ben rappresentante al emerdo altimi. Così da ivalorose Poeti non que te s'abbracciano de Immagina, che il senso rapporta, o notrebbe rapportere alla Fantafia, in mirando qualche oggetto. Ma ne trascelgono esti le più mobili, le più piccanti, le più nuove, e mirabili, che sa rinvenir la Pautasia seconda, lasciando da parre le vili, le troppo offervate, le superfine, le dispiacevoli, come quelle, che inspirano alle pitture la fiessa loro inseliciel. E bruttezza, o non muovono punto, nè dilettano forre l'altrui Immaginativa. E' pur da saperfi, che a gli Scotici, i queli precifamente non ha profession di dipingere le cole, di rado è permesi so far somiglianti pinture col discendere alle verità minute de est ongetti. Ma i Poeti e obbligazion de' quali è il dipingere, debbono esprimere quelle minute qualità, e vive zircoltanze del costui mi, delle azioni, e de gli oggetti. Parlano est alla Fantasia; e quelta Pomiza vuol veder le cele, onde richiede Immagini senfibili, e acute, che la tocchino, ed imprimano gagliardamente in lei quelle spezie, che l'ecchio, o l'udito nasuralmente le imprimerebbe. A gli Oratori altrest, come quegli, che han da commuovere la Fantalia del Giudice, e del popolo, non solamente è permello, ma ê necessisio sabroles il dipinger le cost afl'usanza de Poeti. Fu ciò insegnato e dalla sperienza, è da Quintiliano nel cap. 2. lib. 8. con queste parole: Magna virtus est res, de quibus loquimur, clare, atque ut cerni videantur, enquiare. Non enine fatis efficit, seque, ut debet, plane dominatur eratio, fe ufque ad and res volet; atque ea fibi judex, du quibus cognescit, narrari credat, non exprimi, & oculis mentis oftendi. Evidenza, ed Bnargia fi chiama pure da lui questa vircu di ben dipingere, ed offerva anch' egli, che alcuni errano, accrescendo pompesamente il numero delle particelle minute, dovendos solamente esprimer quelle, che son più opportune, e più vive.

Abbiam roceato di sopra la manieva remata da Virgilio nello Stile Eroico, la quale è assa diversa dall'Omerica. Ora convien meglio ravvisare ancor queste altro cammino glorioso della Fantasia
nel descriver le cose. Diciamo dunque, che benchè sieno sommamente da commendarsi que' Poeti, i quali si chiaramente, e vivamente descrivono gli oggetti, che li pongono sotto gli occhi di
chi ascolta, o legge; tuttavia non ha minor lode, chi ralmente
gli espone, che lasci all'altrui Fantasia l'obbligazion d'Immaginare, e all' Intellerro il piacer d'intendere più di quel, che si

di-

sice. Enclyett shi ofprime in tal guifa le cole, che nulla ci rimanga da pentera, e da immaginar di più, non ci porge se non un dilesco, cioè quello di mirar per valore dell'altrui Pantafia fatti come presenti all'occhio nostro gli oggetti Iontani. Ma chi talmente li descrive, che lasci alcuna cosa da non difficilmente immaginarsi da noi, due diletti ne porge. Uno è quello di vedere come divenir presenti quegli oggetti al guardo nostro; e l'altro è quello di concarrere senfibilmente coi nostro intelletto, e colla nostra Fantasia alla spiegazione, o piena intelligenza di quell' oggetto. Si rallegra seco fieffa l'Anima noftra, come d'un parco suo, qualora intende più di quello, che apparentemente dice il sentimento, o si rappresenta dalle immagini altrui. Ella si susinga, e innocentemente s'adula, perchè abbia trovato per le sella, e in certa guila creeto ciò, che l'ingegnola altuzia del Poeta le ha a bello fludio bensì nascoso, ma renduto facile a intendersi. Laddove chi legge la déscrizione chiarissima di qualche oggestor gusta le bellezze dell'Ingegno, e le virtà della Pantasia altrui, ma non conosce le sue; perchè non esseruno studio per intendere una cosa tanto apertamente descritta dal Poeta. Porta dunque riverenza a moi altri, e moltra di simarci affai intendenti, chi fa far' immaginare ancora a à suoi Uditori, e Lettori. Il che naturalmence a noi piace per l'opinion buona, che tutti abbiamo del nostro intendimento. Audituribus grata sunt bac (dicera Quintiliano in differente propolito) qua quum intellexerint, acumine suo delectautur. & gandent, non quali audiverine, fod quast invoncrint. Equelta Virtù, comechè sia comune a sutti i nligliori Poeti, pure su singolarmente ulata, e senza affettazione, dal Principe de Poeti Latini. Egli narra le cole, e gli avvenimenti con una maravigliofa franchezza, e macilà; ordinariamente non iscende ai minuto delle cose; ma in tal guisa va descrivendole, che qualunene Intelletto, e Fantalia nobile se le vede come poste davanti a gli occhi, e pure intende più di quella, che in apparenza dal Poeta si dice.

Vaghithma in questo genore è sempre paruta quell' Immagine, con cui egli dipinge l'azione d'una lasciva fanciulla. Dice egli per

bocca d'un Pastore:

Malo me Galasen poeis lasciva puella,

Et figit ad salices, & se cupit unte videri.
Quel gittarsi da Galatea un pomo al Pastore, poscia suggire a nageondersi era i salci, ma desiderar d'essere voduta, prima diascondersi, è un' lamagine vera, semplice, e viva d'un' atsone, che
nulla contiene di men che onesso. Ma dagli accorti Lettori s'intende, e s'immagina assai più; e il Poeta senza dirio ha fatto cono-

scere qualche desiderio, e affetto non molto onello di quella fanziulla. Avanti a Virgilio su spossa l'Immagine anedesima da Teocrito, non so se con egual vaghezza; secome so, che da Lucilio il Satirico più antico de' Latini non su rappresentata la grandezza di Polisemo con quella maestà, con cui poscia ce la sece vedere lo stesso Virgilio. Dice dunque Lucilio:

Multa bominum portenta in Homeno versificata
Monstra patent; quorum in primis Polyphemu ducentos
Cyclops longu pedes &c......

Acconciamente al suo bisogno parlò quel Satirico; ma in un Poema nobile, qual'è l'Eroico, non avrebbe con seco portata gran vaghezza questa troppo espressa misura del Ciclope, intendendosi tosto senza altro studio la vastità di quel corpo Non ci sarebbe piaciuto, che il Poeta col compasso avesse misurato quel monte di carne. Eccovi pertanto con quanta nobiltà ce lo rappresenta Virgilio, e come egli lascia a noi immaginare qual si sosse quel mostro.

Cervicem inflexam posum, jacustque per antrum
Immensum.

Altro qui non dice Virgilio, se non che Polisemo occupò col corpo disteso una vastissima spelonea. Ma da questa si grande premessa chi non raccoglie ben facilmente, che smisurata doveva essere la sua corporatura? Appresso torna a descrivercelo il Poeta con queste parole:

Monstrum borrendum, informe, ingens, cui lumen ademtum; Trunca manum pinus regit, & vestigia sirmat.

Aggiunge, che pervenuto al mare vi s'inoltra:

Jam medium, use dum flutius latera ardua tinxit.

Quantunque più apertamente, cha ne' primi versi qui si descriva il Ciclope, rimane però tuttavia a' Lettori da intendersi, e da immaginarsi qualche cosa di più di quel che si dice. Portavasi, dice il Poeta, dall'accecato Polisemo un pino per bastone; passeggiava egli per l'acque ben' alte del Mare, che contuttociò non gli giugnevano a bagnare i fianchi. Dunque (dice tra se chi legge) Polisemo era una sterminata mole. Così maravigliosamente un valoroso dipintore sece concepire la vastità di un Ciclope col dipingerlo steso a terra, addormentato, e rannicchiato, mentre alcuni Satiri can un bastone andavan misurando la lunghezza d'uno de'su piedi, che tutto era scoperto. E il Chiabrera ad imitazion di Virgilio nobilmente ci rappresentò Golia, dicendo:

E steso in Terebinto empica da valle

Colle gran braccia, e coll'immense spalle.

Nè sì proprie por son del Verso queste Immagini, che talvolta non si riscontrino ancora in Prosa. Fra molte, che si potrebbono recare, ne basterà una, che mi sece il dottissimo Sig. Marchese Orsi offervate nell'aureo libro del Conce Baldasfar Castiglioni inritolato il Cortigiano. Quivi nel quarco Dialogo dopo effersi lungamente favellato dell'Amor divino da Messer Pietro Bembo. e da altri valenti Letterati alla presonza della Dochessa d'Urbino: il Sig. Gasparo cominciava à prepararsi per rispondere; ma la Signora Duchessa; Di questo, disse, sia giudice Messer Pietro Bembo, e fliasi alla sua senenza; se le Donne seno cost capaci dell' Amor ditino, come gli uomini, o no. Ma perchè la lite tra voi potrebb' effere troppo lunga, sara bene a differiole infino a domani. Anzi a questa scra, diffe Meffer Cefare Gondogu. E come a questa sera? diffe la Signora Duchessa. Rispose Messeri Cesare: Perche già è di giorno; e mostrolle la luce, che incominciava ad entrar per le fessure delle sinestre. Allora ognuno si levò in piedi con molta maraviglia. Quella Immagine sa, senza dirlo, nobilmente comprendere a' Lettorix che i ragionamenti di quello persone dovettero essere di maravigliosa novità, e dolcezza conditi. Poiche ne pur'uno s'avvide, che tutta la notte s'era oltra il costume in essi impiegata. Ottimo configlio dunque per gli Poeti sarà, qualora prendono ad esporre qualche azione, od oggetto, l'immaginare le più vive circostanze, e gli effetti più sensibili, che possano accompagnar la cosa, e ferire la lor Fantasia; poi queste con ugual' vivezza imprimere in altrui, quali dal senso prima sarebbono state impresse in noi. Maggior leggiadria sarà eziandio alle volte il tacer quelle Immagini, che la Fantasia nostra potrebbe aggiungere su quell' oggetto, per lasciar' a chi legge, o ascolta, il merito d'immaginarle per se stesso. Nè si dee ommettere, che il giudizioso silenzio talvolta serbato dalla Fantasia ha da essere si discreto, che facilmente possa da chi ne ascolta supplirsi, e intendersi quanto non s'è dall'Autore voluto più apertamente spiegare. Altrimenti, in vece di recar diletto alla mente altrui, recherà dispiacere, lagnandosi tacitamente l'uditore del suo Intelletto, e della sua Fantasia, se non giunge ad immaginare subitamente, e a capire la nascosa bellezza dell'Immagine, che il Poeta poteva, e non ha voluto interamente, o meglio scoprite.

## C A P, XV.

Delle Immagini Fantafiche Artifiziali. Pregio loro. Immagini Vere alta Funtafia per cagion de seusi. Altre Vere, o Verisimili per cagion dell' Affetto. Come & formi l'inganno della Fantafia. Il Petrarea, il Bojardo, e altri Poeti commendati. Amore come immaginato dalla Fantafia. Esempli di Poeti Italiani.

Decco la prima operazione della Fantasia, cioè il vivamente dipingere, ed esprimere le minute verità de gli oggetti, affin di mettere sotto gli occhi della mente o con giudizioso silenzio, o con palese Evidenza quel costume, quell'azione, quella cosa, che si descrive in versi. Egli è manisesto, che sì fatte dipinture porgono all'uomo un singolar diletto, ammirando noi la grande arte, e industria di colui, che imitando con sole parole ci fa veder sì chiaramente quegli oggetti, come se li rimirassimo con gli occhi proprj. Altrest è manisostissima cosa, che il Vero, o Verisimile della Natura è il fondamento di queste dipinture; e intanto son realmente belle, in quanto ben'esprimono qualche Verità naturale o d'azione, o di costume, o d'affetto, o d'altra cosa. Ove la Fantasia in questo lavorio perdesse di vista ciò, che suole, può, o dee far la Natura, ella non dipingerebbe, ella non diletterebbe le altrui Fantalie; perchè il diletto nostro nasce da un velocissimo confrontar la dipintura del Poeta coll'originale, che noi altre volte abbiam veduto, o udito, o pur potremmo vedere, ed udire ne' Regni della Natura, trovando noi la lor viva rassomiglianza. Ne d'alcri colori ha bisogno il Poeta per compor tali pitture, che di parole proprie, potendo esser vivissimo un ritratto, senza pur mischiarvi una Metafora. Ma non sempre può la Fautasia de' Poeti dipingere in tal maniera; anzi pace tueta questa sua industria ristretta alle sole narrazioni, cioè a quelle congiunture, in cui s' ha a narrar qualche cosa, e quando il Poeta parla in propria persona; e per l' ordinario più nelle parti oziole, che nelle operanti de' Poemi. Cho se il Poeta introduce altri a parlare (come affatto si fa nella Tragedia, e Commedia, e in parte nell' Epopeja) allora è ancor molto più rara la comodità di far smili dipinture. Adunque un'altra maniera di dipingere si suol dalla Fantasia mettere in opera. Ciò sa ella con Traslazioni, Iperboli, Immagini Fantastiche, e altre forme di sentimenti, le quali, se si considerano dirittamente dall'Intelletto, son False, ma però spiegano maravigliosamente, e fan comcomprendere con dilettevol vivezza un qualche Vero della Natura, e spezialmente gli affetti umani. Le Immagini sinquì descritte, perchè a dirittura compariscono ancor Vere, o Verisimili all'Intelletto, sono in certa guisa ancor sue figliuole; onde Immagini Fantassiche Semplici, e Naturali si son da noi appellate. Ma quelle, che seguono, propriamente riconoscono per lor madre la Fantassa, e son sabbricate da lei; perciò Fantassiche Artisizia-li da noi si chiamano a distinzion delle altre.

Ha adunque la Fantassa un' altra maniera, un' altro Artifizio. per ben dipingere le cose, e per dare, o accrescer bellezza, e novità alla Materia. Consiste questo Arcifizio nello spiegar le cose con parole traslate, con espressioni, e immagini, che son false bensì a chi ne considera il senso diritto, ma però sono con tutta la lor falsità sì vive, che nella Fantasia, e mente altrui più fortemente imprimono qualche Verità, che non si farebbe con parole proprie. con Immagini semplici, e dirittamente vere. S'io dico per esempio: Che la bellezza del volto ci rende amabili da per tutto; che il Mare è in tempesa; che sempre è vittorioso un' Eroc; che per accidente fi compose il metallo Corintio; che le speranze de gli uomini son vanità &c. con sì fatte espressioni io recar non potrò quel diletto, e quella novità; che apporterò dicendo: Che un bel volto è una possente lettera di raccomandazione in ogni paese; che il Mare sdegnato fa guerra a i lidi : che la Vistoria fedelmente segue tutti i passi di quell' Eroc; che il metallo Corintio è figlinol del caso: e finalmente col Testi:

Che le speranze suggitive, e incerte, Son sogni di chi dorme a ciglia aperte.

Certo è, che cotali espressioni mirabilmente spiegano, e vivamente ci rappresentano una Verità, avvegnachè sieno dirittamente salfe all'Intelletto, non essendo vero, che il bel volto sia una lettera, che il Mare vada in collera &c. Nè avrei sì dilettevolmente impresse le medesime cose nell'altrui Fantasia, se avessi adoperato parole proprie, ed espressioni vere a dirittura. Sono perciò sommamente stimabili queste sì fatte Immagini, e tanto più son belle in Poesia, quanto più compariscono vive, maravigliose, impensate, nuove, gentili, tenere, nobili, cioè quanto più gagliardamente san concepire ad altrui la qualità de gli affetti, e delle cose, che noi vogliam rappresentare. Per dare sul bel principio un saggio di quesse Immagini per pruova, rapportiamone un gruppo veramente legiadro in alcuni versi del P. Ceva. Dice egli nel lib. 2 del Puer Jesus.

Nox erat. In nidis volueres, in frondibus aura, Ipsa etiam ripis stagna acclinata quierant; Et dormire putes, pictasque in gurgite stellas

Ess quiescentis nitidissima somnia lymphe,
Quum levis in nimbo delapsa volucribus alir
Latitia in Terras stellato ex Atbere venis:
Cui comes ille ciens animos, & pestora versans.
Spiritus a capreis montanis nomen adeptus,
Ignotum Latio nomen; pistoribus ille
Interdum assistens operi, nec segnius instans
Vatibus ante alios, Musis gratissimus bospes &c.

Il sembrare a questo gentilissimo Poeta, che l'acque de' Laghi dormano, e che le Stelle apparenti per cagion del rissesso ne'Laghi sieno sogni lucidissimi dell'acqua addormentata, il che su ancor detto dal Maggi in que' versi:

L'onda dorme, e scintillante Con riverbero di Stelle, Par che sogni luci belle, Fantasse di Ciclo amante.

Il parergli parimente, che l'Allegrezza come cosa animata scenda dal Cielo in Terra, e che seco sen venga il Capriccio, Spirito amicissimo de' Poeti, e de i Dipintori: queste son tutte vaghissime Immagini Artifiziali della Fantasia Poetica, le quali con somma novità, con raro diletto dipingono alla nostra alcune Verità. Ora di queste Fantastiche Immagini altre consistono in una sola parola, come le Metafore &c. altre in un senso, e periodo, come le Iperboli, le Allegorie &c. ed altre prendono corpo, come le Favolette, le Parabole, e altre somiglianti Immagini, onde si formano intieri Poemetti. Oltre a ciò queste Immagini, che dicemmo non esser Vere, o Verisimili dirictamente all'Intellerto, debbono però a dirittura comparir tali alla Fantasia. Cioè dee parere a questa Potenza, che sieno Vere, o almen Verisimili le Immagini, ch'ella produce; siccome indirertamente debbono spiegare all'Intelletto qualche cosa o Vera, o Verisimile. Mancando a queste Immagini o 1º una, o l'altra di queste qualità, elle non saran ben fatte, nè belle.

Cominciamo a sporre in primo luogo le Immagini, che naturalmente pajono vere alla Fantasia per cagion de' Sensi. Talà chiamo io quelle, che il senso naturalmente rapporta alla Fantasia come Vere, benchè l'Intelletto agevolmente le scuopra per False. E queste Immagini, Vere alla fantasia per cagion de'sensi, piacciono sommamente, sì perchè per l'ordinario portano seco un non so che di maraviglioso, e sì perchè sanno vivamente concepire all'Intelletto qualche Verità. Chi è per cagion d'esempio in alto Mare la sera, altro non mira, che Cielo, e acqua; onde partendosi il Sole dal nostro Emispero, e tramoutando, sem-

sembra a' naviganti, ch'ei si tussi in Mare. E l'occhio sieuramente giurerebbe, che di fatto ei vi si tussa. Questa Immagine, che per se non è Vera, ma solo appar Vera alla Fantasia per cagion de'nostri occhi, dal Poeta è volentieri accolta, e con piacere adoperata, perchè strano, e maraviglioso pare a tutti o il vedere, o il ricordarsi, che quell'insocato Pianeta senza suo detrimento si ricoveri nell'Acque, e da quelle più che mai risplendente, e vigoroso s'alzi la mattina. Adunque liberamente dissero i Poeti per esprimere il tramontar del Sole, ch' egli si tussa in Mare, ch' egli va a dermire nell'acque; ch'egli si lava nell'onde: e simili cose. Parimente dicono essi, che le Figure d'una dipintura ben satta parlano, e sono animate, perchè ciò sembra all'occhio; e leggiadramente lo disse il Tasso in que'due bellissimi versi, dove descrive le Figure di rilievo, ch' erano nel palagio d' Armida;

Manca il parlar, di vivo altro non chicdi; Nè manca questo ancor, se a gli occhi credi-

Diciamo eziandio, che mille vaghi celori ondeggiane sul cello delle vezzose Colombe, vedendo veramente l'occhio nottro que colori, allorchè il ragio del Sole ve il dipinge all'improvviso; che le Stelle cadeno dal Ciclo nelle notti serene della State, perchè veramente ciò
pare all'occhio nostro, allorchè cadono quella accese esalazioni.
Somigliante a queste Immagini è pur quell'altra, con cui da'Poeti ci rappresentano i lidi, e le terre, che suggono, quando i naviganti da lor si partono. Virgilio nel 3. dell'Eneide così dice:

Provebimur portu, terraque urbesque recedunt.

e l'Ariosto nel Can. 41.

Il Legno sciolse, e se scioglier la vela, E si diè al vento persido in possanza. Il lito sugge, e in tal modo si cela, Che par che ne sia il Mar rimaso sanza.

Questo sì strano essetto, benche salsissimo, pure a gli occhi de' naviganti sembra verissimo; e il confermò Lucrezio con que'versi dal lib. 4.

Qua vebimur, navis fertur, quam stare videtar; Qua manet in statione, ea prater creditur ire; Et sugene ad pappim colles, campique videntur;

Certo adunque essendo, che il Senso nostro veramente vede si strane cose, ne può dirsi inganno in lui, ma bensì nell'Intellerto, quando questo voglia credere ciecamente alle ambasciate del Senso; perciò diciamo, che tali Immagini son Vere alla Fantasia, tuttochè tali non sieno dirittamente all'Intelletto. Certissimo è altresì, ch'esse vivamente rappresentano qualche Verità, Tomo 1.

ed effecto reale della Natura; e che all'udirle noi apprendiamo ga-Aliardamente il muoversi della nave, il tramontar del Sole. La bellezza delle dipinture, e altre simili Verità, toccando la Fantafia Poetica, ed esprimendo una delle qualità più maraviglio: se, e conspicue, che seco porti quell' oggetto, e che ferisca la nostra Fantasia con molta vivezza. Da questo sonte poi per mio gredere son nate moltissime di quelle Immagini, che sperboli volgarmente s'appellano; imperciocchè l'Iperbole è spesse volte fondata sull'opinion de' Senfi, che rapportano alla Fantasia quella Immagine, come cosa verissima. Il soprammentovaro Virgilio dice: che due Scogli minacciano il Cielo. Dicono altri, che il Monte Olimpo softiene il Cielo, e somiglianti cose, le quali senza dubbio dall'Intellecto son tosto riconosciute per False ma non già da gli occhi, da' quali, se loro si vuol dar sede, si rappresentan piene di verità. Mirandoli un Monte, o Scoglio akissimo, per ch' egli tocchi il Cielo; onde la Fantasia nell'uso di queste Immagini segne un Vero rapportatole da gli occhi. E benchè poi l' Intelletto conosca, non esser sicura la testimonianza de'iensi; pure da lui si comprende il Vero, o il Verisimile, intendendosi la grande altezza di quello scoglio, di quel monte, e altre tali Verità. Una di queste Immagini credo io, che formassero i Poeti, quando ci rappresentarono i Centauri popoli della Tessalia mezz' uomini, e mezzo cavalli; perciocchè la prima volta che gli uomini domarono, e cavalcarono quelle feroci bestie, dovette parere a gl'intimoriti riguardanti, che un solo animale sossero l'uomo, e il cavallo. Ciò bastò alla Fantasia Poetica per sormarne quella sì frana Immagine, che fenza quella offervazione potrebbe parer male inventata. Ma le Immagini, di cui abbiam recati poco fa gli esempi, non compariscono per avventura così belle, come furono presso a gli antichi; poichè per essersi troppo usate da' Poeti. o troppo udite, han perduta la lor novità, e per conseguente la vaghezza, (a) e il maravigliofo. Per ben piacere altrui, sarà d' uopo studiarne delle nuove, o pur fabbricar con grazia sulte vecchie, come tutto giorno si fa da' valenti Poeti.

Altre Immagini Fantastiche ci sono, le quali son dirittamente Vere, o Verisimili alla Fantasia per cagion dell' Affetto. E veramente di queste ha da esser molto doviziose l'erario Poetico. Fia perciò non peco utile il ben ravvisare la sor natura, e bellezza. Si formano queste dalla Fantasia, allorche esse commossa da qualche Affetto unisce due diverse immagini semplici, e na-

<sup>(</sup>a) Hanno perduto il maraviglioso.) Il Rosa nelle Satire facetamente difee:
. Le Mesafere il Solo ban consumato.

turali; e dà loro una figura, o un'essere disferente da quanto le rappresenta il senso. Ciò sacendo, per l'ordinario va la Fanta-sia immaginando come animate le cose, che sono senz'anima. Veggiamo, come il Petrarca parli, descrivendo la sua Donna, che si diporta per la campagua.

(a) L'erbetta verde, e i fior di color mille Sparsi fotto quell'elce antica, e negra, Pregan pur, ebe'l bel piè li prema, o tocebi.

Certamente il sentimento dell'Occhio, o dell'Orecchio, non aveva potuto portar quella Immagine alla Fantasia, non udendosi, o vedendosi mai siori, che alla guisa de gli uomini preghino altrui Dunque la Fantasia agitata dall'affetto, movendo le Immagini semplici, congiunge quella de'Fiori colle azioni solite a vedersi ne gli uomini, e con tale artisizio dà vita ad un'Immagine sì gentile, e nuova, qual'è questa. Assai somigliante, e non men leggiadma di questa è quell'astra nel Son. 12. par 2. dove dica.

L'acque parlau d'amore, e l'ora, e i rami, E gli augelletti, e i pesci, e i siori, e l'erba, Tutti justeme pregando, eb'io sempr'ami.

Ipsi te foutes, ipsa kao arbusta vacabant.

E nell'Egloga 10. dice, che gli alberi, e i sassi piansero in udire il pianto, e i lamenti di Gallo.

Illum etiam lauri, illum etiam severe myrice; Pinifer illum etiam fola sub rupe aguentem Mandus, & gelidi sevenyus antra Lecai.

Nel che volle imitari Teogrito, E d'imitò pure nell'Egloga quinta, ove finge, che i Leoni piangessero la morse di Dafni.

Daphui, suum Panés atians ingemuisse Leones : !

Ancor queste immagini, quantunque dirictamente da noi considerate sieno False, pure non parvero già tali alla Fantasia di Virgilio, il quale anzi le immaginò, e concepì come Vere E la sperienza ne sa consinuamente sede. Ja un' Amante la Fantasia è tuera piena di quelle simmagini, che le sono trasmesse dall'oggetto amato. L'Affetto violento de sa per esempio concepire

<sup>(</sup>a) Perr. L'erbessa verde cc. Pregan. pur, che'l bel piè.) Tibullo anch'esso diede azione e affetto all' Erba, quando diste, che ella inaridita dal seccore,
faccva orazione Imi va Terlan, a Giove Plavie, o soma la Pioggia.

Arida nec Pluvio supplicas berba Jovi.

come rara, e invidiabil fortuna l'essere vicino alla cosa, che s' ama, e l'essere da lei toccato. Quindi ella veramente, e naturalmente immagina, che tutte le altre cose, che l'erba, che i Fiori bramino, e sospirino questa selicità; e in tal guisa immaginò il Petrarca ne soprammentovati versi. Ora non può mettersi in dubbio, che questa Immagine alla Fantasia non sembri o Vera, o almen Verismile. E perciò sufficiente ragione ha il Poeta d'abbracciarla, e di adoperarla nella Poesia, a cui spezialmente si richiede la pompa delle proposizioni maravigliose, e nuove, come appunto è il veder fare azioni proprie di cose animate a una cosa inanimata. E'questo un' inganno della Fantasia innamorata; ma il Poeta rappresenta questo inganno ad altrui, come nacque nella sua Immaginazione, per sar loro comprendere con vivezza la violenza dell'affetto interno.

Che veramente poi si faccia questo inganno, e si formi una tal' Immagine nella Fantassa, gli stessi Poeti il confessano talvolta, affermando passar loro per la Fantassa quell' Immagine, senza aggiungere, se le diano sede. Il medessmo Petrarca nel Son. 132. par 1. tratta quasi la stessa Immagine, che teste abbiamo accen-

nata, e dice di Laura.

Come il candido piè per l'erba fresca I dolci passi onestamente move; Virtà, che intorno i siori apra, e rinove, Dalle tenere sue piante par ch'esca :

Eccovi come il Poeta gentilmente ci descrive l'Immagine, che veramente gli passava per la Fantasia, in vedere, o figurarsi Laura, allorchè ella passeggiava per un Prato. Dice egli, par, che Viren esca, che è quanto il dire: Alla mia Fancana pare, ma non dico, che sia vero, che Laura dalle sue dilicate piante tramandi tanta virtù da sar nuscere, o rinnovare i flori d'incorno. Appare dunque manifestamente, che queste Immagini sembrano Vere alla stessa Potenza per cagion dell'Affetto signoreggiante; e perchè elle fanno con somma vivezza, e leggiadria intendere o la passion grande di chi parla, o la bellezza della persona amara, o altre Verità, l'Intelletto Poetico dà loro ben volentieria licenza di poter'uscire alla luce, fenza porsi cura di esaminarne ia lor diritta Verità. Piacemi d'aggiungere al sentimento del Petrarca quello del Conte Boiardo, che non è molto differente. Descrive questo Autore nel Can. 3. lib. 1. del fuo Orlando innamorato Angelica addormentata sull'erba, e parla in tal guisa;

> La qual dormiva in'atto tanto adorno, Che pensar non si pud, non ch'io lo scriva.

Parea, che l'erba le fiorisse interno, E d'amor ragionasse quella riva. Quante or son belle nel mortal soggiorno, E più nel tempo, che beltà fioriva, Tai sarebbon con lei, qual'esser suole Le Stelle con Diana, ella col Sole.

Si è da me interamente rapportata la Stanza, perchè parmi tutta bellissima, se sorse non si volesse da qualche scrupolosetto condannar per peccato di Gramatica il dirsi, qual'esser suole le Stelle con Diana, in vece di quali esser sogliono. lo a ciò ora non bado, credendo però, che non mancheranno esempi di grandi Autori per disesa, o discolpa di tal forma di dire, potendovisi sottointendere qual'esser suole il rimirar le Stelle. E sorse il Boiardo stesso il sapea, poichè agevolmente in vece di dir le Stelle poteva dire ogni Astro con Diana. Ma considero le belle, e molto leggiadre Immagini, ch'egli ci rappresenta. Poichè (nulla parlando degli ultimi quattro, versi, che confeengono una vaghissima Immagine Intellettua-le) que' due versi

Parea, che l'erba le fiorisse insorpo, E d'amor ragionasse quella riva.

sono un bel parto della Fantasia Poetica, alla quale parandosi davanti Angelica, Donna secondo l'opinion del Poera bella a maraviglia, addormentata sufferba, si presenta ancor quell'altra Immagine, cioè che l'erba per vireu d'Angelica fiorisse, e che la riva ragionasse d'amore. Anzi tanto naturali son queste Immagini, che gli Oracori stessi, quando vien loro il destro, con gloria ne adornano i ragionamenti, avvegnachè sia debito loro l'ulare lo stil modesto. Eccori una di queste immagini vive, che passava per la Fantasia di Cicerone, allorche egli in pubblico rendea grazie a Giulio Cesare, ché dall'esilio avez richiamato M Marcello. Parieses, dice egli, medius fidius, C. Cafar, ut mibi videtur, bujus Curie tibi gratias agere gestingt, quod brevi tempore futura sit illa auctoritas in bis majorum fuonam, & suis sedibus. Che le pareti della Curia Romana ringraziassero Cesare, perch'egli in breve restituir volesse la sua autorità assa Repubblica, è cerro un' Immagine, che è disittamente falla, ma che però veramente si concepì dalla Fantalia di Tullio, e fese intendere a gli alcoltanti l'estremo giubilo, che avrebbe in tutti cagionata la generosa impresa di Cesare. Egli perciò liberamente volle usarla, avvisandoci però con quel suo ut mibi videtur, che questa era opinione, e Immagine della sua Fantasia, e chiedendo con ciò licenza di adoperarla.

Ma i Poeti, che godono maggiore autorità, possono franca-

mente sporre quanto di bello cade nella lor Fantasia; nè sono obbligati di sempre avvisarci, che tal sorta d'Immagini è quivi nata, lasciando a' Lettori il sar prontamente una tale osservazione. Adunque spacciano essi liberamente queste simmagini, e dan vivezza a i loro componimenti. Così Grazio non dice, che alla sua Fantasia sosse paruto di veder Bacco sa per le montagne insegnar versi alle Ninse; ma con franchezza dice d'averso veduto. Purono i suoi versi con libertà così tradotti dal Testi nella Canzone Fuggon rapidi gli anni &c.

Vidi il padre Lieo steso fra Perbe Su Cetra armoniosa Trattar d'avorio, e d'or plettro lucente; Vidi le Ninse intente Starsene al Canto, & alle voci argute I Satiri chinar Porecebie ature (a).

Parlmente Virgilio descrivendo sa navigazion d'Enea co'suoi compagni per lo Tevere, dice risolutamente, che le onde di quel fiume, e i boschi si maravigliarono a veder quella gente armata, e le navi dipinte.

Mirumur aemus insactum fulgentia longe.

Scura viram slavio, pittasque innare carinas.

E certamente Servio l'antico Sponitor di Virgilio riconosce in quesse parole una bella Immagine della Fantasia, chiamandola però egli non Immagine, ma col'nome stesso di Fantasia. Laus Trojanorum per Phantasiam quamdam ez undarum, & nemeris admiratione venient. Sull'esempio di Virgilio disse Uvidio, che al comparir della prima nave in Mare, si supirono le acque.

Prima malas dovnis, mirunibas equoris undis;

Da questo presi occasione in un mio Sonetto di dire.
Come pianta selvaggia avvien che il vio

Supor ne lufes per souve innesto E i primi succhi sum panga in oblica

E suppres in mire, e, il nuovo cesto.

E le poma non sue: così il cuor mio

Dice tra se: frutso d'Amore è questo.

<sup>(</sup>a) Omkio ditento: Et anna Sutyman acusus, venne a line do fissio, che Susyma, con Poteiga elegante perifrasi. Con prosso Omero Eta agustaia, chieraia Bia, Vez Hergulis Aeneas. E noi l'Eccellenza del Signor sale, per lo Signor sale. No 2 cola puova da ossevarsi, che i Satiri portino le orecchie agusze, e i piè di dapra. Ossevo bene il Poeta Batro maestro di Puelsa de discenti e Ninse, e i Satiri (b) Marantur. Os sinda.) Lo stosso Vieglio mirabilmento dell'Asseso innustate t

Peliaco pinus vertice casa vias.

E Stazio nel 9. lib della Tebaide parlando del fiume Ismeno;

Unda viros, claraque armorum incendieur umbra.

Altrove-il medesimo disse:

Et nous clamola flupuere filentia valles,

Al qual versa Luttazio, o Lattanzio vecchio espositore mota queste parale: Baccharun vacibus clamesa valles, destituta immolatarum pecudum mugitibus supuera. Dicit Pectica Phantasa omnam gregem in illo loco immolatum. Col nome di Fautassa intenda anch' egli ciò, che noi spieghiamo com qual d'Immagina, per non confondere colla Fantassa il Fantasma. E perchè noi di sopra veduto abbiamo, come il Petrarca in mirando Laura passeggiante per un prato, disse, che parena alla sua Fantassa di vedere una virtù, la qual' uscendo delle piante di lei desse vita a i Fiori; udiamo di nuovo lo stesso Autore, che ci rapporta l'Immagine medesima, senza più accompagnarla con quel parena. Nella Canzon 4 par. 2. così parla di Laura, quando era fanciulletta.

Ed or carpose, or con tremante passo
Legno, asqua, terra, o sasso
Varde facea, chiara, soave; e l'erba
Con le palme, e co i piè fresca, e superba;
E siorir co'hegli acchi le campagne,
Ed acquetar i venti, e le tempesse
Con voci ancar uhu preste.

Alle quali bellissime Immagini della Pantassa aggiunge egli immantinente quest'altra pure maravigliosa Immagine dell'Ittelletto.

Chiaro mostrando al Monde fordo, e cieco,

Quanto lume del Ciel fosse già seca.

Anche nel can 3. del Trianso delle Fama dice l'Autas medesimo, ch'egli vide Virgilio, e muo, al cui passar l'erta sioripa, cioè M. Tullio. Ora queste Immagini del Petrarca miata, senza dubbio ci rappresentano una maravigliasa cosa, che non è già da' sensi rapportara alle Fantasia, ma è bensì da lei immaginam pari esglen dell'asserto gagliardo, che a lei la sa stata vera. S'inganna alla bensì, ma questa opinione, questo inganno, ed oggarto della Fantasia essendo bellissamo, ci piace non poco in udirio, e nello stesso velocissimamente, e son sommo suo diletto raccoglie da questa bizzara immagine Fantasica un qualche Vero, o Verisimile della Matura.

Ma fra gle ingenni vaghissimi della Fantasia non ve n'ha forse alcuno, che sia più novo, cancor più adoperato di quello, che

dà anima all'Amore. Considerandosi dalla Fantasia de gli antichissimi Poeti Gentili, quanta fosse la forza, e virtù sua, parve ch' egli avesse un non so che di Divino; e crebbe tanto questo Idolo Fantastico, che l'immaginarono veramente per un Dio. Non si dilungarono da questa opinione i Filosofi stessi, e il rimanente del popolo: laonde avvenne col tempo, che l'inganno della Fantasia il divenne ancora dell'Intelletto, e si credette realmente vero da molti ciò, che prima appariva sol vero alla Fantasia d'alcuni. Un tal'errore non cade già più nell' Intelletto de' Poeti Cristiani, i quali ben sanno col lume della nostra Santissima Religione, che l'Amore umano effer non può una Deità, qual se la credettero o faceano vista di credere i Gentili, ma ch'egli è una sola passione dell'animo nostro. Contuttociò, qualora i nostri Poeti parlano anch'essi di gente innamorata, o sono eglino stessi accesi di tal passione, sembra alla for Fantasia di veder' Amore qual persona animata, e di ragionar con lui, e gli attribuiscono tutte le azioni, che si convengono ad una persona, anzi ad una persona dotata d'incredibile possanza, e virtù celeste, e divina. Da questa Immagine della Fantasia mille altre poi se ne trassero tutte leggiadre, alcune delle quali andrò io ora annoverando, massimamente valendomi del Petrarca, come di quel Poeta, che n'è a maraviglia secondo. Nel Son. 2. p. I. descrive questo Autore il principio del fuo innamoramento. Aveva egli per molti anni ricusato di dar ricetto ad amor di Donna; quando egli disavvedutamente un giorno fu colto da quel di Laura. Parve dunque alla sua Fantasia, che Amore, cioè quella immaginata Deità, per vendicarsi di cante ripulse dategli dal Petrarca, postosi furzivamente in aguato il colpisse con una saerta. Fu espressa dal Poeta in questi notissimi sì, ma sempre bei versi, cotale avventura.

Per far' una leggiadra sua vandettà,

E punir' in un di ben mille offese,

Celatamente Amor l'arco riprese.

Non rapperto il rimanente, perchè abbuttanza è noto. Conceputofi in tal guifa dalla Fantafia Poetica Amore, gentilmente si fa il Petrarca altrove a pregario, che voglia pur fottoporre al suo imperio Laura, la quale colla sua ritrosia parea si Bessasse del poter di lui, e schernisse i mali, ch'ella facea sosserire al Poeta. Dice egli così nella Bail. 9. p. 1.

Or vedi, Amor, che giovinetta Donna

Tao Regno sprezza, e del mio mal non cinz s

E tra duo tai nemioi è sì secura.

Tu sei armato, ed ella in treecia, e'n gonna Si siede, e scalza in mezzo i siori, e l'erba: Ver me spietata, e contra te superba. Io son prigion; ma se pietà ancor serba L'arco tuo saldo, e qualch' una saetta; Fa di te, e di me, Signor, vendetta.

Nel Son. 28 p. 1. apertamente egli scuopre, come la sua Fantasia avesse davanti l'animata Immagine d'Amore; poiche dopo aver detto, che a bello studio andava egli usando ne'luoghi solitari per non iscoprire il suo violento assetto, pure leggiadramente aggiunge questi tre versi:

Ma per si aspre vie, nè si selvagge

Cercar non so, che Amor non venga sempre

Ragionando con meco, & io con lui.

Il che fu da lui ripetuto nel Son. 25. par. 2., ove dice;

Amor, che meco al buon tempo ti stavi.

Fra queste rive a' pensier nostri amiche,

E per saldar le ragion nostre antiche. Meco, e col siume ragionando andavi.

Gentilissima è pur quell'altra Immagine, ove dolendos con Amore, così termina un Sonetto.

Pur mi consola, che languir per loi

Meglio è, che gioir d'altra; e tu mel giuri.

Per l'orate tuo strale; ed io tel credo.

Mai non finirei, se volessi raccoglier tutte le Immagini sempre, amene del nostro Petrarca intorno ad Amore. Nè meno di lui hanno gli altri Poeti poste in uso somiglianti Immagini. Parvemi assai viva, e vaga una di Dante nella Vita nuova; e comechè sia espressa con umili parole, tuttavia è maravigliosamente ajutata da una graziosa purità. Essendo morta la sua Donna, dice egli d'aver trovato Amore, che veniva per la via mesto, e con gliocchi bassi, come uomo ch'abbia perduto Signoria, e sia caduto da alto stato. Son questi i suoi versi:

Cavalcando l'altr' ser per un cammino,
Pensoso dello andar, che mi sgradia,
Trovai Amor nel mezzo della via
In abito leggier di pellegrino.
Nella sembianza mi parea meschino,
Come avesse perduto Signoria;
E sospirando pensoso venia,
Per non veder la gente, a capo chino;
Quando mi vide, mi chiamò per nome,

E dif-

E diffe: lo vegno di lontana parte, Dov'era lo suo cer per mio volere &c.

Così ora con molte, ed ora con poche parole formano i Poeti gentilissime Immagini Pantastiche. Anche il Tasso in descrivendo la porta del Palagio d'Armida, a un tempo medesimo, e in poche parole, fabbricò una maravigliosa Immagine Pittoresca, e Poetica. Dice egli;

Mirasi qui fra le Meonie ancelle Favoleggiar con la conocchia Alcide. Se l'Inferno espugnò, resse le Stelle, Or torce il fuso: Amor sel guarda, e ride.

Ci fa il Poeta in un' Immagine si breve mirar' Amore, che intento al filar d'Ercole ride, lasciando a i Lettori il gusto d'intendere, senza ch' egli il dica, perchè quel tristo fanciullo si rida di un tale spettacolo; cioè dal considerar ch'egli fa, come ha condotto un' Eroe si glorioso a divenir per così dire semmina, nella qual vittoria Amore conosce la sua sorza, e se ne gloria, e ne ride. Non so, se per avventura si sia da un'altro Poeta agguagliata la bellezza di questa Immagine del Tasso, laddove egli secondo l'opinion de'Gentili descrivendo Giove cangiato in Toro, che conduce per mezzo il Mare la rapita Europa, dice:

Ridendo Amor superbamente il mira

Quasi per scherno, e per le corna il tira.

So, che almeno avrà questo Autore, ne'due citati versi, che certo son vaghi anch'essi, inteso d'imitare il Tasso, facendoci vedere quel' tristerello d'Amore, qual' appunto da gli Antichi ci vien sigurato, cioè che insuperbisce per aver condotto a tanta bassezza il principal de' Numi, e con ardir fanciullesco tirandolo per le corna il bessa. Ma prima di questo Poeta, e prima di Torquato una Immagine alquanto somigliante nacque nella Fantasia di Bernardo Tasso suo Padre. Questi nel Can. 15 dell'Amadigi ci rappresenta Europa, la qual si vede coglier siori,

E del suo novo incognito amadore Ornat le corna, e la lasciva fronte, E dell'inganno suo ridere Amore.

### C A P, XVI,

Considerazioni intorno a ciò, che è Vero secondo l'Intelletto, e a ciò che è Vero secondo la Fantasia. Immagini Fantasiche contenenti il Vero interno. Nè pur si dourebbono chiamar Menzogne. Ragioni, perchè ci piacciano. Verità astratte vestite con sensibile ammanto dalla Fantasia.

Bbiamo assai manifestamente con questi esempi facto gustar la bellezza delle Immagini sabbricate dalla Fantasia. Ma perchè nelle ultime da noi rapportate non saprà taluno riconoscere alcuna Verità o per parte dell' Intelletto, o per parte della Fantafia; altri ancora non sapranno intendere. perchè queste sì fatte Immagini evidentemente False debbano dilettar gli nomini, essendosi tante volte da noi detto, che il Falso dispiace, e che il Bello Poetico è fondato su qualche Vero: convien' ora sciogliere le difficultà, e mettere ben' in chiaro questa materia. Dico adunque, esser certo, che le buone Immagini Artifiziali della Fantalia han sempre anch'esse da esser sondate su qualche Vero, o Verisimile. Ma il Vero, o Verisimile è di due spezie, come s'è già accennato. L'uno è Vero secondo l' Intelletto, e l'altro secondo la Fantafia. Il Vero dell'Intelletto è quello, che dall'Intelletto è giudicato, e conosciuto internamente essere, o poter'esser tale qual si pronunzia, come: Che ogni nomo è animal ragionevole; che le virtu sono stimabili per l'interna loro preziosità; che la Morte rapisce tutti i viventi; che Cesare su da' congiurati ucciso; che la Primavera sogliono siorir le campagne; che Troja fu presa da' Greci; e simili cose. Falso secondo l'Intelletto è ciò, che da lui si conosce non essere, o nou poter' essere internamente, e realmente, qual si rappresenta, o pronunzia, come; che gli nomini volino a guisa d'accelli; che i Fiori parlino; che Amore sia un fanciullo coll' ali, e la Fortuna una Donna; che ci sieno delle Ninfe Dee del Mare, de' Finmi, de' Fonti &c Il Vero secondo la Fantasia è quello, che si concepisce come Vero, o appar Vero, e Verisimile alla stessa Fantasia; ed appunto a questa Potenza può comparir Vero tutto ciò, che ora dicevamo esser Falso secondo l'Intelletto. Ora sutte le Immagini han da contener qualche Vero secondo l'Iutelletto, o sieno queste Intellettuali, o sieno Fantastiche, con questa sola differenza, che le prime han da effer Vere. o Verisimili di fatto, ed esprimer direttamente il Vero secondo l'Intelletto; e le seconde, cioe le Fantastiche, possono non essere, o non son Vere secondo l'Antelletto, considerandone il senso diritto, ma però anch'esse han da esprimere, significare, e far' invendere qualche Vero, o Verisimile secondo l'Intelletto. E talor queste l'esprimono si vivamente, si leggiadramente, si nobilmente, che le stesse Immagini dell'Intellecto con tutta la lor Verità reale non possono dilettare con tanto sensibile vaghezza. Per far concepire ad altrui la soavità del Canto, e la melodia della Cerera d'Orfeo, o per dir meglio, l'eloquenza, con cui egli a se tirò, e ammansò genti feroci, e barbare, ci rappresentarono gli antichi Poeti quel valoroso Citerista mulcentem tigres, & agensem carmine quercus. Di ciò è testimonio Orazio nella Poetica. Affin di farci ben' immaginare la maravigliosa forza de' due Scipioni, li nominarono due fulmina belli. Scrissero, che Giove Re di Candia, per condurre a'suoi voleri Danae, si convertì in pioggia d'oro: volendo con ciò significare, ch'egli a forza di danari corruppe l'onestà di quella Donna. Con gentilezza somma altresì l'ingegnoso Esopo immaginò tante azioni, e sì vari ragionamenti d'animali privi di ragione, col fine di farci sempre intendere una qualche bella Verità morale.

Adunque, avvegnache le Immagini Fantastiche non sieno Vere a dirittura secondo l'Intelletto, pure indirettamente servono ad esprimere, e rappresentar lo stesso Vero Intellettuale. Tutte le Metafore, le Iperboli, le Parabole, gli Apologi, e simili altri concetti della Fantasia, sono un vestito, e un'ammanto sensibile di qualche Verità o Istorica, o Morale, o Naturale, o Astratta, o veramente avvenuta, o possibile ad avvenire. All' Intelletto appare Falsissimo questo ammanto a prima vista; ma penetrando egli nella sua significazione, appresso ne raccoglie una qualche Verità a lui cara; non essendo altro in effetto queste Immagini, che un Vero travellito, e (per usar le parole di Dante) una Verità ascosa sotto bella menzogna. Dal che può conoscersi, che il Falso non è, come oggetto, o fine, adoperato da' Poeti, ma bensì come strumento utilissimo, e mezzo esticacissimo per sar concepire dilettevolmente, e gagliardamente all'Intelletto quel Vero, o Verisimile, che è proprio di lui, e che solo può piacere all' Appetito ragionevole. Con questo sì necessario occhiale contemplando noi le Immagini Fantastiche, e tante Metafore, Iperboli, Favole, ed invenzioni diritramente False, che s'usano tutto giorno da' Poeti, ci asterremo dal calunniare, e dispregiar l'Arte loro, come amatrice delle Falsià, e menzogne. Anzi tanto egli è vero, che queste Immagini della Fantalia in effetto non son bugie, nè si debbono considerar per moneta falsa, che la stessa Sacra Scrittura, e il medesimo Salvator nostro, fonte della Verità, le usarono ben sovente. Tale era allora, e tale è ancora oggidì il costume de'popoli d'Oriente, i quali per via di Similteudini, Parabole, Allegorie, e d'altre Immagini Fantastiche sogliono esprimere ben sovente i lor sensi. Perciò il divin Redentors con quelle bellissime del ricco Epulone, del Figliuol prodigo, del seminare il grano, delle Vergini savie, e sciocche, del pastore, che ha perduta una pecora, del ferito da gli assasfini, e con altre simili invenzioni, e Immagini della sua Pantasia. vivamente spiego maravigliose Verità Morali, e Teologiche. Empio non men che pazzo sarebbe colui, che tante belle Verità coperte sotto il velo delle Parabole o non volesse conoscer per tali, o pur le chiamasse evidenti menzogne. Se l'Intelletto nostro in esse truova la significazion vera, egli ottiene il suo fine, che è quello d'acquistare il Vero. Poco a lui importa, che il vestimento di questo Vero sia finto, o falso; anzi si rallegra non poco in rimirare la Verità vestita con sì pellegrino, e inustrato ammanto. Il perchè dottissimamente offervò S. Agostino nel libro contra la Bugia a Confenzio nel cap, 10. che i Misteri delle facre Carre non son bugie. Imperojocche, diee egli, se ciò potesse dirsi, emnes stiam parabole, ac figure figuificandamm quarumcumque rerum, que son ad proprietatem accipiende sunt, sed in eis aliud ex alio est intelligendum, dicentur esse Mendacia. Quod absit omnino. Nam qui boe putat, tropicis etiam tam multis locutionibus omnibus potest hanc importare calumniam, its ut bec ipfa, que appellatur Metaphora, boc est de re propria ad rem non propriam verbi alicujus usurpata translatio, possit ista ratione Mondacium nuncupari. Quum enim dicimus flu-Quare segetes, gemmare vites, floridam juventutem, niveam canitiem; procul dubio-fluctus, gemmas, florem, nivem, quia in bis rebus non invenimus, in quas bas verba aliunde transtulimus, ab istis Mendacia putabuntur. Et petra Christus, & cor lapideum Judaorum, item leo Christus, & leo Diabolus di innumerabilia talia dicentur esse Mendacia & c. At non est Mendacium, quando ad intelligentiam Veritatis alind ex alio fignificantia referentur?

Sicchè il Falso, che dispiace al nostro Intelletto, è sol quello, che vuole ingannarci, e tenta di farci credere la bugia, non conducendo nos ad apprendere qualche Verità Intellettuale. Ma tali senza dubbio non sono le Immagini Fantastiche ben fatte, perche la lor Falsità significa il Vero, e tende a farcelo più dilettevolmente, e con maniera più pellegrina comprendere. La sola Favoletta de membri umani, che non volevano più servire al ventre, improv
Tomo I.

visamente narrata da Menenio Agrippa alla plebe sediciola di Roma, non può negarsi, era una faltità, una menzogna. Ma perchè il vero suo significato su prontamente raccolto da gli animi tuttà del popolo, operò essa più negliardamente, che qualunque altro mezzo, e ragione adoperata da Senatori per quetare il tumulto. Così quando il Petrarga va dicendo, che il Gielo si sa bello in rimirar la fua Laura; quando prega il fimme a basiarle il piede; quando dice, che fotto i suoi piedi nascevano più spessi i fiori: non vuol'egli per conto alcuno ingannarei con sì fatte Immagini, ben sapendo. che niuno è sì sciosco di crederle vere, e nè pur'egli le credeva tali. Ma egli intende di spiegarci sensibilmente, e con gratissima gentilezza una Verità, cioè l'opinione, ch' egli aveva della beltà fingolare della sua Donna, e la forsa, e grandezza del suo innamoramento, che il faceva delirar sì vagamento, e in lui cagionava sì leggiadre Pantasie. Gosì le Iperboli, quantunque riguardate dall' Intelletto siene a dirietura menzogne, pure non tendono ad ingannarci, onde fu derto da Quintiliano mentiri Hyperbolen, nec ita ut mendacio fallere velit, Nè s'ingannano este, come dicemmo, perchè non men delle altre Immagini della Fantafia han per fine il farci ben comprendere colla lor fignificazione il Vero. Le Immagini poscia Fantastiche tanto più sono simabili, e belle, quanto più sensibilmente, nobilmente de loggiadramente cuoprono, e fan concepire ad altrui quel Vero, che da esse vien fignificato. Dalle quali cose può apparire, che queste Immagini han da avere il sondamento della lor beliezza ful Vero; e che, se loro mancasse queflo Vero, o più non sarebbone belle, o pur sarebbone peco da ftimarsi. E questo sia detto del Vero secondo l'inselletto, significato, e rappresentato sotto l'ammaneo delle Immagini, per rispondere alla prima opposizione. Vedremo più abbasso, come si richiede alle Immagini medefime, ch'elle appaiano divittamente ancor Vere, o Verisimili alla Fantasia, cioè che contengano quel Vero. che abbiamo appolicto fecondo la Fantafia.

Si dee ora soddissare all'altra oppositione, in cui si diceva, che con tali forme di parlave non può intendersi, come si pensezioni la natura del ragionamento, e come possa dilettarsi cotanto l'Anima nostra, amante del Verò reale, con queste Immagini, le quali, tuttochè esprimano qualche Verità, pure son salsea chi ne considera il senso diritto. E perchè mai, dirà taluno, più non ha da dilettarci il Vero a moi rappresentato da vere Immagini, da veraci, e proprie parole, che l'espresso condimmagini salse, e mentitrici espressioni? Rispondo pertanto, che per tre ragioni da queste Immagini Fantastiche si perseziona il ragionamento, e suol

con esse ragionevolmente recarsi diletto all'Anima nostra. La prima ragione siè, che il Vero proposto co' suoi termini propri, e veri, perchè spesse volte seco non porta novità veruna, non può cagionar senso di dilettazione dentro di noi. Ma, se la Fantasia lo veste con qualche nuovo, e pellegrino ammasto, esso allora ci si presenta davanti colla raccomandazione della novità, e può per conseguenza sommamente piacerci. Poca novità, e men diletto ci apporterebbe il dire: che gl'innamorati alcune volte sono accecati dalla sor passone, ed altre ancora son più oculati, e veggona più de gli altri. Che se noi vestiremo con Immagine Fantastica la medesima Verità, noi potremo renderla viva, leggiadra, e dilettevole. Udiamo, come ciò si espresse dal Tasso nel 2. della Gerusal.

Amer, ch<sup>5</sup> or cieco, er Argo, ora ne veli Di benda gli occhi, ora ce gli apri, e giri, Tu per mille enstodie entro a i più casti Virginei alberghi il guardo altrui partasti.

Volgendosi il Poeta ad Amore, appreso dalla sua Fantasia come persona animata, il chiama or cieco, ed om provveduto di cento occhi, e dice ch'egli ora ci vela con una benda gli occhi, ora ci rende oculatissimi. La qual'Immagine reca un nuovo risalto a quella Verità, che prima ci sembrava triviale, servendo il capriccioso ammanto, di cui essa è vestita, a farcela maggiormente piacere, e ad insenderla, come avanti, ma con più sensibil gusto.

La seconda ragione, perchè queste Immagini ci piacciono cotanto, e danno perfezione al ragionamento, è quella del farci sensibilmente comprendere le Verità astratte, e per così dire spirituali. Noi, con tutto il nouro amore alla Verità, non sogliamo per l'ordinario amar molto i sentimenti speculativi, perchè questi non possono beme spesso senza fatica ben capirsi, anzi salvolta sono oscurissimi alla maggior parte della gente. Vivendo il popolo assai lungi da gli studje usa egli per lo più Immagini sensibili, e particolari delle cose, valendosi più della Fautasia, che dell' Intelletto. Laonde per concepir le cose universali, spirituali, e speculative, per intender le Verità insensibili, ed aftratte, gli è necessaria un' applicazione penosa. Dall'eccellente dipintura Poetica se gli suol rispiarmiare una tal fatica, allorchè l'Immaginativa con sensibili colori, con espressioni, perdir così, corporee, veste le Verità difficili, e metafisiche in guisa tale, che agevolmente giunge anche il rozzo popolo a ben'intenderle, e a saporitamente gustarle. Questo gusto d'apprendere con facilità le cose su osservato da Aristotele nel lib. 3. cap. 20. della Rettor. ove dice

dice: w pardarer parlas nou pose nasir es: l'imparare con facilità! naturalmente e doice a tutti. Così Ausonio in una sua Elegia, che una volta s'attribuiva a Virgilio, per trattar della fragilità della vita umana, abbandonando le ragioni Filosofiche, leggiadramente spese tutta l'opera in considerar le bellezze d'una Rosa" che nascono, e tramontano in un sol giorno. Colla qual sensibile Immagine dilettevolmente ci fa comprendere la poca durabilità della nostra vita. Veggasi ancora, come gentilmente il Petrarca espone, e dipinge il contrasto, che in suo cuore andava sacendo il piacere, e il pentimento d'essersi innamorato. Egli lo rappresenta con quella pellegrina invenzione di citar' Amore davanti al Tribunal della Ragione, ove aringando egli contra l'altro, e l'altro difendendofi, ci fanno fensibilmente rimirare, e udir tutte le Verità aftratte, o i segreti movimenti dell' Anima del Poeta: Non fono men vaghe, e sensibili se Immagini, colle quali Angelo di Costanzo veste sovente i suoi pensieri speculativi, come in quel Sonetto, che incomincia:

Se talor la Ragion l'arme riprende
Per ricovrare il già perdato Impero,
E casciarne il tiranno empio pensiero,
Che gliel ritiene a forza, e lo difande;
Amor convoca i sensi, e gli raccende
A dar soccorso al suo ministro altero;
Sicche poi d'un conflitto acerbo e siero
Stanca alsin la Ragion vinta si rende-

Questa battaglia sensibile tra la Ragione, e il Senso, mi sa pur sovvenire d'alcuni bellissimi versi di Garcilasso della Vega, uno de' più riguardevoli Poetr della Spagna. Racconta egli in una sua Canzone, come senza avvedersene s'innamorò; e fra le altre cose dice, ch' egli si sermò a considerar le bellezze della sua Donna.

En mi defensa mi Razon estava,

Cansada, y en mil partes ya berida.

T sin ver yo quien dentro me incitava,

Ni saber como estava dessendo

Que alli quedasse mi Razon vencida;

Nunca en todo el processo de mi vida

Cosa se me cumplio, que dessesse,

Tan presto como aquesta; que a la bora

Se rendio la Señora,

T al Siervo consentio que gopernasse,

T esasse de la ley del veneimiente.

Cioè: Stava io mirando; e combattendo ancara
Stava la mia Ragione in mia difesa,
Però stanca, e in più parti omai ferita.
Ed io senza veder chi m' incitava
Dentro, e senza saper, com' io bramava,
Che vinta ivi restasse mia Ragione,
In tutto il corso della vita mia
Compinto alcun de' mici desir non vidi
Sì tosto al par di questo; perchè allora
Si rendè la Signora,

E al Servo confentì, che governasse, E sì del vincitor la legge nsasse.

Che se noi prenderemo a disaminar tutti i migliori Poeti, and parirà, che esti nelle Opere loro spessissime volte usano queste Pantaltiche Immagini, per accostare al senso, e sar concepire con facilità al popolo quelle Verità, e cose, che sono speculative, spirituali, astratte. E questa su la cagione, per cui gli antichi diedero corpo al fommo Dio, chiamandolo Giove, alla Prudenza formandone Minerva, al Valor militare inventando un Marte, alla Superbia figurando Giunone, alla Bellezza sognando una Venere, all'Amore, alle Furie, a i Venti &c. Poi fecero operar queste Immagini fabbricate dalla Fantasia all'usanza de gli uomini, benchè poi corrompessero in molte guise i costumi, e la credenza de'popoli, abusando questa libertà conceduta a i Poeti, e facendo creder Deita vere questi chimerici parti, questi Idali della lor Poetica Fantasia. Oltre a ciò, come dianzi accennammo, ancor la nostra santissima Religione non isdegnò di adoperare questi sensibili ammanti delle Verità, e cose spirituali, affin di soccorrere al bisogno del volgo ignorante, incapace di ben comprendeze gli altistimi, e invisibili suoi misterj. Spiego esta con dipinture, che cadono sotto il senso, i movimenti del voler di Dio, quelli de gli Angeli, de'Demoni, con attribuir loro corpo, affetti, ed azioni somiglianti a quelle degli uomini. Del che pure ci fece Dante avvilati ne' seguenti versi.

Cost parlar conviene a vostro ingegno,
Però che solo da sensato apprende
Ciò che sa poscia d'intelletto degno.
Per questo la Scrittura condiscende
A vostra facultade; e piede, e mano
Attribuisce a Dio, ed altro intende.

In terze luogo disettano essai queste si fatte Immagini, perchè Tomo I. L 2 gogode l'Intelletto nostro di cavar da que'veli, ed ammanti maravigliosi del Vero, il doice suo pascolo, cioè la stessa Verità: quivi a posta celata dall' Artifizio della Fantasia Poetica. Si fallegra egli seco stesso, come della sua penerrazione, ed acutezza, allorchè da un senso, e da una Immegine; che è dirittamente falsa, esso raccoglie senza farica il fignificato, che è verissimo, e quel Vero. che quivi era artifiziosamente incastrato, e nascoso. Questa ragione, come ancor le altre di sopra menzionate, furono espresse da S. Agostino nel mentovato cap. 10. del lib. contra la menzogna a Consenzio, ov'egli trattando delle Immagini Fantastiche usate dal sacro Testo sì nelle azioni, come nelle parole, mostra che elle non possono appellarsi bugie, ma Verità, le quali perciò, dice egli, siguratis veluti amictibus obtequatur, ut sensam pie querentis exerceant, 😝 ne nuda, ac prompta vilescant. Quamvis que aliis locis aperte, ac manifeste dicta didicimas, quum ea ipsa de abditis cruuntur, in nofira anodammodo cognicione renovantur. O renovata dulcescunt. Nec invidentur discentibus, quod bis modis obscurantur; sed commendantur magis, ut quafi subtracta desiderentur ardentins, & inveniantur desiderata ardentius. Tamen Vera, non Falfa, dicuntur, quoniam Vera, non Falsa, fignificantur. A queste dottissime offervazioni del Santo Dottore aggiungiamo quelle di Tullio nel lib. 2. dell' Oratore. Gerca egli la ragione, per cui le Traslazioni, cioè le più brevi Immagini, che faccia la Fantasia, molto più ci dilettano. che non fanno le parole semplici, è proprie. E immagina egli, che ciò avvenga, perchè lo spiegarsi con parole, e Immagini tirate da lontano, e il non valersi delle cose troppo facili, sa testimonisne za di non poco Ingegno; o perchè l'uditore condotto col pensiero lungi dalla cofa, che vuole spicgarsi, tottavia s'accorge di non errare, perchè benissimo da quella immagine falsa egli comprende il Vero; o perchè da ciascuna parola ne tifulta una cosa, e un'intero Simile se ne forma; o perchè le Traslazioni ben fatte accostano le cosea i nostri sensi, e più vivamente le rappresentano. Id accidere credo (sono le sue parole) vel quod ingenii specimen eff quoddam, transilire ante pedes postea, & alia longe repetita sumere; vel quod is, qui andit, alio ducitur cogitatione, neque tamen aberrat, que maxima eft delectatio: vel quod fingulis verbis res, as totam fimile conficitur : vel quod omnis Translatio, que quidem sumta ratione est, ad sensus ipsos admovetur, maxime oculorum, qui est sensus aterrimus &c. Ed ecco, s'io non erro, dimostrato, come sieno sommamente da stimars, e con quanta ragione ci dilettino le Immagini Fantastiche, nelle quali abbiamo eziandio farro conoscere, che si chiude quel Vero, di cui va l'Intelletto de gli nomini continuamente in traccia. CAP-

## C A P. XVII.

Dell'uso della Fantasia, è dell'arte di concepire le Immagini Fantasiiche. Opinione de gli antichi intorno al Furor Poetico riprovata. Esso è cosa naturale. Sue cagioni. Commozion de gli Affessi produce l'Estro, e sa delirar la Fantasia. Immagini spiritose del Petrarca, di Virgilio, del Guidi. Furora acquistato con arte.

Edutosi da noi il pregio, e la natura delle Immagini prodotte dalla Fantasia, sarebbe cosa molto utile il dimostrare, in qual guisa si abbiano queste da sar nascere, e come
obbiamo usar della Fantasia, (a) quando uopo il richiede.
Con tale sarta potrà ciascun Poeta per lo più promettersi di vivamente comporte alle occasioni, e avat copia di queste sì pregia-

(a) A mio uopo, a tuo mopo, fi trova; ma non al mio, al tuo nopo. Così quando nopo il richiede è ben detto; ma non sarebbe forse cooì dicendot quando l'nopo il richiede.
Questa voce, in origine Latina, pur si viene per mezzo del Provenzale Obs; e quie visi trova assolutamente posta. Ms. Provenzale antichissimo in carta pocora nella semosa Libreria di S. Lorenzo del Gran Duca mio Signore: Aume incerto: quen ai tet quobs a trobador. Cioè: Ch'io aggio tutto, ch'è uopo a Trovatore, cioè a Poeta.

Che tutto ciò, ch'uopo ha Poeta, io aggio.

Io sono il primo, che abbia la semerità di tradurre i Poeti Prevenzali, de'quali ne l'
Ubaldini sopra i Documenti d'Amore, ne il Tassoni nelle Osservazioni sopra il Petrarca, ne il Redi nelle Annotazioni al Ditirambo, ne tradusse pur'un verso, bastando loro il citargli, se non susse alcun poco il Novelliere antico, e Mario Equicola nella Natura d'Amore. Son veramente molte loro Rime soure, e in intelligibili.
Pure va ne ha delle più chiare; e se alcuno vi ponesse studio, melso seutro a miacredere trarre se ne potrebbe pel satto della nostra Lingua. Ma giacciono sepolte nella
nobili Librerie fra la polvere, rimanendo a sar sede, che quella Lingua sia stata.

Altro esempio d'Ospo-in questo ML di Rime antiche Provenzali.

(a) stital, ande? Ragings vos et trop foloneis del penfar antica Tofea. . . Qa tem fraises was mefelon d'aital (4) gas b) Leggo dels, a na Alwettale, é cosale. (c) Leggo won't DOL VERIOL C. NO. Penge wifer will plaguou e fan champr, E no volon la voftre conpagnie, n Provenzale Que los tonels (d) vos a pres per Seignor. no osservato è (d) Franzese les Ramoudo, troppo folle in penfar vergioui, il vous de" tonnequx: an-Franzell. C'a tre fracetti vi mischiate, tali, Che viascun d'est ben perria ammendare tico Franzese sannessix .

Tuesi i mestier, che fat sapete. In nappo

Sapère più, che uopo non avria.
Percho i dostrocchi piangono, e clamore
(e) O puno: de vant' Penno, a uon (e) vession vestra compagnia,
uoma; Perchè le botti per Signor v' han prese.

te Immagini. Dico adunque, ch'egli è necessario, che, qualora noi prendiamo a trattate in versi qualche argomento, per quanto si può, la nostra Fantasia si visvegli, e s'agiti da qualche Affetto. Cioè l'argomento ha da eccitare in noi o Amore, o Dolore, o Paura, o Odio, o Stupore, e fimili passioni dell'animo. Queste senza fello cominceranno ad agitare con Furore, Estro, ed Entusiasmo la Fantafia : ed ella in tal modo agitata prenderà la briglia in mano. e a metterà a riguardar la cofa proposta diversamente da quello, che si giudica dall'Intelletto, ch'ella sia. Quando l'oggetto è picciolo, vile, povero, a lei parrà grande, nobile, ricco; o per lo contrario più povero, più ridicolo, e vile, secondo la qualità della passione svegliata. Se è senza anima quell'oggetto, si crederà ella di vederlo animato, che oda, parli, intenda; e confonderà con questa melle altre Immagini differenti; siccome la sua agitazione le andrà suggerendo: Allora l'Intelletto (il quale avveguachè in tal violenza d'affetto liberamente non fignoreggi la Pantalia, pure non ha mai da abbandonaria, ma dee sempre assisterle) sceglierà quelle Immagini, ch'egli conoscerà più vive, più vaghe, o chiare, e più esprimenti l'affetto cagionato dentro di noi dalla cosa proposta. In zal guifa ci avverrà di creare nobilissime, vivissime e pellegrine Immagini, delle quali vestiremo la proposta Materia. Ma può a questo insegnamento opporsi, che in mano nostra non è il muovere la Fantasia, come a noi piace; che il Furore Poetico per opinion di tutti è regalo conceduto a pochi, essendo esso dono della Narura, non acquisto dell' Arte, e che per questa ragione comunemente si afferma: nascere i Poeti, e farsi gli Oratori.

Per isciogliere sal difficultà, e insieme per maggiormente sporre questo sì utite argomento, difaminiamone i fondamenti. Certo è, che per Furore Poetico, o sia Entusiasmo, ed Estro, intesero gli antichi una certa gagliarda inspirazione, con cui le Muse, ovvero Apollo, occupano Ranimo del Poeta, e fannogli dire, e cantare maravigliose cose, traendoto come fuori di lui stesso, e inspirandogli un linguaggio non usato dal volgo. Perciò un tal Furore si chiamava astrazione, alienazione, o ratto dalla monte; quasiche più non parlasse il Poeta, ma i Numi per lui. Platone senza dubbio in parecchi luoghi; e spezialmente nell' Ione s'ingegna di provare, che questo Furore sia cola divina, e non s'acquissi con Arte. Fra l'altre sue parole sono evidenti queste: Tutti i pià insigni facitori di versi , non per arte, ma per divina inspirazione tratti fuori di senno, cantano tutti questi nobili Poemi. Appresso dice egli: Il Poeta prima non pub cantare, che non fia ripieno di Dio, e fuori di se, e rapito in estafi. E porto la stella opinione Domoci-

The transfer of the second of

to, come ne fa testimonianza Cicerone nel lib. 2. dell'Orat. e nel lib. 1. dell'Indovinazione, ove dice: Hla soucitatio declarat vim in animis effe divinam; negat enim fine furore Democritus quemquam Poetam magnum esse posse. Quad idem dicit Plato. Quindiè, che i Poeti, non solo antichi, ma eziandio moderni, consapevoli di si gran prerogativa, si spacciano francamente come ripieni di Dio. Niuna impresa grande da soro si canta, a cui essi non chiamino in soccorso le Muse, o Apollo, o altra superior Potenza. Se ciò è vero, come avvisan costoro, egli ne vien per conseguenza, che non può con Arte acquistansi il Furore, o Estro Poetico, ma fa di mestiere aspettarso dall'arbitrio delle Muse, o d'altra sognata Deità, e indarno si vogliono dar consigli per ottenerso.

Ma con pace de gli antichi, e de moderni Poeti, io ben concedo, che non possa divenirsi gran Poeta senza un tal Furore, ma all'incontro nego, nascere tal Furore da cagion soprannaturale: anzi cengo, esser'egli naturalissima cola, e potersi in qualche guisa conseguir con Arte. È primieramente l'opinion in costoro è convinta di menzogna da i chiarissimi insegnamenti della Religion Cristiana, conoscendosi, che le Muse, Apollo, e l'altre Deità de' Gentili sono, e surone vanissime chimere, e che perciò non si può, ne una volta si potè da loro inspirar questo Furore a i Poeti. B ben mi maraviglio, che il dottissimo Francesco Patrizi nel lib. 1. della Poet. Disput. volesse pur sostenere questa sì mal fondata opinione, come certissima. Secondariamente la sperienza medesima affatto le è contraria; perciocchè qualunque Poeta ancor moderno invocando le Muse ne suoi Poemi, non usa già egli cossie invocazione, perchè aspetti soccorso da quelle chimeriche Deith ; d perche si orede necossario un soprannaturale ajuto per ben compor versi. Gió fecero gli antichi o per maggiormente accreditas prefio il volgo le lero fatiche, o perchè alla lor Fantalia fembrava de uffere occupate da ispirazione, più che naturale. Il fecero pure, ed oggidì encora il fanno i Cristiani, per imisare anche in questo l'uso de vecchi, dappoiche han preso in pre-Ated da efficanti Merizostumi de tante Deità profane, che sono senza fallo sogni. Mi fo dunque a stimar ben sicura, e fondata l' opinione del Castelverro (che che ne dicano in contrario il soprammentovato Patrizi, e Paustin Summo) nella Sposizion della Poetica d'aditactele, ovevegli immagina, che Platone seconde il suo costume scherzasse, allorche scrisse, la Poesia essere dono spezial di Dio, conceduta più tosto ad un' uomo, che ad un' altro; ed infondersi ne gli nomini per Furor divino. Tralascio le ragioni recare da quello acutifimo Scrittore in pruova del suo fensentimento, e passo a scoprire, per quanto mi sia lecito, e l'origine, e cagion vera del Furor Poetico, e a dimostrare, che l' uso d'esso cade in qualche maniera setto i precetti dell' Arte.

Dicemmo di sopra, che per crear le Immagini Poetiche, faceva di bisogno agitar prima la Fantassa. Ora dico, altro non essere l' Estro, o Furor Poetico, se non questa gagliarda agirazione, da cui occupata la Fantalia immagina cose non volgari, strane, e maravigliose su qualunque oggetto le vien proposto, ove più, ove meno. Ora molte son le cagioni di questo movimento della Fantafia, siccome ancos molti, e diversissimi sono i suoi esseni. Per divina virtù si può agitar la nostra Pantasia, e quindi nascono le Estasi, le Visioni, i Sogni, e le rivelezioni soprannaturali. Ma io mi ristringo ora alle naturali cagioni; e queste fono o per perte del Corpo, o per parte dell'Anima. Per parte del Corpo si agina gagliardamente la Fantasia o dal soverchio cibo, e più dal soverchio vino, o dalle febbri, o dalle frenesse, o da altre malattie, e spezialmente dalla malinconia, che da' Peripatetici è stimara la principal cagione del Furor Poetico. Allora o dormendo noi, o vegliando, proviamo un violento moto nelle interne immagini della Fantasia, come tutto giorno si sede no gli abbriachi, ed ipocondriaci, e ne' febbricitanti, e ne' frenezici. Per parce dell' Anima s'agita forte la Fantasia dalle violente passioni, come dolore, sdegno, amore, e simili. Fra le cagioni da noi accennares che per parte del Corpo han virsù di muovere a Furore la Fantasia de Poeti, ancor gli antichi posero il vino i attribuendogli forza maravigliofa per far ben poetare. Macrobio certamente coll' autorità di Platone (forse egli intrade il lib.2. dolle Leggi) va persuadendone l'uso, con dire, ch'esso risveglis it semi, e glissois riti dell'Ingegno. Eccone le parole nel lib. 2. de' Sagurnali; Asia te, antequam surgandum pobit sit willia indulge ameiny quad desreit Plasonici austorisate faciemus, qui anistimavis sontrem quemdam ... incitabulum incenii, virtutifque., fi mene, & torpue hominis vine flagres. Ovidio confessa, che i Poeti commina trina Ingenium facione canunt. A cusamente pur diffe Marzisle, phe agli berendo valera The first the stopped of the stop of the auindici Poeti.

Possum nil ego sobrius: bibenti ) a 158 Die ser nego Succurrunt mibi quindenin. Parte, a 158 Die ser nego Assai ingegnoso parimente in quello proposico ini settibra un Dissico di Nicerato nel liber sape su dell'Antelogia, due dice, che il vino è un generoso cavallo, cioè un grande siuro n i Poeti.

Olvic con Aupidens player place from the the contract of the Thom of airport, nation of existent designs of the contract of th

Un gran destricro al buen Porta è il vino: Acqua bevendo non farai buen verso.

Ma che sto io ricogliendo esempi? Quasi ognun sa, che Orazio, Tibullo, Alceo, Eschilo, Cratino, Anacreonte, ed altri si confortavano a bere, affinche potesser meglio compor de'versi? Potrei aucora adoperare l'autorità de moderni; ma basta quanto sa è detto per farci conoscere, che anco da gli antichi si credette cagione del Furor Poetico un meeto naturale, cioè il bere buon vino. Poiche per altro io non intendo configliar questo ajuto alla Fantalia de nostri Poeti, i quali da me si vogliono amatori della temperanza, e della sobrietà. Non hanno già eglino da odiare il vino, e amar l'arqua sola; ma usar del vino, come de' servido. ri, co'quali, per averne buon servigio, bisogna, che non si dimestichino troppo i padroni. Imperciocchè, siccome diremo appresso, non s'ha mas tanto bisogno di libertà, e chiarezza nella mente. o sia nell'Intelletto, che quando si dee compor versi; e di leggieri questa chierezza s'opprime dal vino, inducendo esso troppo agitamento di spiriti, e un'impetuoso aggiramento di fantalmi, da cui la conoscenza delle cose vien diffornata. Senza che. il vino regolarmente non è troppo fidato, e sicuro Maestro di chi vuol virzuolamente vivere, e saviamente poetare; e perciò nel primo, e secondo Libro delle Leggi Platone dichiarandone i pesfimi effecti, ne vieta l' uso ad alcuni, e il molto asso a tutti. Adunque senza comportare, che molto s'adoperi da' Poeti questo niuco, se non quanto sosse lor necessario per cacciarsi di capo i sristi pensieri, e la soverchia malinconia, che ci rende stupidi, pigri, e mutoli, passiamo ad altre naturali cagioni, che pet parce dell' Anima possono agime la Fantasia, e darle soccorso, inspirandole Furor Poetico.

Queste sono, come io dissi, gli Asterri, da'quali si cagiona gran movimento in noi, altorchè ne siamo assaliri, onde surono esti ancora chiamati movimenti, e moti dell'Animo. Nè io intendo solo quegli Asterri, de'quali partitamente savellano i Filosofia Morali, come l'Amore, lo Sdegno, il Dolore, e simili; ma ancora autti gli altri movimenti interni, come la Stima, il Dispregio, lo Stupore, il Diserto, la Compassione, ed altri non saute osservati, avvegnache possano chiamarsi sigliuoli anchi esaute osservati, avvegnache possano chiamarsi sigliuoli anchi esaute delle Passioni primarie. Che se vuolsi ben por mente, chiaro apparirà, che la principal forza di questi movimenti dell'Animo si sa nella Fantasia, a cui si rappresentano mille strane, pellegrine, e nuove Immagini, quando essi regnano entro di noi. B tanma è sovence la violenza della Fantasia mossa da questi Asserti, che

l'Intelletto ne rimane oppresso: e allera non può egli esercitare il suo imperio, o portare un diritto giudizio delle cose, o proporre alla Volontà il Vero, e il Buono de gli oggetti, come nel 7. dell' Erica insegna Aristotele. Affinche dunque s'empia di Furore la Pantasia, converrà, che il Poeta in se medesimo risvegli qualche affetto intorno alla Materia propostagli, considerandola in sembiante di bene, o di male, di nobile, o vile, quando la stessa Materia per se stessa non abbie prima generato nell' Animo nostro alcuno di questi differenti moti, come avvien ne' Poeti innamorati. Poscia dovrà scegliere dalla Fantasia quelle Immagini, che gli parranno o più vaghe, o più maestose, o più vili, o più ridicole, o più terribili, o più vive, e in una parola quelle, che meglio potranno esprimere la qualità della Materia, ch' ei prende a trattare. Ora siccome è certo, che naturalmente noi possiamo risvegliare in noi gli affetti, e che qualunque oggetto a noi proposto ci muove, o può muovere ad amore, o a paura, o a sdegno, o a stupore, e a simili altre passioni : così è certissimo, ch' ogni Materia può agitare in qualche maniera la nostra Fantasia, e per conseguente inspirarci il Furore, e fornirci di gran copia d'Immagini. Pongasi adunque da' Poeti cura per muover coll'arte un qualche affetto verso la Materia, di cui prendono a trattare. Comandi l'Anima alla sua Fantasia di ruminar l'oggetto propostole, di considerarne tutte le qualità, le circostanze, gli aggiunti; ed ella movendosi gagliardamente. e per forza dall'affetto, formerà nuove, e maravigliose Immagini, le quali giudiziosamente da noi trascelte daranno anima. e vivezza disusata alla Materia.

Nè già sono altra cosa le Figure Oratorie, è Poetiche, delle quali tanto diffusamente si tratta da'nostri Maestri, e che danno tanta grazia, e nobiltà alle Orazioni, e alle Poesie, se non il linguaggio naturale di questi affetti in noi risvegliati. Senza questa interna agitazione sarebbono inverisimili, e poco lodate le sopraddette Figure. La diversità poi de gli affetti agitanti la Fantasia farà ancora diverse, anzi talor contrarie le Immagini d'una cosa medesima. Se da un'oggetto in noi si sveglia amore, parrà di gran lunga più bello, che non è, alla nostra Fantasia. Se per lo contrario ci moverà ad odio, a sdegno, a dispregio, ci comparirà più brutto, e spiacevole di quello che è in fatti. E çiò naturalmente avviene, poiché proprio dell'affetto è turbare, ed alterar l'Animo; e in questa alterazione la Fantasia o sola comanda in noi, o almeno non lascia tutto il suo imperio alla ragione, e all' Intelletto per ben giudicar le cose. Quindi Aristotele nel lib.2 cap. 1. del1. della Rettor. diceva: ἐταῦτα φά/νεται φίλεσι, πὶ μισῦσι\*, ἐκ' ἐργιζομέτοικ, κὰ τρέως ἐχισι\*: ἀκὶ ἡ πὸπαράπανἔτερα, ἡ κατὰ πὸ μίγεθος ἔτερα. Α chi ama, e a chi ediæ, o a chi-è sdegnato, e a chi è con animo quieto, simili non appariscono le medessime cose; ma o affatto diverse, o differenti in grandezza. Osservisi come un Poeta, che abbia o naturalmente, o con arte, la Fantasia commossa dal timore, descriva una tempeta. Pargli, che l'onde minaccino il Cielo, che la shattuta nave ora s'alzi alle Stelle, ora sprosondi nell'abisso. Così Virgilio diceva:

Velum adversa ferit, fluctusque ad fidera tellit.

E Ovidio:

Me miserum l quanti montes volvuntur aquarum l Jam jam taturos sidera Summa putes. Quanta diducto subsidunt aquere valles l Jam jam tacturas Tartara nigra putes.

Riscaldata, e commossa in questa maniera, o naturalmente. o con arce, la Fantasia dallo Spavenco, non considera più le cose, come veramente sono, e nello stato lor naturale; ma le amplisica, le diminuisce, da loro anima, parole, e sentimenti. Il Sonno, i Sogni, il Silenzio, le Cure, i Fiumi, i Fiori, la Vittoria, la Morte, e simili oggetti, che dal senso non ci vengono descritti animati, nè dall' Intelletto si credono tali, allora dall'agitata Fantasia ricevono l'anima. Non dice allora il Poeta, che i vapozi, e le esalazioni producono il suono, i lampi, e la folgore; ma che Giove sdegnato contra la Terra, scaglia quelle infocate, emaravigliose saette. Non dice, che l'aria agitata turba, e sconvolge l'acque del Mare; ma che Nettuno col tridente muove le sonore tempeste. Nobilissima è poi l'Immagine, con cui la riscaldata Fantalia di Virgilio si figurò di veder la calma improvvisamente succeduta in Mare, dappoiche l'Armata d'Enea n'era stata fieramente sbattuta. Parvegli, che Nettuno, senza comandamento del quale era stata risvegliata quella tempesta, alzasse suor dell' onde il capo, sgridasse i venti, li minacciasse con questi sublimi sentimenti.

Tantane von generis tenuit fiducia vestri? Jam Colum, Terramque meo sine numine, venti, Miscere, & tantas audetis tollere moles? Quos ego. Sed motos præstat componere sluctus.

Segue con altri-non mai abbastanza lodati versi. Quindi gli sembra, che Nestuno stesso ponga in suga le nubi, ed acqueti in un momento le onde; e che le Ninse, e i Tritoni liberino dalle secche, e da gli scogli le navi d' Enea.

Sic

Sie ait. & disto citins tumida conora placat. Collectasque fugat mubes, Schemque reducit. Evmorbol simul. & Tricon adminus deuto Detrudunt naves scopulo: tovat ipse tridenti. Et vastas aperit syrtes, & temperat equor, Atque votis summas levibus perlabitur undas.

Eccovi come alla Fantalia d'un Poeta, commolla con arte da un' afferto, appariscono le cose diverse da quel che sono; e come queste Immagini, che sono bensì dirittamente false all'Intelletto, ma son Vere, o almen Verisimili alla Fantalia, imprimono poi vivamente in chi legge, o ascolea, l'oggetto dipinto con si viff. e sensibili colori, Così dal Furor Poetico y accresce maestà; si dà novità a quell'azione, e si cagiona diletto, e maraviglia ne gli ascoltanti: laddove narrando la cosa, come naturalmente, e veramente accade, e colle parole proprie, e senza Furor Poetico. niuno stapore, e poca dilettazione si cagionerebbe denero di noi. Ancora il Taffo, descrivendo nel Can. 8. le ultime prodezze del valoroso Principe Sveno, dopo aver detto, che

E' fatto il corpo suo solo una piaga, immagina di veder quel Principe, non come uomo, che naturalmente viva. E perchè pargli, che l'anima per cagion di cante ferite debba effer fuggita dal suo corpo, rimirandolo tuttavia combattere, dice:

La vita no, ma la virtà softenta Quel cadavero indomito, e ferece.

La qual'Immagine ci fa concepire uno straordinario valore in quell' Eroe. Che Sveno sia un cadavero nol crede già l'Intellet. to del Poeta, ma così l'immagina bene la sua Fantasia rapita dello stupore in figurandos, t in contemplando un' uomo, che tuttavia pugni con tanto ardore dopo tante, e tante ferite. Ancar qui avrei desiderato qualche ragione, perchè paresse questa Immagine affettata, e troppo rassinata al P. Bouhours. Ma egli si conzenta di condannaria fulla fua parola.

Ciò posto, miriamo ora, quali Immagini soglia partorir l'Amore nella Fantasia agitata de Poeti. L'oggetto amato allora si presenta ad essi di lunga mano più bello, più virtuoso, più nobile, che di fatto non è. Le azioni ancor menome, e volgari di quell' oggetto compariscono straordinarie, pellegrine, e mirabili alla Fantasia dell'incantato Amante. Io per me credo, e il crederà ciascuno, che Laura non fosse dotata di sì maravigliosa bellez-2a, e dist rare Virtà, quali suppone in lei il nostro Petrarea. Ha ella senza dubbio moltissima obbligazione alla innamorata Immaginativa dal suo dotto Amadore, la quale sorte agitata dall'assetto concepì quelle sì strane, e vaghe Immagini, che noi ammiriamo ora nelle sue Rime. Al Poeta preso da questo Furoge sembra nel Son. 126. della parte I. che la Natura prendesse in Cielo qualche esempio per sormaze il viso di Laura, e per mostrare in Terra quanto era il sno potere lassù.

In qual parte del Cielo, in quale Idea Era l'esempio, onde Natura tolse Quel bel viso leggiadro, in ch'ella volse Mostrar quaggiù, quante lassa potea?

Nel Son: 182. della parte I. gli par, che Amore faccia sapergli, che le Viriù, e il Regno suo propsio perisanno, quando Laura lascerà di vivere in Terra.

Amor par che alle erecchie mi fauche
Dicendo: Quanto questa in Terra appare,
Fia 'l viver bello; e poi 'l ve drem turbare,
Perir Virtuti, e 'l mio Regno con elle.

Pargli nel Son. 210. della par. I. che intro il potere della Natura, e del Cielo nel basso Mondo si sia collegato per sormare la sua Donna; e invita le genti a mirarla, come una maraviglia.

Chi vuol veder quantunque può Matura, E'l Ciel tra noi, venga a mirar costei, Ch' è sola un Sol, non pure a gli occhi misi, Ma al Mondo eisco, che Virtà non cura.

Poscia a questa bella Immagine della Fantasia aggiunge quest' altra pur nobilissima dell' Intelletto.

> E venga tofto, perchè Morte fura Prima i migliori, e lascia stare i rei. Questa aspettata è al Rogno de gli Dei: Cosa bella mortal passa, e non dura.

Segue la Fantalia del Poeta a dire quanto le pare intorno a Laura.

Vedrà (s' arriva a tempo) ogni Virtute, Ogni Bellezza, ogni Real cestume

Giunti in un corpo con mirabil tempre.

Allor dirà, ebe mie Rime son mute, L'Ingegno offeso da soverebio lume.

Ma, se più tarda, aurada pianger sempre. Mirabile può dirsi questa ultima Immagine. Pareva all'innamorata Fantasia del Poeta, che chiunque volesse vedese un miracolo della Natura, e ogni Virtù, ogni Bellezza unita in un sol corpo, e non giungesse a tempo di mirar Laura, avesse dappoi a pianger per sempre in pensando, che più nen potesse nascer Donna somi-

glian-

gliante a Laura, da lui non veduta. E questa Immagine maravigliosamente ci sa (sepra directo) argomentare quanto straordinaria sosse la stima, e quanto grande l'amore, che a quella Donna
portava il Petrarca. Il che può dire d'astre Immagini simili a questa. Altrove cioè nella Canzon s. par. 2. sgitato il Poeta dall'amore, e dal dolore, parla al siece Monde ingrato, lagnandosi della
morte di Laura con queste parole;

Caduta è la tua gloria, e tu nol vedi.
Nè degno eri, mentr' ella
Visse quaggià, d'aver sua conoscenza,
Nè d'esser socco da' suoi santi piedi:
Perebò cosa sì bella
Dovea'l Cielo adornar di sua prosanza.

Poscia nella stanza seguento usa questa altra nobilistama Immagine:

Oime terra e fasto il suo bel viso, Che solea far del Cielo,

E del Ben di lassi fede fra noi.

Poerei rapportar delle altre non men vaghe, nobili, e nuove Immagini, che si crearono dalla Fantassa del Petrarca, allorchè essa agitata dal Furore, cioè gagliardamente commossa da varie passioni or di tristezza, or d'allegrozza, or di stupore, or di gelosia, or di paura, secondochè Laura se le parava davanti o irata, ed orgogliofa, o pietofa, e benigna, andava ragionando intorno all'oggetto amato. Non voglio però lasciar di dire, che negli esempi finqui recati olere alle Immagini della Fantasia ha tel volta luogo eziandio il ragionamento dell' Intelletto; cioè alle Fantastiche è conginata qualche l'étellettuale Immagine. Ma di ciò parleremo altrove. Giò, che he poi dimostrato della Fantalia commossa da alcune passioni; può similmente dirsi di tutte l'altre. Pongasi dunque il caso, che noi prendiamo a lodare, o bistimare qualche cosa in versi. Allora noi consideriamo, se quell'oggetto è maestoso, avvenente, virtuoso, e dotato d'akte singolari qualità, ed esso movendo in noi Amore, Stupore, e Stima, ci potrà exiandio empiere di Furor Poetico. Se per lo contrario esso è vile, brutto, vizioso, e pieno di qualità biasimevoli, ci porterà a Sdegno, Odio, Dispregio, e Riso. Qualor ci si presenzerà da parlar lella morte d'alcuno, eccovi il dolore, e la tristezza. E questa morte medesima, se si riguarderà come profittevole, e gloriosa al defunto, cagionerà dentro di noi allegrezza. Sicchè da uno stesso oggesto potrà la Fantasia trar mille o dolorosi, o allegri Fantasmi. Tanto sece la morte di Dasni nella Fantalia di Virgilio. Apprendendola egli in prima, come degna

gna di pianto, ssogò la conceputa doglia con alcune belle Immagini Fantastiche, le quali da noi si riseriranno più abbasso. Nè guari stette, che riempiendosi la Fantassa di giubilo in considerare il desunto Dasni come Deisicato, passò a dire:

Candidus insuctum miratur limen Olympi,

Sub pedibusque vides nubes, & sidera, Dapbuis.

e poco fotto:

Ipsi letitia wees ad sidera jastant Intensi mentes, ipse jam carmina rupes, Ipsa senant arbusta: Deus, Deus ille, Menalca.

Nelle quali Fantastiche Immagini apertamente si scorge il Furore impresso nel Poeta dalla passione, che è Madre di così bei deliri. Parimente può seorgersi da sdegno, e riso commossa la Fantassa di Francesco Berni contra una mula del Florimonte, la quale ad ogni momento inciampava. Con gran gentilezza disse egli:

Dal più profondo, e tenebrojo centro

Dove ba Dante alloggiato i Bruti, e i Cassi,
Fa, Florimonte mio, nascere i sassi
La vostra mula per urtarvi deutro.

De gli oggetti, che muovono lo stupore, e con ciò l'Estro nel. la Fantasia, piacemi di prender gli esempi da una nobilissima Canzone dell'Ab. Alessandro Guidi, rarissimo Poeta de'nostri tempi. Descrive egli, e mostra le rovine ancor maestose di Roma a gli Accademici Arcadi, quando la prima volta giunsero sul Gianico-lo. Eccovi come la sua Fantasia sutta agitata dallo Stupore comincia a considerare, e spiegare le antichità Romane:

Noi qui miriamo interno

Da questa illustre solitaria parte L'alte famose membra Della Città di Marte. Mirate là, trà le memorie sparte Che glorioso ardire Serbano ancora infra gli orron degli Anni

Della gran Mole i danni!
Poscia nella Fantasia dempre più riscaldata nascono queste altre nobilissime Immagini, che rappresentano Roma ancor gloriosa, maestosa, le superba atlle stesse rovine;

Indomita, e superba aucora è Roma;
Benchè si vegga col gran busto a terra.
La barbarica guerra
De' fatali Trioni,
E l'altra, che le diede il Tempo irato,

Tomo I.

•

Par

#### DELLA PERFETTA

Par che si prenda a seberco.

Son piene di splendor le sue spensure, B il gran cenere suo si mostra eterno.

E noi rivolti alle onerate sponde. Del Tebro inclito Finne,

Or mirlamo passar le sumid<sup>o</sup>onde Col primo orgoglio ancor d'esser Reine Sovra susse le alsere onde marine.

Appresso va egli annoverando le più nobili ravine della Città con Immagini semplici, ma però tutte maestose.

Là fieden l'orme dell'augusto Ponte,

Ove stridean le rose Delle spoglie dell'Asia onnste, o gravi.

E là pender soleano Insegne, e Rosti

Di bellicose trionsate Navi. Quegli è il Tarpeo superbo,

Che sauti in seno accosse

Cinti di fama Cavalieri egregi;

Per sui santo sovente

Incatenati i Regi De' Parti, e dell' Egitto

Udiro il tuono del Romano Edisso.
Seguono altre Immagini Fantafiche artifiziali, da cui fi da ani-

ma all'Anfiteatro di Tito.

Mirate là la formidabil' ombra

Dell' eccelsa di Tito immensa mole, Quant' aria aucor di sue ruine ingombra

Quant aria autor at jue runu ingomo. Quando apparir le sue mirabil mura,

Quafi l'età feroci

Si sgomentaro di recarle offesa;

E chiamuro da i Barbari remeti

L'ira, e il ferro de' Goti

Alla fatale impresa; Ed or vedete i gloriosi avanzi

Come sdegnosi delle ingiurie antiche Stan minaccinno le flagion nemiche.

Continua a descrivere il Quirinale con Immagini vive:

Quel, che w'addito, & di Quirino il Colle,

Ove sedean pensos i Duci alteri,

E dentro a i lor pensieri

Fabbricaveno i freni,

Ed i fervili affanni A i duri Daci, a i tumidi Britanni.

Ri-

Rivolgendosi poscia la Fantasia a più lontani oggetti, così parla il Pocta:

Ma, Reggie d'Afia, vendicaste alsine
Troppo gli affanni, ebe da Roma aveste,
Colle vostre delizie ob quanto seste
Barbaro eltraggio al buen Valor Latino!
Fosse pur stata Mensi al Tebro ignota
Come i principi son del Nile ascosi;
Che non avresti, Egizia Donna, i tuoi
Studi superbi, e melli,
Mandati a i seste Colli,
Nè sama avrebbe il tuo satal Convito.
Romelo ancor conoseria sua prole;
Nè l'Aquile Romane avrian smarrito
Il gran cammin del Sole.

Con tanti nobilissimi esempi credo in abbastanza dimostrato, come da gli oggetti nasca in noi sempre una qualche passione, o movimento interno, da cui s'agita la nostra Fantasia, e si traggano vivissime, e diverse Immagini per animare i componimenti Poetici. E se ciò è vero, come io lo suppongo verissimo, certo ha pur da essere, che il Furore, o sia Entusiasmo Poetico potrà ancor con gree acquiftars, purche la Fantasia nostra abbia natural vigore, e abilità per muover forte i suoi Fantasmi. Anzi alcuni de'più accreditati Poeti più per benefizio dell'Arte, che per favore della Natura, acquistarono questo Furore, come si può credere di Virgilio, d'Orazio, e del Maggi, ciascun de quali a forza di grande studio, fatica, e giudizio, più tosto che per agevolezza, e Furore inspirato loro dalla Natura focosa, composero versi degni dell' immortalità. E' necessario senza dubbio, che la Natura non ripugni all'Arte; ma però all'Arte principalmente si debbe il buon' uso della Natura. Che se la nostra Fantasia dalla poso amorevole Natura non ha ricevuto prontezza per agitarsi, e per muovere le Immagini sue, allora niun Furore Poetico, o almen poco si potrà svegliar dentro di noi. Ed è vero in questo senso, che i Poeti nascono, perché bisogna nascere con Fantasia non pigra, non istupida, e non difficile a commuoversi, assinchè si possa esercitare la Poessa. Dato poscia nella nostra Fantasia quello Furore, se le Immagini Fantastiche si porteran con forza dalla nostra all'altrui Immaginativa, mirabilmente sveglieranno ancor ne gli altri quell' affetto, che s'è prima sperimentato in noi stessi. E quindi è che qualora gli stessi Oratori vogliono gagliardamente agitare, e condur nell'affetto suo o il giudice, o il popolo, son co-

stretti a dar di piglio a queste tali Immagini , la vivezza defle quali facilmente s'impadronisce dell'animo altrui, e sommamente diletta. Ma queste non si concepiscono vive, e piscanti, se il Poeta. e l'Orarore non commuove prima ben bene la sua Fantasia. e non l'agita coll'affetto, che vuol'imprimere in altri. Tale è il consiglio di tutti i Maestri, ma spezialmente di Quintiliano, il quale ancora c'insegna, come possiamo prima concitare questi movimenti in noi stessi, con tali parole: At quomodo siet, ut afficiamur? neque enim sunt motus in nostra potestate. Tentabo etiam de boc dicere . Quas partasias Graci vocant, nos sane Visiones appellamas, per quas Imagines rerum absentium ita reprasentantur animo, ut eas cernere oculis, ac præsentes babere videamur. Has quisquis bene conceperit is erit affectibus potentissimus. Hunc quidam dicunt dourtes eintor, qui fibi res, voces, actus seenndum verum optime finget, quod quidem nobis volentibus facile continget. Nam ut inter otia animorum. & spes inanes, & velut somnia quadam vigilantium, ita nos ba, de quibus loquimur, Imagines prosequuntur, ut peregrinari, navigare, praliam, populos alloqui, divitiarum, quas non babemus, ufum videamur disponere, nec cogitare, sed facere. Hoe animi vitium ad atilitatem nostram non transferemus? Ecco la maniera di muovere la nostra Fantasia, assin di comunicare con forza a chi ci ascolta le Immagini Semplici delle cose. Perchè poi maggiormente si suole, e si dee muovere l'Immaginazion de'Poeti, che quella de gli Oratori. può perciò il Poera concepire Immagini Artificiali, più pellegrine. e straordinarie, che non sono le semplici; per mezzo delle quali s'imprimerà vigorosamente qualunque affetto vogliamo nell'Animo, di chi legge, od ascolta.

# C A P. XVIII.

Della maniera, con cui l'Intelletto, e fia il Giudizio affifte alla Fautafia. Censura del Pallavicino poco fondata. Disesa del Petrarca. Riguardi necessarj alla Fantasia. Esempj del Guidi, del Ceva, d'Orazio, e d'altri. Alcune Immagini del Ronsardo, di Cestio, di Gio: Perez, e del Marino poco approvate.

Esta ora da vedersi, come l'Intelletto (o vogliam dire il Giudizio, e l'Apprensiva superiore) assista alle Immagini della Fantasia, che da lui son dirittamente conosciute False, e quando ei le permetta l'uso di questi vaghi deliri. Già di sopra s'è per noi dimostrato, che la Fantasia è una Potenza sì gagliarda, che può signoreggiare nell'Anima nostra, e

non ubbidire all'Intelletto, benchè sia usizio di lui il reggerla, e illuminarla per ben concepir le cose, e per formarne un retto ragionamento. No pazzi : ne frenetici, negli ubbriachi, in chi sogna, e in chi è sacpreso da violenta ipocondria, o malinconia, poco:o nulla opera l'Intelletco, e il Giudizio. La sola Fantalia allor governa l'Anima, o senza sentire il freno del Giudizio : a suo talento va movendo, e sconvolgendo il Regno delle sue Immagini. Essa allora confonde le semplici, e naturali, ne crea delle nuove; ma senza ordine, e senza l'armonia, che le può, e suol somministrare la sicura scorta dell'Intelletto. Ora manifestamence si scorge, che la Paptasia de valenti Poeti non opena con quella sovranità, nè sprezza la briglia dell'Intelletto; poiche le Immagini loro non son some quelle de pazzi, de frenetici, e de gli addormentati; ma son dotate d'armonia, d'ordine, di bellezza. Adunque convien dire, che l'Intelletto in qualche guisa ritenga il suo Imperio sopra la Fantasia de'buoni Poeti. da che non può dirsi, che assolutamente, e affatto ei la signoreggi, come fa ne Filosofi, e negli Storici; perciocche, se ciò fosse, non permetrerebbe egli le Immagini Fantastiche, le quali, considerando il dritto lor senso, evidentemente son False. S'accorda egli perciò colla Fantasia de'Poetini non come assoluto Padrone. ma come amico d'autorità; cioè non comandandole aspramente, arè impedendo i suoi naturali deliti, ma configliando, e solamente sciegliendo quelle Immagini, che meglio serviranno a rappresentar qualche Vero, o Verisimile, sia azione, o costume, o afferto,, o sentimento, o altra cosa reale; quindi il P. Ceva, descrivendo la Fantasia, così ne parla nelle sue Selve.

Peniculis vivis se sponte moventibus; omnia
Ad vivum referens. Hane Mens regis ordina cerso,
Assistens openi, & prescribens singula nutu.
Ni faciat; volat illa extex, deliria pingens,
Qualia murorum in limbis descripta videmus,
In quibus interdum gryphi de vertice natum
Conspicimus storem, cui stans in culmine Siren
Adiculam manibus gestat, quam tania longa
Alligat, atque vanc apprensam grus sustines unque,
Cui rostrum in frutices, & baccas, crisaque in uvas
Desinit. Hand secus bee pictrix insana vagatur.

Delle quali cose comprender possame, che non mai tanto è necessario l'Intelletto, o sia il Giudizio, quanto nel Poesi, allorchè la lor Rapsassa è violentamente mossa dal Furore, cioè riscall' Tomo I. data da qualche afferto. Imperciocchè più studio, e forza dee porsi in condurre, e custodire un surioso, che nella guardia d'un uomo quieto. E per verità che i Poeti migliori meritano, per dir
così, d'esser lodati al pari dell'antico Bruco, il quale non su mai
tanto savio, quanto allorche pareva più pazzo a Tarquinio il Tiranno; poiche gli apparenti deliri della Fantasia Poetica nelle
Opere de grandi uomini sono accompagnati da mataviglioso Giudizio. Onde ben pazzo sarebbe stato Democrito, il quale per
testimonio d'Orazio escludeva dai Parnaso i Poeti non pazzi,

s'egli avesse così parlato per altro, the per ischerzo.

Assiste adunque l'Intelletto alla Fantasia, primieramente con fare, che sorro il Falso delle Immagini da lei concepute sempre si chiada qualche Vero, o Verisimile reale, ed Intellettuale : cioè che la fignificazion loro ci esprima una qualche Verità. Di ciò abbiem diffusamente ragionato di sopra. Ma non basta, affinchè le Ammagini Fantastiche sieno perfettamente belle, che l'Intelletto possa ravvisar'in esse almeno indirettamente il Vero, o Verisimile, ch'è proprio di lut, e che artifiziosamento su dalla Fantasia vestito. Egli è ancor d'uopo; che queste Immagini dirittamente appajano Vere, o Verisimili alla stessa Fantasia; e il conoscer ciò propriamente appartiene al lume dell'Intelletto. Sicchè le perfette Immagini Fantastiche Artifiziali dovranno indirettamente voncenere il Vero secondo l'Intellerro, e direttamente il Vero, o Verisimile secondo la Pantasia. E chiamiamo Vero, o Verisimile secondo la Fantasia ciò, che naturalmente, e probabilmenre si rappresenta come Vero a quella capriziosa Potenza, benchè poi sia riconosciuto per Falso dall'Intelletto, s'egli lo considera a dirittura. In molte maniere si parano davanti alla Fantasia come Vere, o Verisimili le cose; o per cagione de sensi; o per la comune opinion del volgo; o per lo rapporto de gli Storici; o per la forza dell'affetto dominante nel Poeta. Comune opinione per esempio è: Che i Maghi fusciano coll' ainto de' Demon) cose supende ; che la notte vadane girando per l'aria l'ombre de morti ; che si truovino de gli Spiriti chiamati Folletti, i quali s'innamorino de gli animali bruti, e razionali, e fasciano loro mille schorzi, e beffe: e simili cose, le quali tutte dall'Intelletto de' migliori sempre non riscuotono credenza, e pure alla Fantasia dei popolo si presentano come certifime, e verissime. Parimente ci è fatto sapere dalle Storie, e da gli Scrittori o antichi, o moderni; che al Mondo ci è un maravigliofo accello appellato la Fenice; che le foglie dell'Alloro difendono dalle folgori; che il sume Alfee pussando sotto il Mare coll' weque intuite riveran a foundar nous Siellin lebe le vongbe di frassimo,

e d'altri alberi bauno virtu d'impaurire, e mettere in fuga i serpenti; e quelle di nocciuolo di scoprire i tesori nascosi sotterra, e le sorgenti dell' acque :, che tante Città in Italia ban ricevuto il lor principio da Ercole, e da altri favolosi Eroi dell' antichità; e altre sì fatte opinioni, alcune delle quali son più, e altre meno Verisimili, e altre inverisimili, e False all'Intelletto de gli eruditi. Ma la Fantasia, Potenza meno scrupolosa, non ha difficultà veruna in riconoscerle tutte per Vere, o Verisimili, vedendosele rappresentate come tali da Plinio, Solino, Erodoto, Eliano, e mille altri Scrittori famosi. Alla Fantasia dunque basterà uno de'menzionati fondamenti per fabbricarvi sopra delle Immagini, le quali per tal cagione sembreranno a lei Vere, o Verismili, Anzi le basterà, che i Poeti medesimi abbiano prima affermato qualche cosa, affinche ella possa pon gloris valersene, come è il dire, che ci son delle Ninfe ne'Fonti, ne'Fiumi, ne'Mari; de'Satiri, de' Fauni per le selve, delle Furie, delle Sirene, delle Arpie, e simili cose. Onde con piacere leggiamo ciò, che su immaginato da Catullo nell'Argonautica, colà dove descrivendo il primo comparir delle navi nel Mare, dice che le Ninfe misero fuori dell'acqua il capo, ripiene di maraviglia in rimirando macchine sì grandi nel Regno loro. Fu bastevole sondamento alla Fantasia di Catullo per concepir questa bella Immagine l'aver prima appreso come cosa Vera, che vi fosser delle Ninse marine.

Trovatoli pertango dalla Fantalia qualche fondamento di creder Vere le cose, che le son rappresentate come tali o da'sensi, o dala la popolaresca opinione, o degli Storici, e Scrittori; potrà quella Porenza onoracamente valersene, e lavorarci sopra le Immagini sue. Doyrà l'Intelletto assisterle dopo ciò, assinche si scelgano da essa le più nobili, maravigliose, e leggiadre, nè le permettera lo spaccio di quelle, che son ridicole, sciocche, e fondate solamente su i sogni di poche vecchierelle, e di qualche scimunito Scrictore, quando non si trattasse appunto di far ridere i suoi Lettori, o si volesse dilettare il sol popolazzo. Ma il sondamento, che più spesso ha la Fantasia di creder Vere, o Verisimili le cole jvien da glijaffettà, il risvegliamento de quali abbiam perciò detto essere coentro necessario, perchè la Fantalia si riempia di Euror Poetico, e partorisca nobili, e pregiate Immagini. Per cagion di questi affetti ben sovente i Poeti danno l'anima a cole, che ne son prive, immaginando in esse pensieri, ragionamenti, ed azioni stravaganti, ma con felice, e loderole ardimento, e con maravigliofo diletto akrui. Sono bensì Falle dirittemente all'Intelletto quefte sì strape Immagini, ma dirittamente compan rif-

٤ ;

M

DELLA PERFETTA

riscono Vere alla Fantasia de Poeti, perchè agitara da quelle passioni. È in tal proposito siami lecito di dire; che il dottissimo Cardinal Pallavicino poteva nel Tratt. dello Stile Iasciar di riprendere, come fondata sul Fasso, quella Immagine del Tasso, ove prima di descrivere l'ultima battaglia de Crissiani con gl'Insedeli dice, che s'erano dileguate le nubi tutte, e che

Volfe mirar Popere grandi il Cielo.

La ragione, per cui non piace questa Immagine al Pallavicino, è tale : Noi ben sappiamo, dice egli, che il Cielo materiale non ba occhi per vedere, ne anima per volere; e ebe gli abitatori del Cielo (fe di loro forse intendesse) non sono impediti per qualunque folso velo di nuvole dal mirar l'opere de'mortali. Ma egli non dovea mifurar l' Immagine del Tasso colla regola delle Intellectuali, che hanno ancor dirittamente da compatir Vere all'Intellerto, ma bensì con quella delle Pantastiche, perchè tale di fatto, e non Intellettuale è quelta. Cerco è, che l'Intelletto ancor de più ignoranti scuopre tosto per falsa l'Immagine menzionata, siccome avviene considerando il senso diritto di tutte le Immagini Fantastiche. Altresì però è certo, che alla Fantasia dirittamente comparisce assai Veto questo sentimento, e che con esso gentilmente st spiega una Verità, cioè che in quella memorabile giornata fu una universale serenità nell'aria. O qui s' intenda il Cielo materiale, potè la Fantafia del Taffo, piena di supore in considerar quella famesa impresa, immaginario animato, come altri han facto, e intento a rimirar le glorie de Griftiani, come tutto giorno fanno-i Poczi d'altre cose inanimate. O s'intenda il Cielo formale, cioè gli abicatori del Cielo, potè parimente parere alla Fantassa per relazion de'senfi, che le nubi sossero un ostacolo alla lor vista per mirur l'opère de'mortali, siccome veramente impediscond a i mortali il rimirar quelle del Cielo. Tanto bastò alla Pantasia per concepir quella Immagine Fantaftica, e tanto doveva considerarsi dal dottissimo Censore. Non lascismo percidid esser belle queste Immagini, chteoche il dirieco lor senso appaia Palsoall'Intellecto poi the almeno indirectamente appaiono Verb all'Intelletto intedesimol e directamente ancor son tali alla Postida Fantalia Se con quelli lună offerveremo alcuna delle îmmagină ulate dal Petrerca, noi le troveremo ben provvedute della qualità menrovata tioè dirittamente Vore alla sua Fantassa per cagion di qualche pallione. Confideriamo spezialmente, vome egli ragioni dopo la perdite di Lenta ; motivo a lui, segli crediamo, d'ineffimabil dolore i Perecifo da quello gaghardo affetto iva egit immaginando

cole.

-: 17

cose, che senza dubbio considerate dall'Intelletto son fasse, ma non son già tali alla sua Fantasia. Spesso gli sembra di mirar viva la sua Donna, che a guisa d'una Ninsa si segga sulla riva della Sorga.

Or' in forma di Ninfa, o d'altra Diva. Che del più chiaro fondo di Sorga esca i E pongasir a sedere in su la riva; Or l' bo veduta su per l'erbafresca Calcar' i fior, com'una Donna viva, "

Mostrando in vista, che di me le ineresca.

Altrove s' immagina di mirarla in atto compassionevole assis presso al suo letto, e d'udirla ragionar cole maravigliose, e aggiunge le parole, ch'ella dicea.

Fedel mio caro, affai di te mi duole:

Ma pup per nostro ben dura ti fui 🕕 🗎 🗀 Dice . a cos' altre d'arrestar' il Sole .

Quanto fosse il turbamento della Fantasia del Petrarca in amar-Laura ancor morta, e per conseguente gagitarda la sua passione chiaro si scorge da questo ultimo bellissimo verso, poiche la Fantalia di un immaginava si dolci, si maravigliole le parole di Lauray, che de pareano possenti a fermar' il Sole, La quale immagine, quantunque dalla Intelletto nostro si conoscefalsissima, pure verissima parve all'innamorata, e addolorata Fantasia del Petrarca, e naturalmente per forza dell'afferto ivi si produsse. Così ancor può dirsi delle altre immagini nate in quel delirio, e furor della sua afflizione, che sono Intellettualmente Falle, ma paiono Verissime all'agitata Pantasia; e oltre a ciò mirabilmente il conducono ad apprendere una verità reale, e certa, cioè la gran doglia, il sommo amore del Petrarca, e la beltà, e gloria di Laura.

A quelli lodevoli delliri della Fantasia commossa da gli afferti non dovette ben por mente l'Autor Francese della Maniera di ben pensare, quando egli con ischerzo osò mordere due verse del medesimo Perrarca, colà dove egli dice a Laura già morta:

(a) Nel suo partir parti del Mondo Amere, E cortesia &c. ......

E dice quell'Autore, che non abbiam molto da afffigerci, perchè l'amo-

Tutti teco morito delle Muse,

O buon bifolco, i doni.

<sup>(</sup>a) Nel tuo partir parti del Mondo Amere, e cortefia.) Così il Petraca. Teocrito nell'Idillio diciannovelimo in morte di Bione. Пата ты, й бойта, Епристепто бира та мертит.

l'amore, e la corressa son tuttavia rimasi nel Mondo, benchè. ne gli abbia fatti partire il Petrarca. Ma certissimo è, che questa Immagine era Vera, e naturale nella Fantasia del Petrarca addolorato. Chiedasi a chiunque dalla Morte poco avanti è stato privato di qualche amatissima persona; ed egli dirà francamente, parergli, che più non ci abbia da essere allegrezza per lui; parergli il Mondo un cormentosissimo soggiorno: e non esserci più cosa, che il diletti, che gli sembri bella. Aggiungerà, che la sua Fantasia è solamente piena dell' oggetto perduto; ch'egli sovente il vede con gli occhi interni, e che non ha altra consolazione, che la speranza del morire. Che se si parla d'un amore assai cocente verso qualche onesta, e virtuosa Donna, ci farà egli sapere, che a lui niun'altra Donna pare o bella, o amabile. Tutte le Virtù gli parranno raccolte in quell'una; e tolta dal Mondo colei, tanto sarà turbata l'amante Fantasia, che crederà non esser nel Mondo rimasa Bellezza, o Virtù. Ciò senza dubbio avviene a chiha una bell'Anima, e porta amor tenerissimo alla cosa perduta. Nè può ben' immaginarsi da chi fatta non ne ha la pruova, quanta copia di strane, e diverse Immagini si concepisca da chi veramente è condotto a tal disavventura. Ora il Petrarca non sol teneramente, ma aucor oltre al dovere avea amato Laura, poich'egli stesso aringando contra d'Amore consessa:

> Questi m' ba fatto men' amare Dio, Che io non doveva, e men curar me stesso:

Per una Donna bo messo

Egualmente in non cale ogni pensiero.

Potes poi Laura essere dotata di rare Virtù; e queste maggiori ancora, ed incredibili comparivano per cagion della gagliarda passione all'innamorato Petrarca. Quindi naturalmente avveniva, che, dopo averla perduta, gli paresse perduto il Mondo. E. nel vero egli più del dovere avendola amata, aveva in lei collocati tutti i suoi pensieri, tutta la sua felicità, e per dir così tutto il Mondo; periochè una volta disse questo vaghissimo, ed assetuose sentimento:

Mai questa mortal vita a me non piacque, (Sassel' Amor, con cui spesso ne parlo)
Se non per lei, che su'l suo lume, e'l mio.

Con sessa egli adunque tutto ciò, che si parava davanti alla sua agicata Fantassa dopo la morte di Laura, e dice:

Or' bui fatto l'eftremo di tua possa,

O cruda Morte; or bai A Regno d' Amore Impoverito; or di Bellezza il siore,

#### POESIA LIB. I.

E'l lume bai spento, e chiuso in poca fossa.

Or bai spogliata nostra vita, e scossa

D'ogai ornamento, e del souran suo onore &c. Altrettanto parve alla Fantasia di Virgilio nell'Egi, 5. ove piange la morte di Dasni. Dice egli, che dopo la sua morte Pale Dea de'Pastori, ed Apollo aveano abbandonata la campagna; che in vece dell'orzo seminato nasceva loglio, e sterile vena; e che in vece di siori spuntavano spine, triboli, e cardi. Ma per veder sensibilmente descritti i deliri della Fantasia del Petrarca, veggassi là dove egli dopo aver detto, che gli tornava a mente, cioè se come dee intendessi) che gli appariva alla sua Immaginazione Laura, qual da lui veduta in sull'età siorita, segue a ragionare in tal guisa;

Sì nel mio primo occorfo onces, e bella
Veggiola in se raccolta, e sì romita,
Ch'io grido: Ella è ben dessa; ancora è in vita:
E'n don le chicogio sua dolce favella.
Talor risponde, e talor non sa motto:
Io, com'uom, ch'erra, e poi più dritto estima,

Dico alla mente mia, tu se inganiuta.

Può ciascuno ora intendere, come un gran dolore rurbi gagliardamente la Fantasia degli uomini, e come a questa Potenza
si vadano rappresentando stranissime, e diverse Immagini, le quali paiono allora Verissime a sei, benchè sieno Fassisime considerate poscia con sibertà dall'intelletto. Perciò poco ragionevolmente si moverebbe guerra al Petrarca, perchè gli paresse, che
nel partir di Laura dal Mondo sossero ancor partiti Amore, e
Cortesia. Ciò per vagion dell'affetto violento sembrò allora Verissimo alla Fantasia del Petrarca; e tutto giorno il sembra a
quella di chi è sieramente addolorato. Anche il Bembo nella morte d'un suo amatissimo fratello concepì la stessa Immagine, se
pur non vogliam dire, ch'egli sedelmente la copiò dal suo Maestro, con dire.

Valore, e cortessu si dipartiro
Nel tuo partire; e'l Mondo infermo giacque;
E Virtà speuse i suoi più ebiari lumi;
E le fontane, e i siumi
Negar la vena amiea, e le usate acque;
E gli ungelletti abbandonaro il canto;
E Perbe, e i sior lasciar unde le piaggie;
Nè più di fronde il bosco si consperse.
Parnaso un nembo eterno ricoperse;

E fu p: u volte in mesta voce udito Dir tutto il colle: o Bembo, ove se' gito.

Sicchè il Poeta rappresentante se stesso, o altra persona agitata da qualche violenta passione, lodevolmente espene i deliri della sua Fantasia; e questi allora son Verissimi alla commossa Potenza. Che se l'Intelletto riconosce poi salse queste Immagini, ciò nulla importa; imperocchè la lor salsità serve ad imprimere più vivamente che mai ne gli ascoltanti, e lettori qualche Verità propria dell'Intelletto, cioèa sar concepire, e intendere ad altrui la forza della passione, agitante la Fantasia de Poeti. Perchè però di leggeri può sembrare ad alcuno, che non tutte queste Immagini si strane sempre appaiano Vere alla Fantasia de gli addolorati; e tali parranno i due ultimi versi del Bembo:

E fu più volte in mesta voce udito

Dir tutto il colle: o Bembo, ove se'gito?

Io dico darsi moltissime Immagini, le quali se non Vere, almeno Verisimili appaiono a quella capricciosa Potenza, quando essa è presa da bollenti affetti. E ciò basta, assinchè le Immagini sue si dicano concepute con ottimo Gusto. Per cagione appunto di questa verisimiglianza è leggiadra l'Immagine conceputa dalla Fantasia di Francesco Flavio nella morte di Serasino dall'Aquila samoso Poeta. Pieno esso di doglia così dà principio ad un Sonetto.

E' morto il Scrafin. Roca è la lira,

B Amor non punge più col dardo aurato.
Venne dal Ciel; nel Cielo è ritornato:

Ivi suona, ivi canta, ivi respira..

Poscia va egli immaginando ciò, che pargli verisimilmente (secondo la sentenza degli antichi Poeti) avvenuto in Cielo a si degno personaggio. Sembragli, dico, che ogni Nume, o Pianeta abbia voluto a gara sermar Serasino nel suo Cielo; e poscia con questa spiritosa querela si rivolge alla Morte dicendole;

Che bai fatto, Morte? Il tuo funesto telo, Senz' onor tuo, lasciato ba'l Mondo in pianto; E seminata ancor discordin in Cielo.

Nel turbamento però della Fantasia egli è ben necessario, che l'Intelletto sedelmente la regga, affinchè sì abbraccino da essa Immagini non disordinate, inverissimili, e consuse; ma bensì quelle, che son più gentili, tenere, nobili, e significanti la qualità di quell'affetto, che signoreggia nell'anima, e di quel suggetto, che s'ha per le mani. Il che non molto dissicilmente occorre, ove s'abbia sempre davanti a gli occhi interni la Natura, e il Verissimile, ben conoscendo il purgato Intelletto ciò, che na-

turalmente, e verisimilmente può, e dee la Fantasia immaginare secondo i differenti affetti, che dentro di lei s'aggirano, e secondo il merito de gli oggetti, che svegliano quella passione. Perciò la via sigura di sapere, se queste immagini sieno belle, e conformi al buon Gusto, è il considerare, se s'accordino col Giudizio, cioè se l'Intelletto sano le conosca verissimili alla Potenza immaginante. Ed allora l'Intelletto dirà, che tali le riconosce, quando la Fantasia ha qualche fondamento o Vero, o Verisimile di concepir quell' Immagine, siccome s'è finqui dimostrato. Appresso, noi osserviamo che dopo aver la Pantassa agitata dato l'anima a qualche oggetto, ella dee attribuire a questo suo Idolo azioni verisimili, e naturalmente convenevoli alla Natura d'esso, come se daddovero fosse animato. Ponghiamo per esempio, che dalla Fantasia, ripiena d'estro, cioè di qualche assetto, si dia l'anima al Tempo, e che s'attribuiscano a lui umane passioni, costumi, sentimenti, e parole. Tutte le azioni, che probabilmente si doverebbono fare, tutti i pensieri, che verisimilmente dovrebbono cader' in mente di questo finto personaggio, conterrano gran bellezza; e maggiore ancor sarà la bellezza, se i fatti, e i pensieri immaginati in Idolo tale, saranno i più nobili, e leggiadri, che potessero farsi, e concepirsi dal Tempo, quando ei fosse veramente dotato d'anima. S'assis dunque gagliardamente la Fantasia in quel suo Fantasma; e figurandosi il Poeta d'essere il tempo stesso, egli pensa, parla, ed opera con tutto il decoro, con tutta la maestà, o gentilezza, con cui l'Idolo dovrebbe parlare, ed operare. Così l'Ab. Alessandro Guidi volendo lodare la magnificenza di Roma moderna, introduce il Tempo come cola animata; poscia con finissima Verisimiglianza gli attribuisce le più pellegrine lamagini, e riguardevoli Ristessioni, che possano a lui convenire. Proprio è del Tempo il distruggere i Regni, le Città, le fabbriche. Ora è Verisimile alla Fantalia, la quale sel figura animato, ch'egli desiderasse di atterrar le superbe moli di Roma; ch'egli si sdegnasse di non poter fornire questo suo desiderio; che da lui si chiamassero in soccorso i Barbari, e simili altre Immagini, che son belle, perchè Verisimili; che son bellissime, perchè concepute con istraordinaria biltà.

Da un'argomento magnifico, e sublime, passiamo a qualche esempio di minore grandiosità, cioè ad un tenero, e gentile. Anche in questo dovrà l'Immaginazion Poetica figurare tutte le azioni, tutti i sentimenti, e gli affetti più graziosi, e leggiadri, che verisimilmente dovrebbero nascere da questa cosa animata. Volendosi descrivere dal P. Ceva nelle Selve Poetiche la Polcevera, lim-

limpido fiumicello, che nella riviera di Genova dopo mille girl, e dilettevoli tortuosità finalmente si conduce al Mare, lo immagina egli animato, e parlante, seguendo in ciò l'opinione de'vecchi Poeti. Ciò posto, vivamente dipinge questo fiumicello nella seguente maniera:

Fons vitreus de rupe sua descenderat, urue Maternæ impatiens. Neptuni scilicet arvæ, Nereidumque domos, & tecta algosa marine Doridos infelix visendi ardebat amore. Ergo per & scopulos preceps, per & invia saxa, Perque silentium umbras nemorum nochesque diesque Accelerans gressus lato cum murmure, tamdem Avius ille din questa ad littora venit. Ab miser! ut longe vidit contermina Calo Stagna immensa, & murmur aque, ventosque sonantes Audit; ut popius rancos timido pede fluctus Attigit; ut demum lymphe dedit oscula amare. Infelix ore aver (o salfam expuit undam Illico, perque genas lacryma fluxere; nec ulla Vi potuit pronos latices a gurgite serns Vertere .

Finqui non può essere più verisimile il costume della Polcevera; e non è meno in quel, che segue, interrompendo il Poeta con somma gentilezza, e finissimo artifizio la propria narrazione colle parole, che probabilmente direbbe il fiumicello, se ragionar potesse.

----- Quas non ille Deas terraque marisque, Nerinen, glaucamque Thetim, & viridem Ampbitriten, Atque Ephyren surdas Nymphas in vota vocavit? O Galatea! o nata mari puleberrima Cypri, Quam vere lacryme tangunt! o cerula Doris! O pater! o pelagi rector, Neptune, tremendil Sed querulas voces venti per inane ferebans. Hen quid agat? supplexue iterum fera numina poscat? Qued restat moriture, anceps se torquet arena, Innectitque moras, & cundi obstacula quarit, Horrisonam bac illac fugitans exterritus undam. Quid volui demens? quo me malus impulit error? Ajebat lacrymans. Nam quid sevissime predo, Exiguus possim deserto in littore rivus, Inque tuis regnis? Simul bac, simul ora profundi, Ora procellos Nerei, liquido sale puras Insiciens lymphas, argentça Nympha subibat. Ho

Ho volute io rapportar sutte quelle continuate Immagini, che son lavorate da una felicissima Fantasia, per far' evidentemente comprendere come dopo essersi attribuita l'anima alle cose, che, ne son prive, s'abbiano poi da immaginar'in loro tutte leazio. ni, tutti i coftumi, e sentimenti, che son più leggiadri, e verisimili alla natura, che s'è figurata in esse. In tal maniera le Immagini saranno senza dubbio belle, perchè l'intelletto le scorgerà Verisimili alla Fantasia: E per venir ancora ad Immagini di minor mole, qualor la bizzarra Potenza immaginante considera A. more come cosa animata, anzi come una Deità, i movimenti, ch'ella va in lui ideando, purchè sieno convenienti alla natura di questo Fantakico Nume, saranno Immagini compiute secondo il buon Gusto. Per questa ragione i pensieri affannosi, che da La. tini si appellano Cura, da che Orazio nel lib. 2. Od. 16. loro diede anima, parvero alla Immaginativa sua, che salissero co' naviganti in barca, e che andassero co i Cavalieri anch'essi cavalcando in groppa. Aveva ancor detto con gran gentilezza, che le Cure vanno volando per le case de' ricchi, e potenti, e che non può cacciarle da' palagi o la ricchezza, o la guardia de' sergenti.

Non enim gaza, neque Consularis Summoves Littor miseros tamultus Mentis, & Curas laqueata circum Testa volantes.

Prima però, che ad Orazio, s'era presentata la stessa Immagine a Lucrezio nel lib. 2. ove dice, che le Cure arditamente van passeggiando per le Corti de'potenti, nè temono il suon dell'armi, e lo splendor dell'oro.

Mesus bominum, Curaque sequaces
Nec metunut sonitus armorum, nec sera tela,
Andasterque inter Reges, rerumque potenteis
Versantur, neque sulgorem reverentur ab auro.

Anche D. Virginio Cesarini così da principio ad una sua Canzone:

Su le soglie di Vita ba il Pianto albergo,

E sol per Ini quà fi concede il varco.

Con formidabil arco

Armate Care le fan schiera a tergo;

E di fanesti Morbi atra corona

Con flebili alulati ivi risaona.

Tutto ciò selicemente è immaginato dalla Fantassa di questi valenti Poeti, ed è naturalmente convenevolo alle Cure, le quali a noi sembrano albergar nelle Case Reali, accompagnare i potenti, ovunque vadano, e non partire giammai dal loro lato. Ha

adunque la Fantasia sondamento verisimile, e natural di dire, che le Cure volano, cavalcano, e non han rimore delle Guardie de Principi. Ciò conosce l'Intelletto, onde egli ragione volmente appruova, e consente alla Fantasia questa Immagine. Prendiamone ora un'altro esempio da Angelo di Costanzo, uno de primi Poeti d'Italia. A lui parea, che la Cetera di Virgilio appesa ad una quercia, qualora il vento la movesse, prendesse anima, e parlasse. Nato questo Fantasma nella mente del Poeta, ciò ch' egli sa dire alla Cetera, è ad essa naturalmente convenientissimo. Dice adunque: (a)

Dal suo Pastore in una quercia ombrosa Sacrata pende; e, se la move il vento, Par che dica superba, e disdegnosa: Non sia chi di toccarmi abbia ardimento; Che, se non spero aver man sì samosa, Del gran Titiro mio sol mi contento.

Così veramente doverebbe parlar la Cetera, se fosse animata: e perchè di satto la Fantasia agitata del Poeta le dà anima', l'Intelletto ritruova armonia, azione, e parole verisimili nel rimanente dell' Immagine. Assinchè però sia meno ardito il sentimento, non dice il Poeta assolutamente, che così la Cetera parli, ma solamente che tanto pare alla sola sua Fantasia, dicendo par che dica, il che vien da modesto, e dilicato Giudizio. Vaghissima pure mi sembra in tal proposito l' Immagine usata dal Tasso in quel Sonetto, ch' egli scrisse allo Stigliani. Dopo avergli detto, che niuno poteva impedire ad esso l'entrata in Parnaso, chiude il componimento con tali parole:

Ivi pende mia Cetra ad un Cipresso.

Salutala in mio nome, e dalle avviso,

Cb' 10 son da gli anni, e da Fortuna oppresso.

Se con sì fatte regole poi misureremo le Immagini santastiche, le quali ci avverrà di leggere, talora ne scopriremo alcune, che non saran sormate secondo il buon Gusto, cioè che saranno adoperate senza il consentimento dell'Intelletto, o sia del Giudizio, scoprendosi sproporzionate, disdicevoli, senza sondamen-

Tis were ex espery: &c. Così ho tradotto io.

Chi somera le sue sampogne, o care?

E chi sia quel sì temerario e solle,

Ch'oserra porre alle tue canne bocca?

Quivi ancor spiran le tue labbra, e il siato,

E pasce ancora i tuoi bei tanti l'Eco,

<sup>(</sup>a) Pensiero da unirsi, e compararsi con quello d'Angelo di Costanzo intorno alla Cetera di Virgilio, è il pensiero di Teocrito nel suddetto Idillio.

ro, eccedenti, e troppo audaci. Bastevole fondamento, convenevolezza, e proporzione io non so ravvisare in una Immagine di Ronsardo (a), benchè lodata dal dottissimo Redi nel Bacco in Toscana, come una bella Fantassa. Parla quel Poeta al suo bicchiere in questa guisa.

Que Bacchus fuit jadis lave dans toy,
Lorsque sa mere atteinte de la foudre,
En avorta plein de sang, & de pondre;
Et que des lors quelque reste du sen
Te demeura; car quiconques a ben
Un coup dans toy, tout le temps de sa vie
Plus il reboit, plus a de boire envie.

Per isperienza io pruovo, dice egli, che Bacco su una volta dentro di te lavato, quando sua madre toccata dal fulmine l'aborti pien di sangue, e di polvere; e che da indi avanti rimase in te qualche scintilla di quel fuoco, imperciocebe chiunque una sola fiata ha dentro di te beuto, per tutto il tempo della sua vita quanto più egli torna a bere, tanto più va voglia di bere. Bastevole fondamento, dissi io, non so ritrovare, affinche tale Immagine appaia Vera, o Verisimile alla Fantasia, e per conseguence ci sembri pienamente bella; poichè nè un bicchiere è vaso proprio per immaginarvi lavato dentro un fanciullo nato, o una sconciatura; ne questa azione è assai nobile, e civile da ricordarsi. Ma passiamo ad Immagini più apertamente disordinate, e mancanti. Noi chiamiamo tale quella, che Cestio Declamatore antico usò per dissuadere Alessandro dall'imprendere il viaggio dell' Oceano per conquistar nuovi paesi. Fromis Oceanus (sono le sue parole) quasi indignesur, quod ter-Tomo 1

<sup>(</sup>a) Della fantasia di Bacco lavato dalle Ninse, o bella, o brutta ch'ella si sia, il Ronsardo non ci ha colpa; poiche egli la prese di peso dal Tetrassico di Meleagro nel primo Libro de'Fiori de gli Epigrammi Greci, alla sezione sopra il Vino.

Ai Νύμφα, τ'? Βάπχεν &c. Pierio Valeriano nel Lib. 53. de' Geroglifici alla parola Sanguis, il traduste così, volendo gareggiare colla gaianteria Greca.

Ardentem ex utero Semeles lavere Lyaum Naides, extincto fulminis igne facri.

Cum Nymphis itaque est trastabilis: at sine Nymphis

Quando però il Sig. Redi disse: E' bella la fantasia del Ronsardo, che per dare una lode grande ec. il disse con una certa ironia, alla guisa de Frorentini; e volle intendere in un certo modo, curiosa, strana, stravagante, e per la sua stravaganza gustosa. Che se avesse parlato sul sodo, l'avrebbe più magnificata, e con assevenaza detto: E' bellissima; o veran ente: è una bella cosa quella fantasia del Ronsardo; è una bella fantasia, o cose simili. Ed io, che l'ho praticato intimamente, è era pratico delle sue maniere, e del suo linguaggio, afficurerei, che l'avesse detto inpurans.

ras relinquas. Spinoque tanto questa Immagine. ancorehè tempe. rata da quel quali, a Seneca il padre, che la chiamò corruptissimam. rem omnium, que umquam diele funt, en quo bomines diferti infanire centerunt. Con verisimilisudine si poteva dire, che l'Oceano accogliendo nel suo seno un sì grand' uomo, sarebbesi più sotto insuperbito, e rallegrato. Benchè questa Immagine Fantastica non farebbe nè pure da comportarsi agevolmente in Prosa, potendosida'foli Poeri con ficurezza adoperare. Al delirio di Cettio aggiungiamo quello di Giovanni Perez da Montalbano, il quale nella gran Commedia del Marescial di Birone (cos) è intitolata) descrivendo il merito d'un Principe, dice: che solamente il Sole è deano Storico del valoroso cuore di lai; perciocebè omai sono incapaci, e stretti i due Poli alle sue grandi imprese. E che il Cielo, il quale sa. non poser altrope capire il nome di quel Principe, che nella sola sua carta (cioè ne' suoi immensi spazi) ba già da tenere sgombrata la sfera della Luna, acciocobè la Francia vada quivi descrivendo le Storie di questo Principe.

A quel, de cuyo coraçon valicate
El Sol es Coronista Jolamente,
Porque a sus bechos solos
Ann estrechos le vienen ambos Polos.
Y assi el Ciel, que sabe,
Que en solo su papel su nombre cabe,
Deve ya detener un duda alguna
Descombrada la essera de la Luna,
Para que en su distancia
Vaya escriviendo sus Anales Francia.

Quantunque per se stessa fosse questa immagine ben formata, pure, come diremo altrove, non poteva, nè doveva entrare in una Commedia (o sia Tragedia) ove la Fantassa di chi parsa, imitando la Natura, e il costume, è regolata severamente dall' Intelletto Ma lasciando questa osservazione, e considerando per se stessa l'Immagine suddetta, diciamo ch' ella non è formata conforme alla Natura delle cose, nè porta seco un tal sondamento, che possa farla parer Verissmile alla Fantassa, e meritar perciò l'approvazione dell'Intelletto. Poichè supponghiamo pure, che il Cielo sia animato, e che egli conossa il vatore straordinario di quell' Eroe, siccome ha immaginato la Fantassa: ragion vuole poscia, che a questo Cielo animato s' attribussano azioni proprie, e verissmili. Ora non solo è poco verissmile, ma è del tutto sconvenevole quell' azione, che qui gli attribussce il Poeta. Non penserebbe giammai il Cielo, avendo anima, che

folamente ne' suoi immensi spazi (che tanto vuoi signisicasi colla Metasora poco ben pensata del papel, o sia della carta) potesso pire il nome di quel Principe; nè gli caderebbe giammai in pensiero di dovere sgombrare la Spera della Luna, assinchè si potes sero quivi descriver le sue valorose azioni. Può essere, che facendo la medesima considerazione sopra un' Immagine del Marino, essa ci sempri mal fatta, sia essa figlinola dell' Intelletto, o della Fantasia. In savellando della Cetera d'Orseo morto, dice, che sur vedute le Api succiar mele dalle corde allentate di quella.

Dalle stemprate corde Raccontast che furo Sugger dolcezze Iblee vedute l'Api.

Avvegnache le Api avessero anima ragionevole (siceome può immaginarsi dalla Fantasia d'un Poeta) e intendessero la virsu d'Orfeo, e della sua Cetera, non perciò sarebbe versimile, e proprio della lor Natura il succiar mele da quelle corde, le quali senza dubbio non avevano la rugiada de' Fiori, nè potevano dar loro suggetto di mele. Questo è un fare sciocche, e ridicole quelle volanti, che ancor senza anima ragionevole sono ingegnossime. E ridicolo egualmente dovrebbe credersi il Cielo, quando avendo anima pensase, ed operasse a talento del mentovato Poeta Spagnuolo. Nè mi si dica già, che uscendo della Cetera d'Orseo vivente una maravigliosa doscezza, poteva ancor dirsi, che n'usci-

va mele, siccome da Omero si disse, che dalla lingua di Nestore

fcorreano le parole più dolci del mele.

Te nai ano phasons minimos phunios p ist dusti.

onde ancora Ovidio scrivendo a Pisone disse:

Inclyta Nestorei cedit tibi gratia mellis.

Imperocchè si conceda pur francamente, che possa dirsi, sillas mele dalla Cetera, o dalle labbra d'un'uomo (cosa nondimeno che non disse Omero); tuttavia essendo manisesto all'Intelletto, che questo mele è solo immaginato dalla Poetica Fantasia, e non già vero, non potrà egli, o dovrà approvar l'altra Immagine sondata sulla prima, perchè non è Verisimile nè pure all'Immaginazione, che le Api vogliano succiar questo sogmato mele. Non men palesemente il medesimo Poeta altrove parmi che s'ingannasse, dicendo in certo proposito:

A i sassi esclusi dal piacere immenso Spiace sol non avere anima, e senso.

Comunque si vogla disendere questa Immagine, ella sempre si riputerà da gl'Intendenti molto ridicola. Immaginando la Fantalia, che le pietre sieno capaci di spiacimento, e che in satti N 2 lo

lo sentano, attribuisce loro anima, e senso. Ora parendo ciò assarba la Fantasia assai Verisimile, come poscia può nel medesimo tempo ancor parerle, che alle pietre dispiaccia di non avere anima, e senso? Evvi contradizione in questa Immagine; o almeno, per

toglierla, era d'uopo spiegarsi con altre parole.

Sicchè le Immagini Fantastiche allora si diranno approvate dall' Intelletto; e conseguentemente belle secondo il buon Gusto; quando le azioni delle cose animate dal Poeta si scorgeran Verismili, e convenevoli alla sor. Natura, onde abbia la Fantasia bastevole sondamento di creder Vere, o Verisimili le cose da lei concepute. Dovrà adunque il Poeta, quando l'Immaginazione riscaldata va partorendo cotali Immagini, andar' interrogando se stesso, e dire; Questo oggetto, a cui do l'anima, se veramente sos se animato, opererebbe egli, parlerebbe egli in tal guisa? Dopo la qual ristessione sarà facile il conoscere, se le Immagini compariscano sì, o no Verisimili alla sua Fantasia; e potrà il Poeta prender guardia, che in far gli oggetti animati, non li faccia ad un tempo stesso comparir disordinati, e privi di senno.

## C A P. XIX.

Rapimenti, ed Estasi della Fautasia. Esempi d'Orazio, del Filicaia, del Caro. Voli della Fautasia Poetica. Il Petrarca, Virgilio, il Racine, e il Testi si lodano. Voli di Pindaro. Errori della Fautasia volante.

Uanto poscia è gagliarda la passione regnante nella Fantasia del Poeta, altrettanto spiritose, e ardite possono uscirne le Immagini. Nè per questo saranno esse men belle, imperciocchè spiegano a maraviglia la violenza dell'assetto;
e questa violenza serve di sondamento alla Fantasia per crederle Vere, o Verisimili. Ciò meglio mai non si scorge, come in
que' deliri bizzarrissmi, che noi possamo chiamare Estasi, Rapimenti, o Ratti della Fantasia, e son l'ultimo, e glorioso eccesso
di questa Potenza. Sono, dico, bellissime ancora queste tali Immagini, perchè non perdono mai di vista la Natura. Quando i
Poeti in onor di Bacco si mettevano a compor Ditirambi, singeano se stessi pieni di vino. Ed essendo che naturalmente chi è tale,
forma colla Fantasia Immagini stranissime, sregolate, e inverisimili, perciò assin di rappresentarsi ubbriachi, solevano usar
questi Rapimenti. Nella qual cosa ognun vede, che imitavano la

Natura, e rappresentavano ciò, che non solo è Vèrismile, ma Vero nelle operazioni di chi ha soverchio beuto. Questo medesimo avviene, qualora il Poeta è occupato da qualche gagliardo affetto. Un vaghissimo Rapimento è quello del Principe de' Lirici Latini nell'Ode 20. lib. 2. imitato poi graziosamente dal Caporali. Desiderava egli, e sperava, anzi credeva certa l'erernisà del suo nome per cagion de' versi, ch'egli bea conoscea degni d'immortalità. Da questa sì giusta ambizione cominciò ad agitarsi la sua Fantasia; onde gli parve di non essere più uomo di bassa condizione, quale l'avea fatto nascere la Fortuna, ma di cangiarsi in un candido Cigno, di volar liberamente per l'aria, e scorrer volando la Terra. Quindi grida, e vuole, che se gli risparmino i lamenti, e la pompa del seposcro, perch'egli non ha più da morire, nè ha bisogno di tomba Udiamo lo stesso Poeta, che così parla a Mecenate.

Na usitati, nec tenni ferar

Penna, biformis per liquidum atbera-Vates: Reque in terris morabor

Longius; invidiaque major

Urbes relinenam &c.

Fam jam residunt cruribus aspera

Felles, (a) & album mutor in alitem

Superna: nascunsurque leves

Per diguos, bumerofque penna.

Non può già negarsi, che queste, ed altre Immagini Fantastiche usate quivi da Orazio non sieno strane di molto. Nulladimeno considerando un si fatto delirio come Rapimento della Fantasia, agitata dal forte amore, e desiderio della gloria, e dalla cognizione del merito proprio, esso agevolmente si ravvisa per bello, e giudizioso, ed esprime con mirabil sorza il pensier del Poeta. Oltre al bollore della passone ha ancora la riscaldata immaginativa un'altro sondamento di creder Verismile questa trassormazione d'un Poeta in un Cigno. Ha essa più volte inteso dire, che Cigni s'appellano i Poeti, e che essi dolcemente cantano nel loro linguaggio, come dal volgo si crede che cantino ancora i Cigni. Perchè Tomo I.

<sup>(</sup>a) Et album muter in alitem Superna.) E non superna, come altri scrivono. Così ita il verso, e si serva la figura Greca, cioè secundum superna. rà dina. narà rà dina. rà dina. Così si sece uccello Ennio nell' Epitassio, ch'egli si compose i ilequale valava vivo ancor dopo morte per le bocche de gli uomini, presso Gellio.

Nomo me lacrymis decores, nec superna steru

Faxis: cur? volito vivu' per ora virum.

E lo stesso sentimento è d'Orazio, che sorse il prese di qui. Absiliani fu. nere namine Ge.

verificaile riesce alla Fantasia d'Orazio notal maravigliose congiamento. Anzi egli stesso suori del Rapimento suddento, cioè
nell'Ode 2. lib. 4. adoperò di nuovo l'Immagine medesima, scrivendo il Panegirito di Pindaro. Gentilmente ancora in questa
proposito immaginò la Fantasia di Teognide, allorchè per fignificare, che co' suoi nensi avea renduto Cinno immortale, disso
che gli avea date le penne prolle quali a guisa d'augelio poses
fe volse per la Teora, e per lo Mare.

Toi per éyà muis inaux, sud de és ànégona néotor Austing utre you muste despélances.

Può parimente effervarsi nel sopraddetto Poeta Latino un' altro nuovo Rapimento cagionatugli da Bacco, affinche canti le sodi d'Augusto. Il suo principio è questo:

Que me, Busche, rapis tui

Plenum? que in nemora, aus quas ager in foccus? &c.

Ma da gli antichi feendiamo a' nostri Poeti Italiani, presso a' quali troverem pure usati i Poetici Rapienenti. (a) Per uno di questi noi certamente potrem contare quello del valoroso Senatore Vincenzo da Filicaia, il quale coal dà principio a una sua Canzone per una Vittoria ottennea da gl'Imperiali sopra l'esercito de' Turchi.

Le cerde d'oro viette
Su su, Musa, percaeti, e al triusante
Gran Dio delle wendette
Compon d'Inni schost aurea gbirlanda.
Chi è, chi è, che d'adeguar si vante
Lui, che dall'alto manda
Arcier mai non errame ase, e sactte?
Ei l'Ossomano sunto
Ruppe, atterrò, disperse; e il rimirarlo,
Struggerto, e dissiparlo,
E sarae polve, e pareggiarlo al suolo,
A Lui su nu pumo solo.
Ch'oi solo può tutto &c.

Ripiena di supore la felicissima Fantasia di questo Poeta, in contemplando le miracolose Vittorie riportate da Cristiani, con nobile Rapimento comincia a descriverle. Ma più evident è questo Ratto nell'ultima Stanza, ove egli dopo aver pregato Dio, che si degni d'accrescere i trionsi dell' Armi Cristiane, parla in questa maniera.

Ma

<sup>(</sup>a) The i rapimenti quello del Sig. Canonico Menzini nella Poetica, ove da precetti del Ditirambo, mi pare, che vadia alle stelle.

Ma la caligin folta
Chi da gli occhi mi fgombrad Ecco che il tergo
De fuggicivi a fciolta
Briglia, Signor, tu incalzi. Ecco gli arresta
Il Rabbe a fronte, ed han la morse a tergo.
Colla gran lancia in resta
Veggio, che già gli atterni, e metti in volta;
Veggio, chi urti, e fracassi
Le sparse turme, e di Bizzanzio a ii danni:
Stendi gli eterni vanni,
Ratto così, ehe indictro i vanti lass;
E tant oltre trapasso,
Che vinto è già del mio voder l'acume.

E a me dierro al tuo vol mancan lo piumo?

Non si poteva nè con più nobile rapimento, nè con Immagini più
sensibili esprimere lo stupore, e la pia sidanza del Poeta; nè vappresentaria con maggiore energia all'Immaginazion di chi legge,
la forza, e la velocità del braccio divino in atterrare i nemici

del fuo santo Nome.

Che se le Virrà Eroiche di qualche personaggio svegtiano amore, stima, e maraviglia nel Poeta, allora allora la sua Fantasia agovosmente si sentira turta commossa, e rapita. Eccovi appunto, come Annibal Caro in una Canzone da lui satta in lude di Paolo HT. maestosamente parla alle genti, e come procompe in questo bel Rapimento.

Ma verrà tempo ancora,
Che con soave imperio al viver vestre
Farà del suo essume eterna leggo.
Euco che già di histo ornata, e d'estro
La distata Aurera
De sè bel giorno in fronte gli si legge.
Ecco già folce, e regge
Il Ciclor Ecco che doma
I mostri. Ob samo, ob rane
Sue prove! Ob bella Italia! Ob bella Roma!
Or veggio hen quanto circonda il Mare
Aureo tutto, e pien dall'once antiche.
Adoratelu mero, anime obiaro,
E di Virtute amiche.

Possiamo ancora appellar Rapimento quello del Retraras nel Son.
159. par. 1. là dove l'innamorata sua Fantasia, como rapita in Estasi, va specchiandosi nella beltà di Laura, e con questi acconti si ssoga.

N 4 Stia-

Stiamo, Amore, a veder la gleria nostra; Cose sovra Natura altere, e nuove. Vedi ben, quanta in lei dolcezza piove: Vedi lume, che'l Ciclo in Terra mostra.

Ancora le seguenti Immagini, durante il Rapimento del nostro Poeta son leggiadrissime; perciocche tanto è occupata, e rapita la Fantasia del Poeta dalle bellezze di Laura, e dalla servente passione, che ogni cosa verisimilmente le par satta bella da gli occhi di quella Donna, e infin le sembra, che la serenità, il riso, e lo splendore sieno dall'amato oggetto comunicati al Cielo. E da ciò si scorge, che simili Rapimenti sono mirabilmente acconci per far concepire ad altrui la violenza dell'amore, del dolore, dello stupore, o d'altri simili affetti, da'quali è agitata la Poetica Fantasia, come amora la straordinaria o bellezza, o disavventura, o Virtù, che ha svegliato sì leggiadri deliri.

Perchè però non è sempre possibile un si violento affetto, nè lice a' Poeti l'usar si spesso cotali Rapimenti, ed Estasi; anzi alcuni altro sar non sanno, che copiar gli adoperati da'nostri Maggiori: un'altra spezie di movimenti accenneremo, che più è in uso, e ancor più facile presso a' Poeti. Son questi i Voli Poetici. Già di sopra s'è per noi detto, che Orazio attribuiva a se stesso possana di volar per l'aria a guisa di Cigno, e che questo pregio vien pure da lui commendato in Pindaro. Ancora il nostro Chiapbrera (a) nella Canz. 1. lib. 1. gentilmente usa un' Immagine somigliante. Nè mentono già questi Poeti così savellando. Ancorche non si mirino alzarsi coll'ali a volo per l'aria, come sembra alla lor Fantasia, contuttociò verissimo è, che volano, o han virtù di volare. La qual cosa avviene, quando eglino riempiendo la lor Fantasia di qualche vigoroso affetto, e agitandola fortemen-

te

Avia Pieridum peragro loca, nullius ante Trita folo: juvas integros accedere fontes, Atque baurire; juvasque novos decerpere flores, Infignemque meo capiti petere inde coronam, Unde prius nulli velatius tempora Musae.

Il Greco è Oppiano sul principio del Lib. 1. della Caccia de gli Animali, ove Diana così dice al Poeta.

Destati su: calchiamo aspro sentiero, Cui niuno finora de' mortali

Calpesto co' suos Carmi

Non ho il Greco appresso di mese però metto solo la mia traduzione. Così lo spirito sublimissimo del Chiabreramon si ravvisa inferiore a quello di questi gran Poeti.

<sup>(</sup>a) Ma per via calpestata orme novelle sempre segnar ec. credo che siano i versi qui accennati. A questa bella fantasia del Chiabrera un piace d'aggiugnerne due d'un Poeta Latino, e d'un Greco. Il Latino è Lucrezio nel principio del Libro quarto.

te corrono per diverse, e lontanissime Immagini col pensiero, non serbando l'ordine, e l'unione, che per l'ordinario suole usarsi dalla Fantasia quieta, e regolata dalle briglie dell'Intelletto. Voi li vedete ora parlar con un'oggetto lontanissimo, e solamente animato dalla loro Immaginazione, ora parlare a se medesimi, ora dolersi, e frapoco rallegrarsi, poi adirarsi, e in una parola volar per mille differenti passioni, ed Immagini. Sicchè ragionevolmente parmi di poter nominar Volt Poetici questi salti, e giri spiritosi della sor Fantasia. Il Petrarca, le sui nobilissime Rimeci hanno per l'addietro sorniti di tanti esempi, sia il primo a farneli gustare in pratica. A questo innamorato Poeta era pervenuto l'avviso della morte di Laura. Qual battaglia dentro di lui s'accendesse fra la doglia, e l'amore, non è dissicile a immaginarsi. Feccsi egli dunque a spiegar queste sue passioni colla Canzone, che è la prima della par. 2. Entra egli con questa vaghissima, e tenerissima Immagine, parlando ad Amore.

(a) Che debb' io far? Che mi configli, Amore?

Tempo è ben di morire, Ed bo tardato più, ch' io non vorrei. Madonna è morta, ed ba seco il mio core,

E volendol seguire Interromper convien questi anni rei &c.

Continua pure nella seguente Stanza a ragionar con Amore, così nobilmente cantando, e proponendo le immagini del suo delirio.

Amor tu'l senti; ond' io teco mi doglio,
Quanto è il danno aspro, e grave;
E so, che del mio mal ti pesa, e duole,

Anzi del nostro, perchè ad uno scoglio Avem rotta la nave,

Ed in un punto n'è scurato il Sole.

Quindi più non badando ad Amore, fegue a dire;

Qual'

Formido. Quid ago? Da, Venu', confilium.

Questo ultimo corrisponde al Che debb'io far? che mi configli, Amore? Così le Fantasie, e le Immagini non si pigliano tutte dalla natura, ma ancor da'libri, la lettura de'quali ne eccita delle bellissime, talche il Poeta chiude il libro, e non vi legge quel giorno più avanti; e si sente da quel passo, tratto a forza, ed acceso.

<sup>(</sup>a) Che debb' io far? Che mi configli, Amore?)
Pare ciò preso da quel galantissimo Epigramma Latino portato in confronto delle tenerezze d'Anacreonte, presso Gellio, che comincia: Aususis mi animus. Dice, che essendo accorto, che il suo cuore era scappato, e riparatosi al solito dalla persona amata, lo vuole andare a trovare, dove egli è; ma che dubita di non rimanerci anch'esso; e perciò non sapendo, che partito prendersi, ricorre a Venere.

Ibimu' quasitum: verum, ne ipsi teneamur,

Quall ippagne a paxola

Foris agguspliar il mio dogliafo, flata?

E immentenente fi volgo con siquenta fdegnos fevellar col Mondo, perchè face una giange.

Abi osbo, Mondo, ingrato,

Gran cagion' bai di dever pianger meza, a Che qual Bel, ab' era il-14, perduto bai faca.

Dopo alcuni pochi versi da ma recati di lopra, d'improvviso lascia egli di rampognari il Mondo, e si rivolge a se stesso, così dicando:

Me in besta, the senza

Lei ne visa moreal, ne me fess' ama.

Riangendo la nichiamo:

Questo mi aranza di, cotanta spene, E questo solo ancor qui mi ritiene.

Possia nell'alera Stanza si pone con tenerozza a considerar le bellezze, e virtù di Laura.

Oind tarks & fatto il suo bel viso,

Che solea far del Ciela.

E del Ben da lassi fede fea noi. &c.

Nella Stanza appresso vola il suo dulore a ragionar con Laura medesima. E tosto, come dimentico di parlar con lei, la suppone lontana. Nella qual islessione poso sermandosi, di rapente palsa questo altra:

Ma tornandoni: a monte.

Che pun morea è la mia speranza vitia.

Allor che ella fioriva,

Sa ben' Amor, qual' io divento, & speco: Vedal colci, ch'è en & presso al Vero.

Quindi corre a ragionar colle Donne, teneramente pregandole, che vogliano aver pietà di lui. Ecco i suoi nobili sentimenti.

Donne:, voi., che miraffa sua baltata,

E l'angelica vita

Con quel celeste portamento in Terra,

Di me vi doglia, e vincavi pietate;

Non di lei, ab' e salita.

A tanta pace, e me ha lafoiato in guarra.

Appresso dicendo, che si ucciderebbe, se not rivenesso Amere, che gli parla in cuore, passa a narrar le parole medesime, che gli sembrano dette da Amere. E finalmente dà commisso alla Canzone, raccomandandole il non comperie in passe, ove sia allegrezza, e così terminandola:

Mon fa pen to di far fra gente allegra,

Viduoa stunsolata in vife utgra.

Bellissima senza fallo è quella Cantone, è por ravvisaria tale basta l'aver qualche sapore del Buono, e conoscenza del Bello. Fra le altre bellezze però io spezialmente ammiro, e lodo i maravigliofi, e leggiadriffimi Voli Poetici della Fantafia trasportata. Nulla poreva meglio, nè più naturalmente esprimere, quanto gagliarda si fosse la sorza della passione, da cai era sorpreso il Poeta. Alsrettanto può parimente offervara nella prima Cantone de ali Occhi. Pongafi mente a somiglianti casi, e chiaro apparirà, che la Fantalia violentemente agitata vola in quella maniera per mille Immagini diverse, e sontane, per mille Figure, senza serbar quel filo, e que'passaggi, o trapaffi ordinati, che s'adoperano dall' Intelletto in altri ragionamenti. Ad un sì lungo volar della Fantalia del Petrarca factiamo sucredere alcuni più vorti, ma non men bellissimi Voli d'altri Poeti. Uno de più leggiadri, affettuosi, e riguardevoli mi par quello di Dameta aell' Egloga 3. di Virgilio. Dopo aver detto:

Ob quante volte, ob quali toft ba mics Parlate Galatea!

la Fantasia innamorata del Pastore vola a formare un' Immagine tenerissima, e da niuno aspettata. Prega essa i venti, che vogliano portar qualche parte di quelle dolti parole all' orecchio de gli Dei, quasi immaginandole non solumente degne d'essere udite da i Numi superni, ma ancor possenti ad accrescere la lor beata selicità: tanta dolcezza truova in esse il Pastore.

O quoties, & que nobis Galacen logunta eft!

Partem aliquam, venti, Divam referatis ad aures.
Non è men vago, e gentile queil' altro Volo nell' Egl. 8. dove lo stesso Dameta avendo detto, che Nisa bellissima fanciulla da lui amata s'era maritata col brutto Mopso, con enfast vola a dire;
(a) E che non abbiamo tra a sperare, e temere soi altri amanti?

Mopfo Nifa datur. Quid non sperenus amantes?
Fra questi st enfatici Voli Poetici merita somma iode quello d'Isigenia nella Tragedia del Racine. Fingesi questa Donzella amante, ed amata d'Achille, e già destinata a cader victima all'altare. Opponendosi Achille a un si crudel sagrifizio, Agamennone comanda alla figliuola, che più non parli con Achille, anzi che

<sup>(</sup>a) E che mon abbiame un a sperure, o temere, noi altri amanti?) In fatti Servio a quello luogo: Sperenus pio simeamus. O pure: E che cosa non abbiame era da aspettare? Il medelimo Servio: Aut quid non sperenus perversi accidete, cum bot mibi accidetis? Al che conviene la vote Spagnuola esperar, la quale è presa per attendere, aspettare.

debba odiarlo. Narra Ifigenia questo comandamento, e vola poscia in un tratto col pensiero a gli Dei, dicendo: Ob Dei vià

miti! Voi non avete chiesto, che la mia vita.

Dieux plus doux! vous n'avez demande que ma vie. Più vivamente, e ingegnosamente non potea spiegarsi la violenza dell'amore, che sfigenia portava ad Achille, nè dirli con maggior. leggiadria, che ella stimava più duto partito il non dover'amare Achille, che il doyer rimaner senza vita, e più crudele il Padre. che gli stessi Dei. Nella medesima Tragedia Agamennone, che vuol pure ubbidire all'Oracolo, il qual dimanda la morte d'Isigenia, inteneritosi in udir le querele di Clitennestra, e in ricordarsi dell'amor paterno, volge improvvisamente il parlare a gli Dei dicendo: Dime, in impormi una legge si aspra, o grandi Numi, dovevate voi poscia lasciarmi un cuor di Padre I

Helas! En m' imposant une loy si severe,

Grands Dieux, me deviez-vous laisser un coeur de Pere! Per questa cagione bellissimo, e ripieno d'affetto a me pare un' improvviso Volo del Testi nella prima delle due nobili sue Canzoni sopra la morte di D. Virginio Cesarini, valoroso Poeta, che merito d'essere chiamato la seconda Fenice. Dopo aver detto, che Roma gli preparava la porpora, e dopo aver soggiunto;

Quand'ecco uscir d' Acberontea farctra.

Acerbissimo strale.

Che tante glorie in un momento atterra;

si volge il Poeta con questo Volo impensato altrove:

Or su le fila di canora Cetra

Tesser tela immortale.

E far con music' arco al Tempo guerra,

Che giova altrui? Sotterra

Vanu' anco i Cigni, e dolce suon non placa

Il terve Re della magione opaca.

E pure di sacri a noi dan nome i saggi,

E deniro il nostro petto

Alta divinità voglion che splenda:

Misere glorie &c.

Mi è piaciuto di adunar questi esempj, i quali non son già tutti d'Immagini puramente Fantastiche, ma però ci sauno palese, come sia proprio de gli affetti il cagionar questi Voli Poetici. Ora aggiugniamo, non esserci Poeta, che con maggiore felicità, e sì spesso si vaglia di questi Voli, come il Principe de' Ligici Greci Pindaro; e in ciò è posta non lieve parte della sua gioria. Fra le poche Poesse, che ci sono di lei rimase (e poche le dimando

in paragon delle tente, che & sono smarrite) noi veggiamo, ch' egli qualora prende a lodar qualche Re, o Principe, o Vincitore de' Giucehi pubblici, empie la sur Fantasia di maestosi affetti. di Stima, di Stupore per quelle persone, e quindi francamente vola sopra mille differenti, e lontane Immagini. E fra quanti Poeti Italiani, de'quali s'ammirino i componimenti Poetici, non v' ha forse chi meglio di Gabriello Chiabrera si sia ingegnato di feguir l'orme, e i voli del mentovato Pindaro, Ma perchè solamente da' sublimi Ingegni tal maniera di comporte è gustata, anzi non molti fon coloro, che conoscano la beltà-dello Stil Pindarico, non ha il Chiabrera finora, almen di quà dall' Appennino, ottenuto quel seggio, ch' egli meritò, e che da' più saggi gli vien conceduto (a). Certo è, che il famoso Card. Pallavicino, per quanto ho appreso da una lectera Ms. di Stefano Pignatel. li, solea dire: che per iseorgere, se uno ba buen' Ingegno, bisogna veder, se gli piace il Chiabrera. Ed io pergiò configlio la lettura delle sue Rime, le quali però desidero purgate da mille errori, penetrativi dentro per ignoranza d'un certo Stampatore. Manifesta cosa è poi, che chiunque giunger sapesse ad imitare il meglio di Pindaro, e si avvezzasse alla sublimità del suo Stile, alla nobiltà de' suoi Voli, porrebbe promettosse anche oggidi gran gloria. E per dir vero, quantunque sia molto da commendarsi il lavorio di coloro, che in tessere Canzoni ascoltano continuamente le leggi severe dell'Intelletto, usando in versi quell'ordine, e legamento, quell'unione, que'passaggi, che sono ancor propri d'una bella Pistola, d'una magnifica Orazione; tuttavia si vuol confessare, che più lode meritano talvolta que Poeti, i qua. li con maggior franchezza, e senza tanta cura di legar' insieme le Immagini, van secondando la loro focosa Fantasia, or quà or là volando per gli oggetti, senza però mai perdere di vista il principale argomento. La qual cosa certamente dimostra più valor Poetico, più forza, e vastità di Fantasia, e sa parere ancor più maraviglioso l'oggetto, di cui si tratta, poiche ha potuto svegliar tanta passione, e sì gran movimento nel Poeta. Questi ultimi, per così dire, comandano alla Materia, passeggiandovi sopra con macstoso possesso; laddove gli altri ubbidiscono alla Materia,

<sup>(</sup>a) Posso con verstà dire, che qua a Firenze il Chiabrera piace, ed è gustato, e ammirato sommamente, e particolarmente da me, che veggio, che non vi ha chi abbia preso più il carattere di Pindaro in quel modo, che per noi si può, più di lui. E di fatto egli su grande ammiratore de Greci, che quando volea lodare una cosa, o pittura, o architettura anco, che si sosse, solea dire:

Ella è Poessa Greca, sacendo finonimi Poessa Greca, e Cosa eccellente.

seguendo con piede alquanto pauroso i diritti, ed ordinati sen-

rieri, ch'ella discuopre anche a' Prosarori.

Richiedest ben posein nell'uso di questi Voli, che le varie, e Iontane Immagini, per le quali è trasportata la Fantasia. rutte fieno convenevoli al fuggetto prefo, e lo riguardino da qualche parte, conservando sempre uno, se non palese, almen segreto ordine . ed unione fra gli ffesti lontanistimi oggetti. Altrimente il Poes caderebbe sconciamente nel ridicolo, ed avverrebbegli la difavventura ordinaria de' gran parlatori, i quali nel corso del ragionamento su qualche cosa, senza avvedersene si perdono a favellar molto d'un'altra, e poi d'un'altra, che nulla appartengono al suggetto, e ancor talvolta, più non fanno ritornar sul propofito. Spaventati da questo pericolo i Poeti menzionati di sopra, si studiano di legar cotanto insieme i pensieri, che poi si toglie molto spirito, forza, e bizzarria a i loro componimenti. Ma egli fi può faggir l'uno estremo senza inciampare nell'altro. Dovranno gli fiesti Voli Poetici, che sembrano alle volte si privi d'ordi. ne e separati dall'argomento, mirar sempre il fine, e la cola... che si è proposto il Poeta, a guisa del compasso, che quantunque con un piede s'aggiri ben lontano, pure coll'altro è sempre nes bunto, e nel centroy ch'ei prese. Ne sarà lecito l'abbandonare affatto il suggerto, poiche può ben dall' Intelletto nostro permerterfi alla Pantalia il delirar saviamente, ma non l'impazzare: l'arreftarfi ancor qualche fiata, o prendere una firada più lunga col fine di portarsi in qualche disettevole giardino, o palagio a contemplar la bellezza del fito, e de' fiori, la maestà delle statue. e de gli arredi; ma nos il perdere del tutto l'intrapreso cammino, onde giunger non si possa alla proposta meta. Fu per cal difetto acutamente proverbiato da Marziale uno sciocco Avvocato. il quale avendo a favellare di rre capre imbofate al suo clientolo, si pose a trattar della guerra di Mitridate, di Canne, di Sil. la . e d'altre si fatte lontanissime cose. Per ricreazion de' Lettori mi giova di riferir qui lo stesso Epigramma.

Now de vi, neque de cade, nec veneno, Sed lis est mibi de tribus capellis. Vicini queror bas abesse furto: Hoc Judex sibi postulat probari. Tu Cannas, Mitbridaticumque bellum, Et perjuria Punici furoris, Et Sullas, Mariosque, Muciosque Magna voce sonas, manuque tota. Jam dic, Posthume, de tribus capellis.

Convien pure avverrire i Poeti, che si dee ben mifurar la qua lisà del suggetto, e osservane, s'egli può naturalmente, e verisimilmente commuover cotanto la Fantafia, che si possano ragionevolmente usar questi Vofi Poetici. Se oggetti grandi, maestofi, e non ordinarje per Virta, o per Bellezza, e per Vizio, o per altra cagione, saran proposti alla sua Musa, porrà quasi sempre con verisimiglianza molto agitarsi la Fantasia, e saranno perciò anche naturali i Voli, e parimente convenevoli le sublimi Pigure, le maestole ammagini. Ma le basse cole, equelle, che non hanno, o non possono aver forza d'eccirar passione gagliarda nella notira Fantasia, richiedono quella moderazione, e quell'ordine di ragionamento, che fuole in tal cafo servarsi dalla Fantasia ripofante, o non molto riscaldata. Gli argomenti delle Canzoni di Pindaro tutti portavano con seco maestà, ed empievano di grandi Immagini, e di Furore quell'eccellente Poeta. Poteva egli per questo verisimilmente alzarsi a volo, e con ragione chiamar se Aquila, e Corvo Bacchilide suo emulo, perocche costui non sapeva giammai innalgarfi collo Stile, e trattar maeitosamente gli eminenti suggetti. Udismo, come egli non ignorando il suo pregio parli di fe medesimo nell'Ode quinta delle Nemee.

Ei δ' δ λβον ή χερών βίαν &c.

Se le Ricebezze, o se il Valor guerriero,
Onde son ebiari d' Eaco i nipoti,
Prendo a lodar; se aspre guerre io canto;
Se a me davanti è posta
Materia da gran salti : io non pavento.
Poiebè reco uno strano
Empito velocifium ne piedi,
E l' Aquile col volo
Oltre al grande Ocean poggian sicure:

Altrove, cioè nell' Ode 9. delle Olimpiache parla in cal guisa.

E'yà si tu pilar nolle &c.
Or mentre co' miei carmi
Sfavillanti, ed access
La diletta Città d'Opunte illustro;
Più de i destrier veloce,
E più veloce delle navi alate,
Per l'ampio Mondo questo avviso io porto.

Tanto diceva quel valente Greco, ben consapevole del propsio Estro corrispondente (a) alla grandezza de gli argomenti. Per

<sup>&#</sup>x27;(a) Corrispondense alla grandezza de gli argomensi) A' nostri costumi non parrebbe.
ro grandi argomenti, l'aver vinto alle carrette, o alle pugna, o a correre, o a fare

lo conerario ne' suggesti Pastorali, che sono umili, non è conceduta facilmente a' Poeti la libertà e l'uso de' Voli sublimi. Quivi ancora si commuove, e si riscalda la Fantasia; ma non però tanto da porsi in aria, e adoperare strepirosamente le penne. In parvis rebus (così scrive Cicerone nel lib. 2. dell' Orat.) non sunt adbibenda dicendi faces.

## CAP. XX.

Come, e dove possano usarsi le Immagini della Fantasia. Immagini Semplici concedute a tutti gli Scrittori. Fantastiche Artisiziali a chi si permettano. Ardire d'alcuni Prosatori, e intemperanza d' alcuni Poeti.

Enchè sia certo, che per via delle Immagini figliuole della Fantasia si reca maravigliosa nobiltà, e vaghezza a componimenti Poetici, pure è altresì vero, che loro si può arrecar pregiudizio, quando queste suor di tempo, e luogo s'adoperino. Fia dunque necessario sapere, dove, e como sia lecito l' uso loro. Nè per mio credere sarà difficile il conoscerlo, ogni volta che il Poeta configli colla natura de' Ragionamenti. Per aiutare in questa parte l'intendimento de'men dotti, portemo qui alcuni de i più necessari precetti, raccolti da gli esempi, e dalla considerazione de' Poeti migliori. E primieramente le Immagini Semplici, e Vere, cioè quelle, che fissamente offervate dal senso, e poscia considerate dall'Intelletto, appaiono realmente, e dirittamente vere, possono adoperarsi non solo in ogni sorta di Poemi, ma ancor talvolta da gli Oratori, Storici, Filosofi, e in somma da tutti gli Scrittori, ove lor cada in acconcio Noi veggiamo presso a costoro, e massimamente presso a gli Oraro. ri, vivissime descrizioni di luoghi, e di cose Non sogliono già, e nè pur debbono i saggi Storici troppo discendere al minuto de gli oggetti, perchè lor proprio è il contegno, e la maestà. Contuttociò loro non si vieta il dipingere qualche volta le cose con que' colori vivissimi, co' quali prima il senso le ba descritte alla loro Immaginazione. E non sono disdicevoli a' Prosatori

e'Cinaal

alle braccia. E perciò avrei aggiunto, che tali erano quelli delle vittorie de'Giuochi nelle quattro principali Fette di Grecia; che chi era vincitore, erano egli, e la fua Città, coronati. E Cicerone, per darne un'esempio a i suoi Romani, nell'Orazione in difesa di Lucio Flacco, dice che erano eguali a i Trionsi de' Romani, le Feste, e l'allegrezze, che si facevano a gli Jeronici, o vincitori de'Giuochi sacri.

queste Immagini; perchè non contenendo esse, che la pura Verizà. e rappresentando gli oggetti, come naturalmente sono, l'Intelletto non può in esse trovar cosa, che gli dispiaccia, purchè non si cada nel troppo minuto, o non brilli di soverchio l'Ingegno in tali facture. A noi certamente non dispiace, anzi ci par leggiadrissimo (per cagion d'esempio) un luogo di Minuzio Felice. uno de'primi Scrittori Cristiani, nel suo Dialogo aureo inticolato l'Ottavio Descrive egli un Giuoco molto usato da' fanciulli , cioè quando essi gittando sulla superfizie del Mare, o di qualche Fiume, sassolini larghi, e sottili, fannogli saltar più volce sulla schiena dell'acque. Se un Poeta descrivesse vivamente al pari di Minuzio questa azione, non ne riporterebbe poca lode. Ecco le narole del nostro Autore: Es gunm ad id loci ventum est, pueros videmus certatim gestientes, testarum in mare jaculationibus ludere. Is lusus eft , testam teretem , jastatione fluctuum lavigacam , legere de litore : cam teftam plano fitu digitis comprebensam, inclinem ipsum, atque bumilem, quantum peteft, super under invotare; ut illud jaculum vel dorlum maris raderet; vel enutaret, dum leni impetu labitur; vel, Summis fluctibus tonfes, emicaret, emergeret, dum affidito falsu sublevatur. Is fe in pueris viftorem ferebat, sujus tefta & procurreret longius, & frequentius exfilires .

Dalle Immagini Semplici, e Vere della Fantalia, passiamo alle Semplici, e Verisimili per cagione del solo senso, cioè a quelle, che son portate alla Fantasia dal senso ingannato. E queste son xiserbate a' soli Poeri, i quali possono a lor talento valersene in quallivoglia spezie di Poema. Ne' Drammi però, cioè nella Tragedia, e commedia converrà usar molta avvertenza, affinchè appaiano con verisimiglianza adoperace. Tocca al Giudizio il determinare i luoghi, ore si possano collocar con grazia. Intorno poscia alle Immagini puramente Fantastiche, o vogliam dir quelle, che dalla stessa Fantasia agitata si concepiscono, e con cui spesso diamo anima, sentimenti, e parole alle cose inanimate, parmi, che dovrebbe constituirsi questo Decreto. Cioè: che le Metafore, le quali sono Immagini bensì della Fantasia, ma brevissi. me, possono aver luogo in qualunque componimento di Prosa, non che di versi: concedendosi però maggior libertà d'usarle nello Stile richiedente maggiori ornamenti, che nello Stile sobrio, come è quello de' Filosofi. Le altre Immagini della Fantasia, che han più corpo, spirito maggiore, e più sensibile ardire, e che propriamente finqui si son da noi chiamate Fantastiche, generalmente parlando, doyrebbono sbandirsi dalla Prosa. E in primo luogo se si parla dei Trattati Dogmatici di Teologia, di Filosofia, Tomo I. e d'ale d'altre Scienze, ed Arti, ne'quali si des moltrar soderna di Giudizio, quivi l'Intelletto pienamente ha d'aver dominio, e mostrar sobrietà d'ornamenti; laonde non potrà esso, o dovrà giammai lasciar le briglie alla Fantassa, le cui l'umagini altre non sono, ehe vaghi deliri. Oltre a ciò in tali Trattati sarebbono le Immagini Fantastiche poco naturali, poschè secondo i nostri principi esse ordinariamente non nascono, se non quando la Fantassa è agitata, e trasportata da quatche gagliarda essetto. Ma la Fantassa de l'Filosos (a) alterchè insegnano, punto mon s'agita, stando esse come ubbidiente serva ascostando i comandamenti dell'Intelletto, e con lui cercando il semplice Nero. Adunque non si dovrebbono permettere lumagini puramente Fantassiche a chi tratta, e insegna degmacicamente le Scienze, e l'Arti. E così appunto hanno operato i migliori.

Il medesimo pur dovrebbe dirsi de sti Scaricia militando per la ro le stelle ragioni. Propongono costore di marrar ciò, che veramente è avvenuto, senza dar luogo s passione veruna. Ora s'eglino di queste Immegini si valessero, operevebbono contra il lor sine, poiche la fola passione è madre delle Immagini Fantastiche, e queste ingrandiscono talvolta, e talvolta diminuiscono sonra il dover le cose. Perlochè gli Storici, là ove cercano riputazione di fincerità, e giudizio, acquifterebbono fama di deliranci, e d'appassionari. Ma de gli Oracori non può stabilira regola sertai. Portando la natura de Ragionementi Oratorii necessità, che la Fantasia si ristratdi o nel difendere, o nell'offendere, o in bissimare, o in lodare, o in persuadere, o disfuadere, naturale ancora è, che si concepiscano, ed entrino talora in Ragionamento alcune Immagini Fantaftiche affei spiritole. Chi però, come ragion yuqle, h attiene al configlio, e a gli esempi de' migliori maesbri dell' antichità, e ancor de moderni, usar dovrà nelle sue Orazioni singolar riguardo, e parsimonia di queste Immagini. E chi non sa, quanta n'usassero Tullio, e Demostene, cioè i Principi

<sup>(</sup>a) Dando precetto, che i Filosofi ne'loro Trattati deono andare sobrii, e stare lontani delle Fantasse Poetiche, pare che tacitamente si dia addosso a Piatone, che è detto l'Omero de'Filosofi, e che perciò dall'Adicatnasseo, Critico in quea sta parte troppo severo, e poco gastanta di quella alta maniera, e dal Niscli, Critico poi più asciutto, ne su con poca reverenza tacciato. E sento, che Bacone di Verulamio, per altro uomo Creatore e Inventore di cose mirabili, gli dia per locapo, si Diis places, in alcuno de'suoi Libri, di Theologus mente capras. Ma a chi si vuol ricredere, basta leggerlo: Ch'ei nen è così per tutto; ma messenta colla gravità de'ragionamenti la galanteria della conversazione, e talora viene trasportato da estre some Poetico, non perdendo però di vista la materia. Che la Prosa non abbia a esser Sentero, si dice qui ed altrove, e bene. Ma vottei dire con Cicerone: Plasonem semper excipio.

dell'Eloquenza migliore? Anzi non costumavano esti di-adoperarle, senza chiederne licenza a'loro Uditori, e senza accompagnarle col verbo parere, cioè col dire, che quelle Immagini erano partorite dalla Fantalia, o con alcua' altra simile scusa. Noto è. ma sempre bello, ciò che Tullio pronunziò nell'Orazione per M. Marcello. Voleva egli lodar Cefare, che s'era moderato in mezzo alla fua fortuna, e al corso delle suo vittorie: e disse fra l'altre cole: Vercor ut boc, quod dicam, non perinde intelligi auditu soffit . atque ego iple cogitaus sentio; ipsam Victoriam vicisse videris. guum eaipsa, qua illa erat adepta, victis remissti, Nell'uso poi delle Apostrosi, delle Prosopopeie, o sia del rivolgere il ragiona. mento a cose lontane, e senza anima, o del farle ragionare, come se fesseso presenti, o intendessero (le quali abbiam detto doversi annoverar tra le Immagini Fantastiche) si vuol confessare, che gli antichi Oratori mostrarono qualche libertà, e n'adornarono talvolta i loro componimenti. Ma ciò non fecero essi, che quando la lor Fantasia da qualche affetto gagliardo, e da qualche grande argomento era trasportata, accomodandosi in questo alla Natura, come agevolmente si scorge in leggendo l'Opere loro. E finche gl' Ingegni Greci, e Romani conservarono la memoria di Repubblica, durò eziandio nello Stile de'lor savi Oratori, ed Istorici una gravità, maestà, e modestia indicibile d'Immagini Fantastiche. Cominciando poscia a regnar lo Stile fiorito, e piccante, quasi tutti i Prosatori diedero luogo ne'loro scritti alle bizsarrie della Fantasia, non curandosi bene spesso di consolarle con quelche scusa. E nel vero vaghissime, e vivissime son quelle, che si leggono ne' Latini Scrittori vivuti dopo il Secolo d'Augusto. Due sole ne riporterò di Plinio il vecchio, Autore di buon Gu-Ronello Stile fiorito. Favella egli delle Immagini dipinte, che s'appendevano ne' Palagi Romani con tali parole; Alia foris, & circa limina, animorum ingentiam Imagines e rant, affixis bostium spoliis, que nec emtori refringere liceret; triumphabantque etiam dominis mutatis ipse domus; Gerat bac slimulatio ingens, exprobrantibus tectis quotidie imbellem dominum intrare in alienum triumphum. Nel cap. 3. lib. 18. forma egli quest'altra Immagine. Ipsorum manibus Imperatorum colebantur agri, ut fas est credere, gandente terra vomere laureate, & triumphali aratore. Molte altre si fatte s'incomtrano facilmente nella Storia di Velleio Patercolo, nelle Opere di Plinio il giovane, e in altri Scrittori del medefimo tempo.

Ora gli esempi d'uomini sì riguardevoli sono un forre scude al costume d'alcuni moderni, i quali francamente di cotati vive Immagini della Fantassa vanno adorasado le Prose loro. Nè io O 2

oserei condannarli, non parendomi ragion bastante per senten. ziarli il dire, che se n'astenne Tullio con gli altri antichi Maestri: siccome non può lo Stil fiorito, e piccante da noi riprovarsi col motivo, che non fu in uso appo gli Scrittori, che fiorirono prima di Tiberio. Nulladimeno han sempre i saggi Prosatori da ricordarsi, che assai vicino alla temerità è chiunque spaccia, fuori della Poesia, questi vaghi deliri. Singolar modestia è necessaria in tutte le Prose, altre essendo le leggi, e le libertà de'Poeti. altre quelle de' Prosatori. Ad onesta, e grave Matrona non son già disdicevoli gli ornamenti; ma pur questi debbono esser tali. che spirino gravità. Altrimenti s'ella volesse comparire con ornamenti giovenili, e capricciosi, ragionevolmente si comprerebbe lo scherno de'più saggi con quel medesimo ornamento, che alle giovani suol recar leggiadria, e bellezza. Meminerimus (dice Quintiliano nel lib, 10. cap. 1.) non per omnia Poetas effe Oratori sequendos, nec libertate verborum, nec licentia figurarum. A queste leggi prescricte alla Prosa io so, che Platone non volle sottomettersi ne' suoi Dialoghi, abbondando egli di Fantasie, e di Allegorie Poetiche. Ma ne fu egli anche ripreso da' Critici, e notato da Dionisio d'Alicarnasso in alcuni luoghi per freddo; laonde noi più tosto vogliamo in ciò riverire la sua autorità. che imitare la sua libertà.

Molto meno crederem degni d'essere imitati alcuni moderni. i quali nelle Orazioni, e Prose loro son più Poeti, che Oratori, impinguandole est di queste Immagini, e di tante Metafore, che più non saprebbe inventare un Poeta. In una Orazione composta in lode di Francesco Morosini Capitan Generale de' Veneziani da un'Autore, provveduto ora di altro giudizio, e di rara erudizione, ma allora assai trasportato dall'età giov enile, si leggono questi sensi: A' lampi della vostra spada, che per coffero gli occhi de gl'inimici, fi scopri ad essi qualche cosa d'invisibile, che v' accompagnava. Videro, che vi feguivano incatenati tanti eserciti loro disfatti &c. e vi accompagnava, se ben lontano, il Regno di Creti. Certamente di più non avrebbe osato un Poeta: e ragion voleva, che un'Oratore almen consolasse con qualche scusa una sì Poetica Immagine. In vece di quel videre si assolutamente adoperato, poteva egli almen dire, che i nemici immaginavano di vedere. Segue più abbasso a ragionare in tal guisa. Vide allora il Destino Ottomano sulla vostra fronte il Destino del Cristianesimo, e l' adord. L'avervi veduto fargli fronte, e l'effere stato degnato d'aver veduta la vostra faccia benche nemica fu quel tutto, che pote impetrar di gloria dalla Providenza, e soddisfatto d'aver meritato tan. so, non potendo sosser ne pure il vostro sguardo, suggè una volta per sempre. Poco ci vuole per conoscere, che questo lavorio della Fantasia è troppo ardito in Prosa; e a gl' Intendenti chiuro apparirà, che da qualche Poetica guardaroba su presa ancora la seguente Immagine; Al passare, dice egli, ebe sarà il nocchiero Occidentale pen l'Arcipelago a veder le mura di Bizanzio liberato, mirrerà con istripore ognizanda di quel Mare tinta de vostri trionsi; e qui dirà, trionso il Morosini, là sconsisse il nomico &c. Che se richiediamo gravità di Stile, e gran modestia nella Fantasia, quando si scrive in Prosa, molto più dontà la detta Prosa guardarsi da i Rapimenti, e Voli Poetici, i quali assatto son riserbati alla ministiliziane della Poetici più donta la assatto son riserbati alla ministiliziane della Poetici.

giurisdizion de' Poeti.

Perchè però finquì abbiam disaminata l'autoricà de' Prosatori nell'adoperar le Immagini Fantastiche, si des non meno considerar quella, che godono gli stessi Poeri; imperciocche porrebbe agevolmente ingannara taluno in credendo, che ad ogni forta di Poemi fosse egualmente permesso l'uso delle mentovate Immagie ni. Tutto lo sfogo della Poetica Fantasia può ne'componimenti Lirici aver luogo; e questa sì distinta licenza nasce dall' Estro, e Furore, che più che ad altra Poesia si conviene alla Lirica. Per qualche vigoroso affetto turta in sì fatti Poemi s'agita la mente del Poeta, e avendo essa tempo di ruminar le cose, e di farvi sopra mille rifle flioni, quindi è, che naturalmente, e con verisimiglianza n'escono fuori Immagini grandiose, e mirabili di Fantasia, se l'oggetto è magnifico per se ftesso, e sublime; o pur gentilissime, e tenerissime, se l'argomento Lirico è per se stesso gentile, e tenero. In questo bellore d'affetto i salti, i Voli dell' Immailinazione son gloriosi; il dar'anima alle cose insensate; l' attribuir loro intendimento, affetti, e parole; il felice ardimento delle Iperboli, Traslazioni, e Allegorie, son deliri stimatissimi. Nè solamente lodevole, ma necessaria è la nobiltà, e bizzarria di quelle espressioni Fantastiche, per ben vestire gli argomenti maestosi. Non bisogna però spronar cotanto Pegaso, che smoderatamente si perda il cammino, con traboccar poscia e in disordinate Immagini, e in disconvenevali digressioni, e nello Stile turgido, e gonfio. Ove il suggetto Lirico sarà basso, umile, ove sarà galante, e grazioso, colla medesima proporzione d'affetto dovrà agitarsi la Pantassa, ed empiere delle sue Immagini i versi. Quefte Immagini dovranno essere anch'elle gentili, dilicate, e dimesse; e laddove ne'magnisici argomenti la sublimità delle Immagini cagiona la maggior bellezza della Lirica Poesia: ne' mezzani, e ne gli umili sarebbe disdicevole, dovendo regnare in que. Tomo I. 0.2

sti la dilicatezza, la galanteria, e una mirabile grazia di sens-

plici, tenere, e pulite Immagini.

Sì acconciamente non possono dentro i Poemi Eroici signoreggiar quelle spiritose Immagini, que' Voli di Fantasia, che rendono cotanto luminosa la Lirica. Altro non El'Epico Poema, che una Storia in versi , laonda richiede maggior modestia d'espressioni : e l'affecto padre del Furor Poetico, poscia delle più ardice Immagini ha da essere moderato con freno più severo dall'Intelletto. Contuctotiò, posciachè il Poeta Storico è però sempre Poeta, egli può, anzi dee servirsi di colori Fantastici, meno pomposi bensì, ma però magnifici, come di Metafore, d'Iperboli. e d'altre Immagini di minor mole, affinchè la sua narrazione comparisca nello Stile maravigliosa, e pellegrina. Bisogna vestire, e rappresentar le cole, o i sentimenti con espressioni figurate, vivaci, e macstole (ma senza lasciarsi trasportare dalla Fantasia alla continuazione di qualche Immagine) consistendo in ciò gran parte della beltà, che s'ammira nell' Epopeia. Tutti i sentimenti, e gli oggetti ancor bass vi hanno da prendere un'aria grande. alla guisa delle Corti Reali, dove i luoghi più vili, dove le persone più basse, e ne gli ornamenti, e nelle vesti spirano anch' esse la magnificenza de' loro padroni. In un' altra maniera pure può la Fantalia Poetica gloriosamente adoperarsi ne' Poemi Broici ma di ciò favelloremo nel seguente Capitolo. Per quel che s'aspetta alla Tragedia, diciamo doversi mettere in essa maggior freno alla Fantasia di quel che abbiamo richiesto ne' Poemi Eroici. Imitandosi quivi l'usato, ed improvviso ragionamento de gli uomini, ragion vuole, che da'personaggi non si usino quelle si firepicole Immagini, che possono solamente portarsi da una Fentasia, la quale con agio va ruminando, e concependo le cose, come è quella del Poeta narrante, e molto più quella de Lirici. A que-La necessaria naturalezza dimenticò non rade volte di por mente Seneca il Tragico (a). Anegra il Conte Carlo de' Dottori nel suo Aristodemo, e il Testi nell' Arsinda incastrarono certe Immagini Liriche, le quali non molto si convengono alla sobrietà delle-Tragedie. Non è per questo, che l'immaginazion de' Poeti abbia da essere affatto imprigionata ne' Tragici componimenti. Anzi e la qualità delle persone, che vi si suppongono piene di grandi, e differenti affetti : e la necessità verifimile, ch'egli hanno di parlar nobilmente, lascia luogo alla Fantassa di adoperar vivi, e maestosi colori, e di sostener la grandezza del suggetto con magnifici

<sup>(</sup>a) Sensea if Tragiso. ) Qui oltre al censurare Seneca, avrei lodato i Greci, e particolarmente Euripide.

traslati, e con vestimenti Fantastici. Ma nell'uso d'est ha ben da considerarsi la Natura, e il Verisimile, colla scorta de' quali si asterrà il Poeta dal parlar con oggetti inanimati, o lontani, e dal dar loro anima: in una parola dallo spacciare Immagini convenienti alle sole persone, che gentilmente delirano, e non a quelle, che all'improvvises e seriamente ragionano. Nelle Commedie per fine poco riman da fare alla Fantasia, per quel che appare tiene allo Stile, potendo essa a cagion della bassezza di chi parla ular per lo più solamente semplici, pure, e naturali Immagini. In somme la Natura sarà sempre la consigliera de' saggi Poeti-Questa farà lor vedere, quali Immagini si convengano, o fi disconvengano alle persone parlanti, alla materia, che si tratta, e alla qualità del Poema. Co' suoi lumi si son sinora regolati i migliori Poeti, l'elempio de' quali ci sarà di sommo giovamento, ove a noi pure venga selento d'esercitar la nostra Pansasia in Opere somiglianti.

## CAP. XXI.

Delle Immagini Fantafliche dificso. Esempi del Lemene, e d'altri. Quanto usate da gli antichi, e moderni. Poema Eroico quali dificse ammetta. Favole de gli antichi. Virtù necessarie alle Immagini della Fantafia. Favole d'Omero esaminate. Disesa del Tasso. Allegerie, e Metasore peccanti. Belle Immagini di Callimaco, e del Ceva.

Inqui ho io inteso di trattar delle Immagini Fantastiche, delle quali si vestono i sentimenti, e non di quelle, che talvolta distese danno l'essere, e l'argomento alle Canzoni, a i Sonetti, e ad altri si fatti componimenti. Vero è, che nel riserire gli esempi mi sono per avventura abbattuto in alcune di quelle Immagini, che han corpo, ed empiono qualche Poemetto, delle quali mi so ora partitamenta a ragionare. Noi possiamo appellarie Immagini Distese, o Continuare. Avendo i Poeti conosciuto, quenta morità, e vivezza si recava a i sor versi dalle Immagini Fantastiche, s'avvisarono eziandio, che maggier dilesso se ne trarrebbe, se sor si desse corpo; sioè se quell'Immagina, che poteva ristringersi ad un sensimento, si allungasse insino ad empiere una particula d' un Poema, e talvolta ancora il tutto dello stesso Poeme. Così vestirono, per esempio, un sentimento naturale con una Metasora; e poi questa Metasora, prendendo mag-

gior corpo, divenne materia di molti versi. Per significar, chè un Principe è sempre vittorioso, un'Immagine assai nobile è quel dire, la Vittoria il segue, e l'accompagna da per tatto. Ma questa è Immagine breve, ristretta in un sol sentimento. Che se vogliamo vederia continuata, e distesa in guisa tale, che si dia vita ad una Canzone intera, o ad un Sonetto, si miri come venga ciò esequito dal Signor de Lemene nella prima Ode Anacreontica del sua Rosario indirizzata ad Eleonora d'Austria, moglie di Carlo V. Duca di Lorena. Finge questo gentil Poeta d'aver osservata una Donna, che iva sempre accompagnando il Duce suddetto, e lo spiega con questi versi.

Ma qual veggio a lui compagna
Sempre a lato
Bell' Amazzone guerriera?
Segue ognor la sua Bandiera,
Quando armato
E' terror della Campagna;
L' accompagna,
E sovente anso il precorre,
Quando assalta orribil Torre.

Continua egli l'Immagine, comandando alla Musa, che vada a spiare, chi sia cossei, per poterne poi dar contezza ad Esconora. Avendo la Musa osservato, che presso all' Eroe addormentato vegliava uno Spirito in sua guardia, dice d'aver chiesto a lui, chi sosse quella si seroce, e seggiadra Donna, e d'averlo in tal guisa interrogato.

Palla fia, che a gli altrui danni
Tratta al fuono
Marzial, con Carlo è in lega?
O Sultana, che lo prega
Di perdono
Per gli Scitici Tiranni?
No, t' inganni;
E' la Madre della Gloria,
Mi risposo, è la Vittoria.

Eccevi come l'ingegnosissimo Poeta ha data estensione, corpo, e grandezza ad un' Immagine, che poteva ristringersi ad un solo sentimento, formandone coll'amplisicarla quasi un' Ode intera. E qui s'ha da commendar sommamente l'artifizio del Poeta, il quale per tante Stanze, e con tanta leggiadria ha tenuti sospesi gli animi de gli Uditori, bramosi sut bel principio di saper, chi sosse quella Donna, che si costantemente accompagnava l' Broe. Così pure

pure quella bella (a) Immagine Pantastica, con cui Marziale des scrive la morte d'un valoroso giovane, dicendo, che Lachesi contando le vittorie da lui riportate ne Giuochi Circensi, il credette veschio, e il rapì dai Mondo,

Dum numerat palmas, credidit esse senem; quella, dico, diede argomento al Tasso, e ad altri Poeti di formare un'intero Sonetto, sopra una somigliante disavventura.

Nè può abbastanza dirsi, communta vaghezza, e novità si coloriscano gli amomenti da queste continuate immagini. Per mezzo loro le cose volgari, non possenti a cagionar per se stesse maraviglia alcuna, prendono dalla Fantasia del Poeta come un' anima nuova, o un'altra figura, che altamente diletta, e sa stupir gli Uditori. Ed altro viaggio non fa già la Fantasia in inventare, o concepir queste dilettevoli finzioni, che il divisato di sopra. Col ben fissare i suoi squardi sulla cosa, che le vien proposta, si muove ella, e riscalda. Dappoiche il suo bollore le ha satto partorir qualche Traslazione, Iperbole, o altra sì fatta Immagine Fantastica, si ferma ella con pace a ruminarla, a pulirla, a darle corpo, e simmetria, sicche ciò, ch' era dianzi un picciolo fantasma, agevolmente si cangia in un Poemetto compiato. Supponghiamo dunque, che ad un Poeta innamorato, e commosso dall' affetto, sembri che Amore vada ragionando con lui, siccome di sopra vedemmo in alcuni versi del Petrarca. Allora la Fantasia può fermant a meditar fu questa gentile Immagine, e trarne col distenderla argomento per un Sonetto. E tanto appunto prima del Petrarca fece Dante, come n'è testimonio un suo Sonetto, che non ha goduto peranche il benefizio della Campa e si legge in un Ms. altre volte accennato della Biblioteca Ambrofiana. In un'altro Sonetto pur di Dante, non ancora stampato, e compreso nel mentovato Ms. si legge un'altra non men vaga Immagine. Se Amore, dice egli, si lasciasse veder tra le genti, onde si potesse far querela davanti a lui, immantenente io me gli gitterei a'piedi, chiamandomi offeso; ma poi non oferei dire da chi. Non potrei però far di meno di non chiedergli ragione contra una Donna, che mi ha furato il cuore. È in proposito di questa Immagine è nobilissima la Canzone del Perrarca, la quale incomincia: Quell' ani sico mie dolce empie Signere &c. Mostra il Poeta d'aver citato da-

<sup>(</sup>a) A quella immagine di Marziale, che la Parca un tal giovane Scorpo,

Dum numerat palmas, credidit esse senem,

non mi piace aggiunto il titolo di Bella; poiche oltre al parermi duxat, posa
ful falso; quastila Monte non rapisca egualmente i vecchi, e i giovani s anziv
serse più questi, che quelli: pochi giugnendo alla vecchiezza.

vanti al Tribunal della Ragione Amore; e comparitori costui, ponsi prima il Petrarca ad annoverare i danni per cagion d' Amore sosserii. Appresso comincia Amore anch'esso ad aringar contra il Petrarca, e chiamandolo ingratissimo, espone quanti vantaggi gli ha recati il suo onestissimo ardore. Chiedono sinalmente ambi la sentenza. Ma la Ragione gentilmente conchiude senza pur darla.

Alfin ambo conversi al minto soggio,
Io con tremanti, ei con voci alti, e crude,
Ciascun per se conchinde:
Nobile Donna, tua sentenza attendo.
Ella allor sorridendo.
Piacemi aver vostre quistioni udite;
Ma più tempo bisogna a tanta lite.

Questa Immagine continuata, e distesa empie tutta la Canzone, rendendola vivissima, e maravigliosa; e degno di gran sode è il Petrarca per averla condotta, e amplificata con singolare artissico.

Conoscevano pure gli antichi Poeti, quanta bellezza venisse a' Poemi da sì fatte Immagini continuate; onde le adoperarono sovente. Notissima è quella d'Anacreonte, Poeta di Gusto dilicatissimo, ove ci rappresenta Cupido, che di notte ricovera in casa del Poeta per fuggire un fiero nembo, e facendo pruova se l'areo bagnato più servisse a scagliar le stecce, serisce l'ospite suo Non è men leggiadra quell'altra, in cui Amore sfidando Anacreonte a battaglia, dopo avere indarno contra di lui consumate le sue saette. figitta egli stesso alla fine, e vince il misero Poeta. Altrove finge egli, che Amore legato dalla Muse con catena di fiori sia consegnato alla Beltà: e quantunque Venere offra per liberarlo parecchi doni, egli vuol tuttavia rimanere in servaggio. In altro luogo Amore ferito de un'Ape dimanda soceorso alla Madre, la quale prende argomento di far conoscere a lui stesso la propria crudelcà. Non poche altre fomiglianti Immagini si possono raccogliere dal menzionato Anacreonte, le quali sono a maraviglia vive, e ingegnose. Gareggiarono con questo valente Poera altri antichi Greci, come Bione, Mosco, Teocrico, e simili, riferici in parte dall' Antologia Greca, avendo anch'esti con fomma leggiadria ulate le Immagini distele. Fra i Latini vi fureno pur molti, glorios per somigliante lavoro della Fantasia; ed Ovidio probabilmente ha fra costoro il primo seggio, potendosi dire, che l'Immaginativa sua su la più seconda, e sortunata, che vedesse l'antica Roma. Ai vecchi Poeti possiamo aggiungere molti moderni Latini, come il Pontano, il Sangazzaro, il Bembo, il Poliziano, il Fracastoro, il Molza, ed altri, essendo ricchi i lor componimenti di tali invenzioni.

Per conto delle Muse Italiane non hanno elle molto da invidiar la felicità delle Greche in questo. Basta leggere quanto ci ha denato colle stampe il sopraccennato Signor de Lemene, per comprendere la gentilezza delle immagini contiduate in nostra favella. E per meo parere son leggiadrissimi que suoi Madrigali, in cui ci fa vedere Amore in tante differenti azioni, e figure. Siami permesso di portarne quà due per saggio de gli altri. Nel primo, che è intitolato Amer percesse, fanno un Dialogo tra loro Filli, Amore, e Venere.

F. Ob ebe bel Pomo d'or mi mostri, Amore! Chi tel diede? A. Mia Madre. Ed un Pallore

Il diede a lei nelle foreste Idee,

Perche vinse altre Dee In lite di Belta.

P. E' pur bello! A. Io te lo dono.

F. Ma, se accesto il bel dono,

Venere che dira?

Ecco appunto Ellu vien. A. Deb il Pomo ascondi.

F. L'ascondo in sen per appressarlo al core.

V. Pur ti vitrovo, Amore. Or mi rispondi: Dov' il mio Pomo d'oro? A. Io non lo sò.

V. No, no: non mel negar, sò che tu l'hai.

A. Possa morir, s'io l'bg.

V. Prendi questa guanciata. P. Oime, che fail

V. Prendi Weff Atra. A. Abi, abi.

P. Deb Ciprigua non pin .

Prendi il tuo Pomo . V. Onde l'avelli tu?

T. Pur'er (deb mel perdona) Amor mel die.

. V. Gran-bagiardel che sei.

Ma rispondi: Perche.

Perche per darlo a lei

L' bei tu furato a me?

D) [n. Ceffu dal pianto. Omai favella. A. Perche Filli di te mi par più bella.

Segue l'altra, ove infieme favellano Venere, ed Amore,

V. Dunque devrd-sentire,

Che di me fia più bella altra Beltate? Fille di me più bella? Or di perche

Sia più bella diene? A. Nel vorrei dire

V. Dillo, che temi tu? A. Temo guariciat? .

V. Dillo seuza temer. Perché di les

Men bella ti sembr'io? A. Dir nel vorrei.

V. Einistella Cha et A. Non men di enelle

V. Finiscila. Che s.... A. Non men di quella Bella sei; ma gran tempo è che sei bella.

Potrei pure quà rapportar qualche altro esempio preso dal Rosazio, Opera del medesimo Poeta. Ma io mi rimango di farlo per la
troppa vicinanza de' suggetti profani, e perchè facile a tutti è il
gustarli nell'Originale stesso, che n'è ripieno. Già non voglio tralasciar di condire il mio libro con alcuni pezzi di una squisita Immagine conceputa nel Can. 2. de' Fasti di Lodovico il Grande dal
Dottore Eustachio Mansredi, valoroso non men nelle Mattematiche, di cui è pubblico Professore in Bologna, che selicissimo
Cultore delle Lettere amene. Volendo egli narrare la samosa unione de' due Mari satta da quel gran Monarca, s'immagina, che una
più che umana voce gli serisca l'orecchio. Quindi egli dice;

Mi volgo: e avanti a me cinta di lume Immago io vedo in guisa d'Uom mortale, Ma però d'Uom maggiore, e quanto, e quale A i Numi suol manifestarsi un Nume. A i rai, ch' egli movea cerulei, e chiari, Allo stillante Crin d'Alga intessuto, E al gran Tridente infra gli Dei temuto, Nettun conobbi, il Regnator de' Mari.

Dopo alquanti versi introduce Nettuno stesso a favellar de' pregi del Gran Luigi, con dire:

Qui più placido in vista, e con quel volto, C'he le tempeste accheta, e plaça i vagti, Incomincio, ma con divini accenti, Che il ben ridire a mortal lingua è tolto.

Narra dunque il finto Nume, come egli ora soggiorni nel Mediterraneo, ed or nell' Oceano; e che un giorno era, dove la Garonna sbocca in mare.

Quando di mezzo alla tranquilla calma
Del Finme, ecco di Ninfe esce uno stuolo,
Frettolose, anelanti, e che di duolo
Empicano il Lido, e hattean palma a palma.
Tosto le Ninfe io ravvisai, cui diedi
La cura già di custodir quell'acque,
E di lor le sei Dee, come a me piacque,
Che divise sira lor sosser le Sedi.
Vidermi appena, che fra duolo, ed ira
Alzando un grido, ed assertando il corso.

Vic-

Vieni, o Dio, mi dicean, vieni al soccorso
Delle tue Ancelle, e i danni tuoi rimira.
Turbato è il Regno tuo: flutti stranieri
Vengon per cieche vie dentro quest'onde:
Vengon delle già nostre antiche spoude
Estranie Ninse ad occupar gl' Imperi.
Io vidi, una dicea, scherzare impuni
Fin del Libico Mar ne i nostri Regni
Le Ninse a stuolo, e le conobbi a i segni
Del brun sembiante, e de i crin sotti, o bruni.
Vidi, un' altra aggiungea, vidi improvvise
Venir su gli occhi miei Nercidi altere,
E giurerei, ch' eran dell' acque Ihere
Alle ineguali lor chiome divise.

Altre cose immagina il Poeta, che dicessero quelle Ninse, e che Nettuno si movesse per mirar' egli stesso la cagion di questo nuovo tumulto. Descrive il medesimo Nume il viaggio da se satto per quel maraviglioso canale, e dopo aver detto, ch'egli pervenne

a i lidi d'Occitania, aggiunge queste parole:

Quì trovo un Porto, c soura il Perto inciso
Il GRAN LUIGI io leggo in aurec note.
Non più, dis'io, più non cerchiam chi puote
Unir siò, che Nettuno avea diviso.
L'opra su di LUIGI; ei vuole al pari
Usar la sorte sua soura ogni Regno.
Cedasi la mia Reggia a un Re sì degno,
È il Signor delle Terre abbiasi i Mari.
Quì si tacque Nettuno, e qual baleno
Ratto davanti a gli occhi mici disparve.
Sparì Stige con lui, sparir le larve;
Ed io restai di Deità vipieno.

Maio finqui ho solamente parlato, e portato esempi di Poeti Lirici, a i quali veramente sono, e possono essere più famigliari queste Immagini, per cagione dell'ampia autorità, che di sopra abbiam conceduta alla sor Fantasia. E le ragioni quivi arrecate pruovano eziandio; che alla Poesia Drammatica, o sia alle Tragedie, e Commedie non si convengono in guisa alcuna questi continuati deliri. Non si può già si speditamente pronunziar sentenza intorno all'uso soro nell'Epopeia. Quantunque si sia dimostrato, che le corte Immagini sono (moderatamente però usate) secte a questa sorta di Poesia; pure da ciò non segue, che le Immagini disse possano aver suogo in essa. Dovendo il Poeta Epico narrar

le cose, imita perciò gli Storici, e dee mostrar gravità, e sodezza ne'suoi ragionamenti. Che se una di sì fatte Immagini, le quali han licenza d'empiere un'Elegia, un'Epigramma, un Sonetto, una Canzone, ed altri Poemi, dove si trattano argomenti immaginati, potesse aneora occupare un Poema Eroico, avrebbe esso più tosto faccia di Romanzo, che d'Epopeia. Non è fietato a'Romanzi il fondarsi affacto sopra i delliri della Fantasia. Ma il Poema Epico, ove si cerchi di farlo perfecto, ha da asser fondato sul Vero dell'Istoria per consiglio de' saggi. Diserse di condizione hanno pereit da effere fra loro le Immagini diffese de'Lirici, e quelle de gli Epiel. La Fantasia de' primi può dar' anima, sentimenti, ed azioni per lungo tempo alle cole inenimate, e fabbricare Immagini, che puramente Fantaliche Artifiziali da noi si chiamarono. Ciò è proibito a i secondi; ma in sua vece usano essi altre Immagini, cioè quelle, che alerove da voi furono appellate Semplici, e Naturali, e che a dirittura compariscono Vere, o.Verisimili non folamente alla Fantasia, ma ancora all'Intelletto. Valgonsi d'esse ne gli Epici Poemi, nelle Tragedie, nelle Commedie i migliori Poeti. Ci rappresenta la lor Fantasia eià, che di più mirabile, e nuovo è veramente accaduto, o realmente è, ed accade Ovvero immagina ciò, che poteva, o doveva, può, o dee verifi. milmente effese, ed accadero ne i Regni della Natura. Nel che, siccome già avvisammo, egli si studiano di persezionar la Natura medesima, prendendo ordinariamente nell'Epopeia, e Tragedia per fondamento della fabbrica loro qualche Verità raccontata dalla Storia, o saputa per fame.

Altrettanto ancor fecero gli antichi Poeti. Solevano elli cantare ne' loro Poemi quelche avvenimento, ed azion veta; é perchè bene spesso portano le cose avvenute gran maraviglia, mettevasi la Fantassa Poetica a ruminar quell'avvenimento, ad acconciarlo, ad immaginarlo, nella guifa, che a lei pareva maraviglioso. Se questa mirabile inventione si giudicava dall'Intelletto Verisimile, e credibile, se n'adornavano i più gravi Poemi. Doveasi per esempio narrar la presa di Troia, e qual maniera tennero i Greci per occuparla. Darese Frigio (Autore per altro fittizio, e non degno di fede) raccoura, che Enea, ed Antenque la conventiero co'Greei per tradic la pearia. Disposti i Greci una notte presso ad una porta della Città in un luego, overa un capo di cavallo, e fatto lor cenno da i Traditori, entrarono in Trois, e se ne secero padroni. lo per me penso, che più tosto in altro modo seguisse quella samosa impresa. Cioè, che i Graci sacessero vista di partir dall'assedio, dopo aver prima posta in aguato molta Ca-

vallerin lunei da Troia. Lieti uscirono della Città i Troiani, cre. dendosi omai siguri a e sorpresi dal timico perderono la libertà . e la Reggia dell'Afa: se pure è vero, che Troia susse giammai presa da'Greci, il che da talun si niega. Sia vera, o falsa questa mia visione, e sia vero, o falso quanto narra Darête, ciò poco importa. Suppongali pure pallato l'affare in una di quelle due maniera: certamente non è l'avvenimento abbastanza maraviglioso. Che secero i Poeti? Finsero, che i Greci prima d'abbandonar l'affedio. fabbricassero un Cavallo di smisurata mole, e che l'empiessero di soldati. Di poi per mezzo di Sinone fatto credere a' Troiani. che bisognava introdurre il Cavallo in Troia, la notte appresso fornirono la medicata impresa. Non v'ha dubbioa che immaginandos, e contandos da Virgilio in tal guisa il fatto, empiedi maraviglia i Leggisori, non lasciando sustavia d'essere Verismile, e credibile; tanto acconciamente, e giudiziosamente vien dipinto da quel divino Poeta. Non è già dovuta a Virgilio la lode di tale, Inventione; poiche Trifiodero, e Q. Calabrele, o Smitneo Poeti Greci, da' quali s'è descritta la presa di Troia, e il primo almen de quali vifle avanti a Virgilio, narrano quasi colle medefime circostanze la cosa. Omero sesso nell'Ulissea. Plauco. Lucrezio, ed altri antichi fanno menzione del Cavallo Troiano, e Macrobio afferme, che il Principe de' Poeti Latini copiò da un certo Pisandro le Invenzioni tutte del 3. libr. dell' Encide. A noi besta d'offervare, come la Fantasia de' vecchi Poeti rende credibilmente maravigliosa una cosa, che forse nulla in se conteneva di maraviglioso.

Lo Resso si pratica tutto giorno ancora ne' nobili Poemi. Ma di quelto lavorio Poetico abbiamo già diffusamente trattato in ragionando della Materia nel Cap. VIII. Resta ora da dirsi, che gli antichi adoperarono eziandio ne' lor Poemi Epici certé Immagini Fantastiche, le quali forse allora comparvero dirittamente Verifimili non solo alla Fantasia, ma ancora all'Intelletto de' popoli accecaci da vane opinioni; ma ora senza dubbie si conoscono dirittamente salse dall'Intelletto illaminato per la nostra Santissima Fede, come son tanti favoleggiamenti delle finte Deità del Gentilesmo, che s'incontrano in Omero, e in altri moltissimi Poeti. Fra queste Immagini non poche co ne surono, le quali se non divittamente, almeno indirettamente, rappresentarono. un qualche Vero all' Intelletto, coprendo come con un velo misterioso verità Istoriche, Naturali, e Morali. Imperciòcche osservando que' Poeti, che il popolo credeva operatori di miracoli i falsi Numi , finsero, che Mida Re della Frigia ortenesse da Bacco

il privilegio di far diventare oro qualunque cosa egli toccasse. Ma mutandosi pure in oro ciò, ch' egli prendea per mangiare, e bere, convennegli, se non volle morir di same, pentirsi del ricevuto dono, e farselo cambiare. Con questa maravigliosa Immagine, che non alla sola Fantasia, ma all' Intelletto ancora de' ciechi Gentili potea parere assai Verisimile, mi fo a credere, che i Poeti disegnassero la straordinaria avarizia di Mida, il quale sì sconciamente s'era volto ad ammassar danari, e a risparmiar le spese che stette a pericolo di lasciarsi morir di fame. Vaghissima altrest. ed ingegnosa è la favola di Fetonte. Costui su per avventura sigliuolo di qualche gran Principe, ed invogliatosi di reggere, essendo ancor giovanetto, qualche provincia, o il Regno stesso del Padre, meritò la morte per lo disordinato, ed imprudente suo governo. Cento altre somiglianti Pavole potrebbono qui accennarsi. Che se non si voleva da'Poeti narrare, e colorir qualche azione vera, e cosa avvenuta, ma solo insegnar qualche precetto di Filosofia Morale, o Naturale, usavano parimente le stesse Immagini, che erano da lor chiamate Allegorie. Per far conoscere, quanto sia nocivo, e da fuggirsi il soverchio amor di se stesso, immaginarono, che un'avvenente giovane appellato Narciso specchiandosi in un fonte, e innamorato di se medesimo, perdesse la vita. Volendo configliare a' giovani la fuga de' Vizj, e delle Voluttà, ancora ne gli anni teneri, finsero che Ercole tuttochè fanciullo strozzasse in cuna due serpenti. Per lo stesso fine su da loro adoperata la Favola di Circe, che tramutò in varie sembianze serine i compagni d'Ulisse, disegnando con essa gli essetti della sfre. nata cupidigia de vili piaceri. Il medefimo può dirsi di tante altre fatiche d'Ercole, di Perseo, di Bacco, de gli Argonauti, e de gli altri, o Numi, o Eroi dell'antichità, parte de'quali mai non visse nel Mondo, parce non su disserence da gli uomini d'oggidì, se non forse nell'aver più Vizi, o maggiori Virtù. E che in molte di queste Favole avessero gli antichi per fine il coprir qualche Storia, o moral configlio, facilmente si può scorgere in leggendo gli Spositori sì vecchi, come moderni della Setta Pagana, e massimamente Porfirio, Proclo, Palefato, Plutarco, il Vossio, ed Braclide Pontico, il quale tratta ex professo, e con molto ingegno e schiarimento di quelle d'Omero.

Disti, che in molte, e non già che in tutte quelle Favole si conteneva qualche verità, e ragione; poichè infin gli stessi Gentili si rideano di coloro, che in tutte volevano cercarla. Cicerone fra gli altri nel lib. 3. della Nat. de gli Dei così scrivea: Magnam molessiam suscepit, & minime necessariam, primus Zeno, post

Clean-

Cleanibes, deinde Chrysppus, commentitiarum fabularum reddere rationem. Nè poca ragione ebbe Tullio di portar questa savia sentenza, perchè di fatto in buona parte somiglianti Fantastiche Immagini furono difettole, e frivole, mancando loro bene spesso quelle Virtu, che si richiedono, assinchè le Immagini della Fanrasia possano chiamarsi perfette. D'alcuna di queste Virtù già s' à bastevolmente parlato. Ora ne accenneremo alcune altre poche, la contezza delle quali, non che utile, è necessaria a quasunque amadore dell'ottimo. Primieramente adunque, perchè le regole del Bello Poetico, secondochè si è detto, son fondate non tanto sul Vero, e Verisimile, quanto ancora sul Buono oneflo, e profittevole alla Repubblica, bisogna consessare, che nel Javorio di queste tali Immagini alcuni Poeti, e spezialmente Omero, trasandarono talvolta i confini del Bello, inventando mille sconvenevoh, viziose, e sordide azioni di quegli Dei, che il Gentilesmo, e gli ftessi Poeti veneravano come veri Numi. Dato ancora, che col Veto dell' Allegoria rappresentassero essi una qualche Verità, questo Vero però non doveva essere ignobile. disonefto, fordido, disdicevole, exapace odi nuocete a'buoni costumi, o d'offendere la Religione. Siccome le nobili persone volendosi mascherare, e far bella comparsa in tempo di Carnovale, prendono Maschere, e abbigliamenti dicevoli alla lor condizione, senza avvilirsi a celar se medesimi sotto un'abito disonesto, pezzente, e tordo; così le Verità de Poemi non hanno giammai da comparire in maschera, se non con abito convenevole alla lor nazura, e qualità, affinche ciò, che dee servir loro d'ornamento, e di lode, non divenga spiacevole a gli occhi altrui, e argomento di biasmo. Senza che, altre volte s'è detto, che le Immagini della Fantafia sono sparute, quando le cose, o persone immaginate non si rappresentano operanti secondo la lor natura. Ora gli Dei d'Omero sono ben lungi da tal Decoro. Il perchè non pochi trovati della Pantasia de' vecchi Poeti più tosto s'hanno da nominar sogni di persone veramente deliranti, che Immagini belle della Fantasia Poetica. Certo non meritarono alero nome da gli stessi Gentili, e il mentovato Cicerone non altrimenti ne scrisse nel lib. 1. della Nat. de gli Dei.

Adunque l'Intelletto de' saggi Poeti dee proibire alla Fantasia ciò, che non è convenevole, anzi è contrario alle opinioni della Religione, che si prosessa. E (a) con gran ragione son condan-

<sup>(</sup>a) Been gran ragiene son condannati Oc.) A questo proposito dirò, parermi troppo pia interpetrazione, che il Petrarca nel Sonetto Levommi il mio pensier, avendo inteso in tanti akti luoghi per serzo Cielo quel di Venese, ivi intenda quello, di cui

nati coloro, che ne' lor Poemi (come sece il Sannazzazo, e il Trissino) mescolanono insieme le Verità della nostra Santa Fode colle Favole de'siechi Gentili, confondendo le Najadi, le Nereidi, Proteo, Marte, Bellona, ed altre sognate Deità con Cristo, colla Vergine Madre, co' Santi Marsiri, e colle sacre imprese del vecchio, e nuovo Testamento.

Si potrà eziandio opporte a Dante, che in più d'un luogo dimentico di trattare nel suo Poema un' argomento Cristiano, permettendo, che la fun Pantalia mischielle col profano il sacro, e spezialmente allorche introduse nel Purgatorio Virgilio, e Catone, uomini senza dubbio portati dalla lor fulfa credenza ad un più infelice foggiorno. Fanno parimenee processo addosso al Talso aleuni Pranzefi, perchè egli nella sua Gerusalemme, Poema facro, ha facto entrar Plutone, ed Aletto, ridicole Chimere della Gentilità. Ma con pace loro poco fondamento ha questa accufa. Egli è non solamente Verifimile, ma certifiano di fede. che ei sono i Demoni, e ch'esti kan vari Principi, ed uno particolarmente, che dalle Divine Scritture fi chiama ora Lucifero ora Principe delle Tenebre, od ora con altri rocaboli. Certifimo è parimente, che gli Spiriti Infernali hanno secondo le dette Scritture diversi nomi; e quando anche non gli avessero, può il Poeca con tuesa libertà donar loro quelli, che più alla fua Fantasia piaceranno. Adunque il Tasso, col rappresentarci il Concilio tenuto dal gran nemico delle umane genti, non trasporta nel suo Poema aleuna Favota, o Deità de' Gentili, ma foi prende in pre-Rito quel nome, ch'esti Gentiti davano al Principe delle Tancbre. e il chiama Plutone, siccome dà il nume d' Alecto, preso da Poeri Pagani, ad un'altro Demonio inviato dal Re Tartareo a sostener la parte de' Saracini. S'egli, fenza ular questi nomi, avelle descritta la medefima cosa, cerso è, che non vi resterebbe luogo di scrupolizzare; e che l'uso solo di tai nomi Pagani è quello. che muove il dubbio. Ma tanto è evidente, che questo uso non è

Sic cautare Jevem coepis, Genitumque, sacramque

S. Paolo. Ne il Petrarca è molto schivo in queste cose. Nell' Ecloga Undes cima intitolata Paneteon, tutta Teologica, chiama Gioue il Padre eterno.

E poco sotto, l'Angelo, che sotto con Giacobbe, lo chiama Seilbone, epiteto proprio del Pianeta di Mercurio.

Et lustam in formais habitam Stilbonis agressem. Et clunem tactum pariter, nomenque secundum.

cioè Ifrael, forza di Dio, o forza divina, il qual nome, o sopranome, Giacob si guadagnò in quella lotta. Ercole chiama nostro Signore, quando va al Limbo; Cacco il Diavolo; Ipolito, quasi Virbio, nostro Signore risuscitato. Quantunque l'Ecloga comporti, anzi voglia questa finzione di nomi.

vierato a Poeti, quanto è certissimo, che insin le Scritture Sacre, cioè l'erario delle Verità, e de' divini misteri, talvolta melle les translazioni diedero luogo a somiglianti nomi (a). Piacemi solo di rapportar ciò, che nel cap. 13. di Amos è scritto: Justitiam in terra reliquistis, faciencem Arcturum, & Orionem. Al qual luogo notò S. Girolamo le seguenti parole: Quando autem andimus Arcturum, & Oriona, non debemus sequi fabulas Poetarum, vidicula, & portentosa mendacia, quibus etiam Calum infamare committer, & mercedem supri inter sidera collocare, dicentes:

Areturum, pluviafque Hyades, geminofque Triones,

Armatumque auro circumspicit Oriona.

Sed feire debemus, Hebraa nomina, que apud cos aliter appellantur, verabulis fabularum Gentilium in Linguam nostram este translata, qui non possimus intelligere quod dieieur, nist per ea vocabula, que usu didirinus, et errore combibinus, Unde & in Regum volumine Graci Tranas transalerunt, que apud Esbuices celeberrima fabula est &c. Ci son veramente le Costellazioni appellate da'Greci Arturo, ed Ocione: sono parimente stati al Mondo i Giganti, che presso a i detti Greci ebbero il nome di Titani. Adunque su lecito a i Traduttori della Scrittura sacra il valersi de'medesimi nomi, e sarà oure flato- lecito al Taffo l'ufar' i nomi di Plutone, e d'Aletto. per significar due Demonj, che senza dubbio ci sono, e massima. meate perchè i nomi diquesti Demoni sogliono esprimere gli usizi loro, o la lor natura, o altro effetto loro attribuito. Altrettanto ancora fecero altri Poeti sacri, da noi venerati per la lor santità, e doctrina; e non ci è oggidì Poeta, che abbia scrupolo di chian mar Giove il sommo, e vero Dio. Ciò, che se vieta, è l'uniz cole le sacre azioni, e persone, che son certissime, le azioni, e Deità favoiose de Gentili, che son falsisme, come Venere, Nettuno. Mercurio, Pan, e mille altri simili Dei, the non furono deificati, e non ebbero l'esser loro, se non nella Fantasia de'ciechi Pagani.

Vedutoli adunque, che il Velo Fautastico, onde i Poeti cuoprono talvolta il Vero, o il Verisimile, non ha da pregiudicare atla Religione, e alla Politica, aggiungiamo ora, che questo Velo non deve essere grosso, come panno, ma trasparente, e sottile, assinchè velocemente si possa comprendere il Vero, o Verissi-

<sup>(</sup>a) I Gentili ad Inferos dicevano en ados, a cafa Pluto. E quelta medelima voce è nel Simbolo di nostra Fede; narabbarcais alsus; perchè l'uomo fiserre di quelle vuei, che controno, e che sono già introdotte. E' ridicolo il Nisieli nel primo Progianasma, artrigando in Virgilio Veneremque nefandam, quasi peccaste contr'al decoro. In questo luogo Venerem vale semplicemente concubitami; ne chi la sente, s'immagina mai la Dea Venere.

mile coperto con esso. Quando sia necessario il Comento, ell'Idi terprete: quando si debba tornare a rileggere i versi, o spendere gran fatica per venir'in cognizione del Vero artifiziosamente celato sotto queste Immagini, elle perdono o tutta la lor grazia, e bellezza, o almeno parte di essa. E' sempre viziosa la tronpa oscurità; e siccome erra, chiunque affine di comparir sublime, e di dire in maniera straordinaria tutte le cose, diviene obtre il dovere oscuro, così niun merito rimane a coloro, che sotto oscurissime Allegorie, ed Immagini chiudono qualche Verità. a discoprir la quale, non che l'ignorante popolo, non giungono talora gli stessi intendenti dell'Arte. E per questa cagione ancora a noi non finiscono di piacere alcune delle sopradderre Favole de gli antichi, e spezialmente d'Omero. Oscure di troppo ci sembrano quelle Allegorie, quando più tosto non sia il vero. che Omero, e gli altri non pensassero punto al formare Allegorie, ma che solamente avessero in animo di piacere al popolo rozzo con que' chimerici sogni, nulla curando la dilicarezza de' saggi. In una parola: consistendo la dilettazione dell'Intelletto nostro, allorchè ci si parano davanti queste Finzioni, Favole, Allegorie, ed Immagini, nell'imparare, e comprendere un qualche Vero mirabilmente, e leggiadramente travestito, ove questo Vero sia tanto mascherato, che ravvisar non si possa, più tosto noia che piacere noi trarremo da cotali ritratti. E se la limpidezea si richiede nelle Immagini distese della Fantasia, molto più la richiediamo nelle Immagini brevi, quali son le Metafore. Queste nulla vagliono, se facilmente, se con eguale, o quasi egual chiarezza non ci fanno intendere ciò, che noi intenderemmo in ascoltando i nomi propri delle cose.

Oltre a questo si avrà riguardo, che tanto le Traslazioni, quanto le altre Immagini della Fantasia, non sieno cavate da oggetti plebei, spiacevoli, e ridicoli, o contengano sordidezza, e basseza, quando però non si trastasse materia burlesca, e non si volesse destare il riso, perchè ciò allora non solamente non sarebbe vizio, ma sarebbe virtù. Più tosto si debbono trarre le Immagini da oggetti più vaghi, più nobili, più grandi, più gentili, e più giocondi, che non è l'azione, o la cosa, che noi vogliam rappresentare, amando noi il vedere ornata, e perfezionata, abborrendo il vedere abbassata, ed avvilita la Materia oltre al merito suo, e all'espettazione comune. Finalmente dappoichè s'è cominciato ad esprimere una cosa con qualche Immagine, o Metasora, o Allegoria, non si può senza errore finir' il senso con un'altra; ma bisogna continuare col medesimo taglio di Velo, acciocchè la veste

di quella cosa non comparisca fatta a vergato, come gli abiri buffoneschi. Perciò non potremo lodare il Petrarca, il quale così dà principio alla sua quarta Canzone.

Sì è debile il filo, a eui s'attiene

La gravosa mia vita, Che s'altri non l'aita,

(a) Ella fia tofto di suo corso a riva.

La vita attaccata ad un fiso debile, che in breve è per glungere, a riva di suo corso, per verità son due Traslazioni, o una Allea goria, ed Immagine poco ordinata, e mal cucita. Replicò il Petrarca quasi so stesso sentimento in quel Sonetto, che comincia : Io piansi, or canto, &c. ma non con maggiore felicità:

Ond ei suol trar di lagrime tal siume, Per accorciar del mio viver la tela,

Che non pur ponte, o guado, o remo, o vela,

Ma scampar non poriemmi ale, nè piume. Lo stesso pure può dirsi di una somigliante immagine usata dal Tom. I. P 3 Ma

(a) Ella sia tosto di suo corso a riva.) Fin a riva, è lo stesso, che arriverà di sue corso al sine. Così: Nè dentre sente, nè di suor gran calde, è lo stesso, che non mi cale gran fatto. È una spiegazione della parola Case detta di sopra, e non è nuova immagine. E poi la Rima ssorza a trovar delle frasi, e de' traslati, che tengano luogo del proprio. Di questi Esempi n'avea il Petrarca infiniti in Dante, e non è poco, che si sia mantenuto così sobrio. In Pindaro se ne troveranno, credo io, molti di passare da un'immagine all'altra; e ciò mostra copia, spirito, e vivezza. E quando le immagini sieno leggiadae, sa un mirabile vago, come quello di Lucrezio:

Surgis amari aliquid, qued in ipfis storibus angit.

Oh! fonte, e siori non son cose così disparate, come silo, e acqua, che corre, alla quale è paragonata la vita. E chi sa, che non intenda silo d'acqua, come noi diciamo un'acqua poca, e sottile, e lenta, che poi viene a sermarsi? Ma ciò sia detto per ischerzo. Certo è, che silo si dice d'ogni cosa tenue, come silo d'acqua, sil d'erba; sil dispada. E i Latini con quel suo Nibil accorciato da Nibilum, e questo originato da ni bilum, cioè ne silum quidem, non altro significavano, che te nuita somma, e estremità di cosa; e aggravandosi il significato, venne ciò a dire nulla, niente. Non intese adunque il Petrarca cominciando: sì è debile, d'avere a lavorare colla fantasia questo silo; ma volle dire: è così scolata, è così debile, così ridotta all'estremo la mia vita, come appunto l'acqua, o altro liquore, quando non ce n'è più (che noi distamo e'fila; la besse sila, quando è al sondo); che s'altri non l'aita, ella arriverà al suo sine, ella mancherà. Ma non vorrei ridere su quella interpetrazione, che io ho rigettata, come di scherzo. Se bene alle volte: ridondo dicere verum Quid vesat? Ciò però non mi lusinga, talch'io non creda, che il Petrarca avesse in vista lo stame vitale, e il silo della Parca; onde altrove:

Per accorciar del viver mio la tela.

Ma queste sono frasi tanto familiari, e tratte dalla notissima novella de gomitoli delle Fate, o Parche, che non s'impegnano a seguitarse e continuarse, come se sossero nuove e insolite allegorie; ma si passano, come tenenti suogo del proprio, e fatte per la Lingua Poetica, e termini di quell'arte.

Malerbe netle Stanze, che cominciano Philis, qui me veit &c. Dioc egli in quella maniera.

Que je ne fusse miserable,
Que pour être dans sa prison.
Mon mal ne m'étonnereis queres,
Et les berbes les plus unsaires
M'en donnereient sa gaerison.

Volesse Dio, che io non avesse altra miseria, che quella d'essere prigionier di Fillide. Il mio male non mi spaventerebbe punto, e l'erbe più riviali me ne guarirebbono. Il male Metasorico della prigionia none

poteva, nè dovea sanarsi con uno selloppo.

Ma ritoraando alle Immagini distese, egsi mi pare, che l'uso dell'antichità nel formatle brevi, come gli Apologi d'Esopo, o più lunghe, come le Favole de Poeti, possa con gloria seguirsi, purchè ci guardiamo da gli feogli, che reste accennammo. I suggetti veri, che si vorranno trattare in Poema Eroico, ove non sieno assai maravigliosi, pregheran la Fantasia, che li faccia divenir tali. Essa aggirandoli ne formerà Immagini pellegrine, e nuove, conservando sempre il Verisimile, il credibile, il proba-bile. Lo stesso, e con maggiore autorità, potran fare i Lirici. Veggiafi come gentilmente un Greco favoleggiaffe, e faceffe divenit maravigliofo un'argomento veto. Avendo Berenice moglie di Tolomeo Evergete Re dell'Egitto votata a Venere la sua bellissima Chioma, se il marito ritornava vittorioso dalla guerra, se la tronco, e l'appese nel Tempio. La mattina appresso più non si trovò la detta Chioma, e recatone alla Reina l'avviso, ella perciò stranamente s'afflisse. Ciò veggendo Conone gran Mattematico di que' tempi, le sece credere, che la Chioma per ordine de gli Dei era flata portata in Cielo, e cangiata in idella. Non potea la Fantasia d'alcun Poera immaginare un più bel ripiego di quello, che si trovo da Conone. L'in fatti piacque cotanto queha invenzione a Callimaco valentifimo Poeta di que' tempi, ch' egli ne volle comporte un'Elegia. Questa per opera sol di Catullo, da cui su fatta Latina, è rimasa in vita, ed è a noi pervenuta. Rappresenta egli dunque, secondo la giurisdizion de'Lirici; la Chioma Reffe già divenuta Stella, che parla; e le attribuisce così leggiadri sentimenti, che meglio non può immaginarsi. Fra l' altre cose dice la Chioma alla Reina: che di mala voglia parti dal suo capo, e giura, che ciò è vero. Aggiunge: che quantunque ell'abbia la fortuna di vedersi passeggiar sopra il suo dorso gli Dei in tempo di notte, pure vuol confessare una verità con tutta franchezza, e con pace di Nemesi (Dea nemica de superbi) e delle altre

Stelle, che forse potrebbono adirarsi contra di lei per tal sonfessio. ne: ella, dico, vuol confessare, che non si rallegra tanto per l'ono. re ottenuto in Cielo, quanto si rattrista per ester lungi dal bel capo di Berenice, ove un tempo se ell'era da mille odorosi unguenti prafumara. Udiamo le parole di Callimaco stesso per bosca di Carullo:

Invita, o Regina, tuo de vertice cest. Invita : adjure teque, tuumque caput.

Più oltre dice:

Sed quamquam me noste premunt vostigia Divûm. Luce autem cane Tetbyi restituor: ( Pace tud fari bec liceat, Rhamnusia Virgo; Namque ego non ullo vera timore tegam : Non si me infestis discerpant Sidera distis. Condita quin vere pestoris evoluam.) Non bis tam letor rebus, quam me abfore, semper Abfore me a Domina vertice discrucior. Ouisum ees, dum virgo quondem fuit omnibus expers,

Uzgueztorum und millia multa bibi &c.

Eccovi dunque, come la Fantassa de'Greci migliori facea divenir maraviglioli, leggiadri, e nobili, que'suggetti veri, che non erano teli per se stelle. Nè voglio laseier di dire, che oltre e i componimenti de gli antichi Poeti, da' quali si possono raccogliere gli esempi di si fatte Immagini, ci ha eziandio de gli altri Autori, che ne hanno gran copia ne'libri loro, come Porfirio. Filostrato, Apulcio, Svida, e altri. Anzi moltissime ne troviamo nelle medaglie, e ne'bassi rilievi, che si sono conservati insino a'nostri tempi. Certamente up muto Poema, e una vaghissima Immagine Poetica parmi quella della Deificazion d'Omero, che tuttavin si mira in un'antichissimo basso rilievo, scoperto nel secolo passato, e pubblicato dal P. Kircher nel cap. 6. par. 2. del vecchio, e nuovo Lazio, e illustrato poscia egregiamente anche dal Sig. Giberto Cupero. E ben da questo marmo istoriaco appare, come possa la Fancasia impiegarsi per dar anima, vaghezza, e nobiltà a i suggetti, che si prendono a trattare in versi. Ciò, che fecero gli antichi, può gloriosamente farsi ancor da' moderni. E non ha molti anni, che un felicissimo Posta della Compagnia di Gesà, gioè il P. Commire, finse, che Amore, e la Pazzia, estendo un giorno presenti alla mensa di Giove, per cagione d' una vivanda vennero fra loro a contesa. La Pazzia trasportata dalla collera, preso uno spillone, trafise gli occhi al non ben'accorto fanciullo. Fatta di ciò querela al Tribunal di Giove, ordinò egli, che da Il avanti fosse tenuta indispensabilmente la Pazzia d'accompagnare, e condurre il cieco Amore, ovunque volesse questi andarsene Nella P

quale Immagine, leggiadramente sposta in versi Latini, spiego if Poeta a maraviglia bene quella Verità, cioè: Che l'Amor profano o rade volte, o non mai va disgiunto dalla Pazzia. Sono, dissi, tuttavia permesse, e tenute in pregio queste bizzarre invenzioni della Poetica Fantasia, quantunque s'introducano gli Dei de'Gentili. In componimenti Lirici, e in altri Poemetti d'argomento grazioso, ameno, e tenero, ma profano però, elle non si vietano; anzi molta gloria ha acquistato il P. Rapino per aver nel Poema della Coltivazione de gli Orti intrecciato non poche di queste Favolette a i suoi bellissimi versi; nel che s'è felicemente studiato d'imitarlo il Sig. Tommaso Ravasini Parmigiano, che poco sa trattò in versi Latini della Coltivazion delle Viti. Non oseran già sì fatte Immagini entrare in ischiera, e mischiarsi colle Verità suminose della nostra Santa Religione, o con altri argomenti Cristiani. Ove questi s'abbiano da trattare in versi, potrà la Fantasia supplire con altre Immagini, succedute in luogo delle Gentili. Quivi ancora o espongasi ciò, che è certo, ed accaduto, o pur ciò, che verisimilmente sembra che potesse,o -doveste accadere: può l'Immaginazione esporto con abito sensibile. nuovo, e maraviglioso, come scorgeremo nel seguente vaghissimo esempio. Per quanto si cava dal Santo Vangelo, e da i Padri della Chiefa, egli è certo, che i Demonj con sommo livore, e dispiacere andavano considerando tutte le azioni dell'umanato Figliuol di Dio, la cui divinità era sospettata bensì, ma non creduta per anche da essi. Con tal fondamento sembro Verisimile alla Fantasia del P.Ceva. che i Demoni, creduti una volta da molti grandi uomini, non che dal popolo, esfere corporei, andassero con attenta cura spiando tutti i pasti di Gesù pargoletto, e che un giorno potesse avvenir questo gentilissimo accidente. Mentre alcuni Angeli preparavano in una deliziola selvetta un convito alla Vergine, e al suo divin fanciullo, andava il tutto guatando uno Spirito Infernale in disparte. Quando ecco un' Angelico Citarista all'improvviso gli giunge alle spalle, e gli rompe sul capo la Cetera, onde costui pien di vergogna, e di doglia ratto sen fugge. Rapportiam tutte le parole del-Poeta, come quelle, che con singolare Evidenza mettono sotto à nostri occhi l'immaginato avvenimento.

Hac cernens limis oculis teterrimus Orci
Rumpitur invidia Genius malus. Inter amana
Anfratius vallis, procul observarat enutes
Jampridem, scopulos circum, & juga celsa pererrans,
Capripedi Satyro similis. Nunc anxius amens
Circum ibat nemus, ut mensam qui olsecit berilem
Villosus canis, at metuens oleagina tergo

Verbera, stratus bumi, lances patinasque tuetur, Hine atque bine motă fallens jejunia caudă. Hand aliter Stygius lustrabat singula gurges, Exertans oculos, nune bac, nune pervagus illac. At circum erranti, & per ramos cuncta tuenti, A tergo alatus sidicen, cornu inter utrumque Barbiton infregit medium, quod forte gerebat. Nam tibi quo petulans, aditus? ten, lurida pessis, Hue inferre? Apage bine citius: procul, belluo. Venta Ocyor ille sugă pedibus quatit arva bisulcis, Tuta petens: summi scandentemque ardua montis Cernere erat pavidum, celsa de rupe tuentem, Atque utrăque manu plagam cervice tegentem.

Da questa vivissima dipintura, e da tanti altri esempi fingul per noi raccolti, finalmente crederò che si sia potuto comprendere 1º Artifizio della Fantasia, e quanto ella giovial fine della Poesia. ora col vestire d'abito nuovo, e mirabile il Vero evidente, e certo, ora col ritrovare, e dipingere bizzarramente il possibile, credibile, e Verisimile. Chiunque perciò abbia dalla Natura ottenuto gran vivacità, e forza d'Immaginazione, può promettersi gloria. e fortuna in Parnaso; e per questo bel pregio appunto saran sem. pre venerate da chi ha buon sapore, le Opere dell' Ariosto, del Chiabrera, e d'altri viventi Poeti. Questa bella prerogativa, purchè aiurata dallo studio, e dal Giudizio, è quella, che principale mente ci sa divenir Poeti, perchè da lei principalmente dipende la Poesia medesima. Si augurino dunque secondita, e velocità di Fantassa coloro, che danno opera alle Muse, assinche sia loro facile il rinvenire Immagini, per mezzo delle quali ogni argomento proposto divenga nuovo, maraviglioso, nobile, e gentile, cioè acquisti virtù di sommamente dilettar chi legge, od ascolta. Fecondino, ed aiutino esti l'erario di questa Potenza colla varia lettura, collo studio di molte Arti, e Scienze, colla cognizione de'costumi, de'pae. fi, de'fatti antichi, e moderni, e d'infiniti altri Pantalmi, che secondo le congiunture servono poscia al bisogno. Confessava il Tasso prima d'aver terminata la sua Gerusalemme, ch'egli era così factamente esausto d'Immagini, che gli sarebbe stato necessario il far qualche viaggio, e abbandonar le Muse per alcun tempo, affin di riempiere la ttanca, ed impoverita Fantasia di move merci. Ma non esca mai di mente a' Poeti, che la Fantasia ancor ne' suoi deliri ha da riconoscere la superiorità, e l'imperio dell'Intelletto, e questo richiede nelle Immagini il Vero, e il Verisimile. Fine del Libro Primo.

## LIBROII. CAP. PRIMO.

Dell' Ingegno, e delle Immagini Intellettuali, o Ingegnose. Legami di tutte le cose. Virtù dell' Ingegno in raccoglierli. Pallavicino lo-dato, e diseso Immagini di simiglianza. Varie maniere di adoperarle, e vari esempi. Formazion delle Metasore. Tesanro ripreso: Passo d'Aristotele disaminato, e ragioni de' suoi Spositori non approvate.

Ovendo io nel presente Libro savellar dell'Ingegno e del Giudizio, doti richieste alla perfetta Poessa, non posso sar di meno di non congratularmi con esso voi, o Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor March. Alessandro Botta Adorno, e con meco stesso ancora. Con voi, perchè la benignità della Natura v'abbia così largamente d'esse provveduto; e mesco, perchè a' mici Libri sia toccato in sorte

un si ingegnoso e giudizioso Protettore, quale voi siete. Ma molto più dovrò io rallegrarmi un giorno con ello voi, quando l'Ingegno e il Giudizio vostro, già nelle prime Città d'Italia affinato, prenderà forza anche dall'età cresciuta, e passerà da gli studi ameni allo studio de gli Onori civili, de'quali, benchè la Nascita vostra v'abbia cotanto arricchito, pure la Nascita stelfa vi obbliga di sempre più accrescere il capitale, non per vanità ed ambizione, ma per onella gloria, a per più ampio elercizio delle Viren acquistate. Allora, quantunque in Teatro differente, risplenderà via più, come spero, l'acutezza e prudenza della mente vostra, e a voi crescendo gli ornamenti, crescerà a me pure la confolazione di ramirarvi maggiormente gloriolo. Mentre adunque con tali desideri ed auguri jo spropo il vostro nobilissimo Ingegno a più eccelsi viaggi, il mio intanto seguirà ad efercitarfi in un campo minore, più confacevole a quella qui eta Filosofia, di cui mi glorio, e son pago.

Dico adunque, che dopo aver ragionato della Fantalia, cioè di una delle più fornite Guardarobe, dalle quali prende tanti adudobbi, e ricche masseriale la mante de Poeti, tempo è di passare

a favellar dell'Ingegno, il quale da noi & pole per l'akto non men dovizioio erario delle Muse. Ne m'affaticherò io per esporte compiutamente colla scorta de Filosofi, che cola egli sia, bastandomi solo acceduarne, quanto mi partà nacessatio al nostro inflieuto. e quanto ho io offervato per me stesso interno alla sua Nacura. L'Ingegno secondo la mia sentenza altro non è, se non quella virtà, e forza attiva, con cui l'Intelletto taccoglie, unifes, e ritruova le fimiglianze. le relazioni, è le regioni delle cole. Per intendere quefts, qualunque ella fla, diffinizione, convien meco offervare, the in due maniere spezialmente suò dall'Intellerto eleccitarle la fua virtu, e forza, da noi appellata Ingegno: e col penetras nell'interno delle cofe, e comprendete la ragione, qualità, e natura loro : o col volar velocemente fu mille differenti, e lontani oggetti, e quindi saccogliere le simiglianze, le corrispondenze, e i legami, che han fra loro quefti diversi oggetti. Chi sa nella prima guisa operate col suo Intelletto, da me si chiama dotato d'ingegno penetrante, ed acuto; chi nell'altra, può dirfi provveduto d'Ingegno vasto. Ora da amendue queste Operazioni dell'Intellesto, come da due ricchissimi fonti, nascono concetti bellissimi, e nobili sentimenti per adornare la Poesia. Cominciamo dal raccoglimento delle smiglianze, e procenziam di mostrare, come ciò si faccia dall'Intellerro.

Chiunque ben porrà mente a gli oggetti, ond'è composta la gran Repubblica de'tre Mondi, scorgerà di leggieri, che tutti; quantunque sieno, o paiano si iontani, e diversi, anzi sovente contrarj fra di loro, pure fono in qualche parte, e per alcuna loro qualità, e ragione simili, e concordi insteme. Nulla ei è, dico, che per qualche rispetto, corrispondenza, ragione, qualità, legame; sia di cagione, o d'effetto; di proporzione, o sproporzione; d'amistà, o nimistà; non comunichi con un'altro oggetto, anzi con tutte le altre cose create. Diversissimi di natura son fra loro uno Seoglio, e una Donna: pure se questa è docaca d'una severa onestà, e valorofamente reuste a gli assatti di chi l'ama, escola somigliante ad uno Scoglio, che con equal rolistenza si ride de gli assalti impetuosi dell'onde, Sembra, che l'Aliare, e il Tribunal de'Gindiei sieno cose fra lor si diverse, che niun rispetto abbiano l'una all'altra. Tuttavia convengono in questo, che all'Altare rifuggono gl'infelici per chiedere aiuto da Dio; e al Tribunale rifuggono gl'ingiuriati per dimandar aiuto al Giodice. Parimente son Iontanissimi eggetti fea loro la Folgore, e un'Uomo; se però questi sia prode Gapitano, e forte guerriero, eccovi ch'egli si scorge simile colle sue azioni ad un fulmine, portando entrambi gran rovina, e strage,

ovunque passano. Lo stesso può dirsi di tutte le cose, onde è composta l'università del Mondo. E nel vero non può abbastanza am. mirarsi, e commendarsi la bella armonia, e concordia, che è fra tante, e sì diverse parti dell'Universo, veggendofi le stesse, che paiono, e son fra loro contrarie, in qualche maniera collegate insieme, o per qualche relazione, o per qualche qualità, dipendenza, rispetto, e per la loro stessa contrarietà; laonde il Fuoco, e l'Acqua cotanto fra lor penisi, pure s'accordano nell'essere, secondo la sentenza d'Aristotele, Elementi, e nel conservare il più basso de i tre Mondi, e in-altre moltissime ragioni di simiglianza. In una parola: i tre Mondi possono chiamarsi un gran libro. pieno d'infiniti differenti caratteri, i quali possono accozzarsi, e unirsi insieme da gl'Ingegni, e trarne maravigliose Figure, cheprima non s'erano per altri osservate. Ora quegl' Intelletti, che dalla Natura benefica trassero un' Ingegno vasto, corrono velocemente co' lor pensieri per l'ampio giro de i tre Mondi, e trascelgono le simiglianze de gli oggetti a guisa d'Api, formandone poscia pellegrini concetti.

Cose iontanissime fra loro senza dubbio sono il Sole, i Ventil'Erbe, l'Intelletto, le Parole, i Pesci, le Onde. Nulladimeno il Petrarca nel Son. 182. par. 1. trovò un'azione, o supposta avventura, per cui son fra loro simili, e vicine. Anzi fra tutti, e la sua Donna scoperse un'altra simiglianza, come ci san vedere i

versi, ov'egli così parla:

Come Natura al Ciel, la Luna, e'l Sole, All' Aere i Venti, alla Terra Erbe, e fronde, All' Uomo l'Intelletto, e le parole, Ed al Mar ritogliesse i pesci, e l'onde; Tanto, e più sien le cose oscure, e sole, Se Morte gli occbi suoi chiude, ed asconde.

Avvegnachè più tosto alla Fantasia, che all'Intelletto debba attribuirsi questa Immagine del Poeta, pure mi giova recarne quà l'esempio, assinché si scorga, come si lontani, e diversi oggetti sieno fra loro, e con Laura somiglianti. La stessa deformità, che si cagionerebbe in Cielo, togliendone la Luna, e il Sole; nell'Aria, togliendone i Venti; nella Terra, togliendone l'erbe, e frondi &c. la stessa dice il Poeta, anzi maggiore avverrebbe nel Mondo, se la Morte ne rapisse Laura. Da questa forza dunque d'accoppiare, o ritrovar le simiglianze delle cose, credo io, che possa riconoscersi, quali sieno gl' Ingegni vasti. Imperocchè chiunque ha tal velocità, forza, ed ampiezza di pensieri, che possa per tanti lontanissimi oggetti trascorrere, e prenderne per uso suo le simiglianze, poco

poco o nulla da altri osservate, o trovate, certamente si dovrà dire, che la virtà del suo Intelletto, o per dir meglio che l'Ingegno suo è più vasto, che quello di tanti altri. A gli occhi interni dell'Anima avviene lo stesso, che a gli esterni del Corpo. Noi miriamo con l'occhio corporeo ad un tempo stesso mille differenti oggetti visibili, grandi, piccioli, bianchi, neri, vicini, lontani: perchè questi tramandando linee innumerabili verso la pupilla del nostro occhio, se nulla non s'oppone per via, la feriscono, e v'imprimono l'Immagine de gl'oggetti rimirati. Chi ha miglior' occhio, e più forte potenza visiva, riguarda eziandio, e conosce più de gli altri le cose lontane. Che se taluno vede meno dell'altro, il difetto non è ne gli oggetti, i quali tramandano sempre (se non v'ha qualche impedimento fra mezzo) le linee loro in distanza quasi infinita, ma nell'occhio, che ha poca forza. Perciò affine di riguardare gli oggetti più lontani, sogliamo aiutar la vilta co i cannocchiali. Nella stessa guisa opera l'occhio interno dell'Anima, cioè l'Intelletto nel rimirar le si lontane, e differenti parti de'Regni della Natura. Possono davanti a lui presentarsi le cose tutte, se non vogliam dire, ch'egli co'suoi pensieri può correre per tutte le cose con incredibile velocità, e ad un tempo medefimo veder quelle simiglianze, che abbiamo detto essere fra tutti gli oggetti, quantunque fra lor diversissimi, e lontani. Per questa cagione solca dire il Card. Sforza Pallavicino, e l'aveva egli imparato da Aristotele: Che indizio di grande Ingegnq è il trovar bellissime, e nuove similitudini, o comparazioni, che è quanto il dire, saper trovare, ed accoppiare le simiglianze delle cose. E queste simiglianze poi dall'Intelletto ritrovate, raccolte, ed accoppiare, da noi si vogliono chiamare Immagini Intellettuali, o Ingegnese, a differenza delle Immagini della Fantasia: pou già perchè la Fantassa nulla serva all'Intelletto nel ritrovamento, e nell'unione delle simiglianze; ma perche più propria dell' Intelletto ci par questa operazione, comparendo queste Immagini Vere, o Verisimili dirittamente all'Intelletto medesimo. La Fantassa a lui rappresenta gli oggetti fra loro diversissimi, e lonrani: egli affisandovi lo sguardo ne raccoglie quanto veramente v'ha, di somigliante fra loro; e benchè a lui sembri-di volar co'pensiert per l'ampio universo, pure non esce di casa, e solamente corre per gli oggetti compresi nella Fantasia.

Adunque convien meglio cercare, perchè sieno si da stimarsi, e come servano alla bellezza de ragionamenti queste simiglianze accoppiate, o rogliamo dirle Immagini Intellettuali, a Ingegnose. Cerato è (cominciamo de qualche esempio) che nobilissimo dee parere

a chi ha buon Gufto, il fentimento, con cui il sopraddetto Cardinal Pallavicino commenda le virtù del P. Muzio Vitelleschi Prevosto Generale della Compagnia di Gesù. Lo Sdegno, dice egti nella Dedicatoria de Libri del Bene, passione quasi indivisibile dall'ordi. naria delicatezza della petenza, paror bandito dal vestro cuore, e dal voltro afpetto, non meno che i turbini da quel Monte, il quale per la vicinanza col Cielo fu quafi adottato col fue nome istesso dal Cielo. La ragione, per cui sia bello questo fentimento, parmi cale. Contengono queste parole un gruppo d'Imanagini tutte nobili, e nuove. Il dirsi, che lo Sdegno è passione indivisibile dalla potenza, o sa dal cuor de'Porenti, e che la potenza è dilicata, sono Immagini (non ostante la Metafora) Intellettuali di Rifessione, di cui abbiam riferbato a parlare, quando mostreremo come si penetri dall' Intelletto nell'interno delle cose, e come se ne raccolgano le ragioni. Aggiugnere, che quello Sdeguo parve sbandito dal cuore. e dall'asperto del Vitelleschi, come appunto sono i turbini dal Monte Olimpo, è anch'esso (senza sar caso della Metasora) un' Immagine Intellettuale, cioè un accoppiamento della simiglianza, che l'Intellecto ha rinvennto fra quel famoso Monte, e il Vitelleschi, Conchindere, che quel Monte per la vicinanza cos Cielo su quasi adottato col suo nome stesso dal Gielo, essendosi il Cielo da gli antichi antora chiamato Olimpo, è una Immagine della Fantasia, a cui parve, che alla guisa de gli momini si adottasse 4º Olimpo dal Cirlo. Ma fermiamoci ora full'Immagine Intellettuale, che ci fa conoscere la simiglianza scoperta fra un monte, edun' uomo, fra l'Olimpo, e il P. Vitelleschi, cioè fra due si lontani, e differenti oggetti. Su questa sola simiglianza presa da oggetto nobile, a gloriolo (come ordinariamente se doe fare, perche il prenderla da oggeteo vile, e sordido, rende brattissimo il sentimento, ed avvilisce le cose) su questa sinviglianza, dice, la quale a i Lettori giunge improvvifa, nè forse mai si sarebbe da loro trovata, e immaginata, si fonda la bellezza di una tale immagine. Il farci apprendere con ciò una Verità nuova, è cagione del diletto, che noi prendiamo in udir fentimento sì fatto.

Prima d'abbandonare il Cardinal Pallavicino mi sia lecito offervare, se con ragione si sia censurata un'altra similitudine da lui pure adoperara in altra Dedicatoria. Inviando egli il Trattato dello Stile a Monsignor Rinuccini Arcivescovo di Permo, soda nella Lettera alcuni sibri composti da quel Pretaro, e dice sta l'altre cose: Il sentir materie così uride, così austere, così digiune, trattate con santa copia di pellegrini constiti, con tunta sonità di Stile, con tunta lautezza d'ornamenti, e di segure, summi oggato di

più also sapore, che non sarebhono i deliziosi giardini sabbricati su gli ermi scash dall'arte de' Negramanti. Questa Immagine di comparazione si crede poco solice dal P. Bouhours, non avendovi, dice egli, relazione, e simiglianza sra un Mago, e un Vescovo; e dicendosi disavvedutamente, che ne' componimenti di quel Presato v'era più apparenza, che sondo, e sodezza, perche i giardini, e i pelagi incantati mella han di vero, e reale, e sono una pura illusione. Ma per vezità, (a) che le regioni recate da questo Censore a me peiono al pari de' giardini incantati aeree, insussistenti, e vane. Non han le comparazioni, come si suol dire, da correre con tarti i piedi, in quisa che le cose comparate abbiano in tutto e per tetto da esser somiglianti sra loro. Basta che si assomiglino le azioni, sulle quali si sonda la comparazione. Dice per esempio Virgilio nel 9, dell' Emeide, che Pandaro chiudendo le porte della Città non s'avvide d'avervi chiuso ancor Turno.

Demans, qui Rusulum in media non agmine Regem Videris irrumpenseus, altroque incluserit urbi, Immanem velati pecora inter inertia Tigrim.

Simile è Pazion di Turno, che è chiuso nella Città, e quivi fa grande ftrage de' Troiani, a quella d'una Tigre, che disavvedutamente è chiusa in un'ovile, e quivi uccide l'impaurito armento. Ciò basta, perchè sia ben fondata la comparazione. Che se alcuno volette riprovarla, quanche sensa pensarvi dica Virgilio, che i Troiani eran gente vilissima, e timidissima, essendo tali le pecore; e che Turno mostrò poco valore combattendo quivi, egli potrebbe per avventura fregliare il riso delle persone dotte, le quali sanno, che le cose comparate non richiedono proporzione in tutte le parri, ma debbomo solamente averla nell'azione, per cui son paragonate, come ampiamente pruova Svida nella parola Paradigma, e l'Autore della Rettor. ad Erennio, ed ultimamente ha provato con molte autorità il Marchese Giovan-Gioseffo Orsi nelle sue Considerazioni sopra la Maniera di ben pensare. Ora non è egli certo, ch'io mi stupirei non poco, se mirassi sopra una scoglio, e sopra una balza dirupata un bellissimo, e delizioso giardino. fabbricato quivi da qualche Mago? Non è vero altresì, che il Pallavicino si stupisce force in vedendo una materia secca, e sterile, ornata dal Rinuccini con tanti pellegrini concetti? Ecco le azio-

<sup>(</sup>a) E'buona la disesa del Pallavicino, perchè le similirudini mon han da correre con quattro piedi; ed è corredata da gli esempi di tutta la buona antichità. Ma egli mi pare, che questa disesa non la meriti; perchè, se ben mi ricordo, non approva se mon quelle, che vanno con quattro piedi, eriticando
in ciò alcuni samosi Scrittori.

ni, su cui si fonda la comparazione, somigliantissime. Non è poi necessario, che l'uno, e l'altro stupore nascano da una cosa reale, essendo sempre vero, che in tutte e due le azioni vi è ragione giusta di stupirsi, benchè un'illusione cagioni il primo stupore, e una cola reale il secondo. Nè con maggior felicicà dice il mentovato Censore, che non passava relazione, e simiglianza fra un Vescovo, ed un Mago. Perciocche nulla ci è. secondochè detto abbiamo, che non abbia qualche relazione, o simiglianza con infiniti altri lontanissimi oggetti; e le comperazioni appunto son bellissime, allorche si prendono da cose, che paiono affatto dissomiglianti fra loro. Che simiglianza è fra Pirro. giovane valorosissimo, e un Serpente? fra un fiume, ed un guerriero? e fra cento altri differentissimi oggetti? E pure fra enesti: si scuoprono mille simiglianze, e se ne son formate mille belle comparazioni da valenti Poeti. Senza che, ove mai paragonò il Pallavicino con un Mago un Vescovo? Non considera exli in questo luogo Mons. Rinuccini, come Vescovo, ma come Scrittore d'un libro. E fra un Mago, e uno Scrittore danfi molte vere simiglianze, come appunto fon quelle, che amendue pollons cagionar maraviglia, e diletto coll'opere loro, e far deliziosa quen sti una materia arida, austera, e digiuna, quegli una ornida balea.

Ma passiamo a cercar le ragioni universali, per cui le Immaglati di simiglianza debbono piacerci. Naturalmente gli uomini postano un gagliardo appetito d'imparare, e non se ne faziano mei . Ora quando si spone qualche sentimento, ove sieno simiglianze accoppiate, in vece d'apprendere un eggetto solo, ne apprendeno due, e così han più ragione di rallegrars. Oltre a questo piace all'uditore lo scorgere senza fatica, e fludio, come sieno fra lor concordi, corrispondenti, e somiglianti gli aggesti, che prima gli pareano si lontani, e differenti fra loro. Laonde non può. non congratularsi con seco stesso, per aver tanto facilmente appresa una Verità, a cui non sarebbe egli mai, o almeno non senza gran fatica, giunto. E non può non lodar eziandio l'Autore, che colla vastità del suo Ingegno, e con una, per dir così, presta scorsa in paesi diversi ha scoperto, e raccolto quanto v'era di somigliante fra si lontane parci. Molto più ragionevolmente ancora ci paiono belle, e ci dilettano quelle Immagini, le quali fan. servire la stessa simiglianza alla spiegazione del sentimento, lasciando che l'uditore per se stesso intenda quello, che non si dice, o più di quel, che si dice. Poteva per esempio il Petrarca, volendo lodar la sua Donna, contentarsi di dire, che ella in giungendo fra le altre Donne, quantunque si fossero leggiadre, e belle, facea

sparire colla sua la loro beltà. E questo sentimento senza subbio sarebbe stato nobile, e pellegrino, facendo la Pantasia comprendere, quanta sosse la bellezza di Laura, e più ancora quanto sosse gagliardo l'assetto del Petrarca, a cui niun'altra Donna in comparazion di Laura potea parer leggiadra, e bella. Contuttociò l'Ingegno del Poeta vuol'accrescere la bellezza del sentimento, porgendolo a gli uditori per via d'una simiglianza presa da maestoso oggetto. D ce adunque così.

Tra quantunque leggiadre Donne, e belle Giunga costei, cho al Mondo non ha pare, Col suo bel viso suol dell'altre fare Quel, che sa il di delle minori Stelle.

Dopo aver detto il Poeta, che Laura non ha chi al Mondo le'sia uguale in beltà (che è un' Iperbole vaghissima, e piena di verità in bocca d'un' Amante) segue egli a dire, che questa sa, in comparir col suo bel viso sra le attre belle Donne, ciò che il giorno, o vogliam dire il Sole, sa delle altre Stelle minori, cioè che Laura sa sparir la soro bellezza: nel che tacitamente e con novità la paragona al Sole, accrescendo per mezzo della simiglianza presa da si nobile oggetto la gloria di Laura. Benchè però le sue parole signification tal cosa, pure apertamente non l'esprimono; onde l'uditore ha l'obbligazione, e il diletto d'intendere quello, che non si dice, e di comprendere da se stesso la significazion del Vero a bello studio alquanto celata, assinchè gli altri abbiano il

piacer di trovarla-

Ecco dunque, perchè ci piacciano le Immagini Intellettuali, o Ingegnose di questa farra. E da ciò intendiamo, che saran sempre più belle queste Immagini, quanto più da oggetti fra lor lontani, e nobili, e l'elli si prenderanno le simiglianze, e quanto più saranno queste nuove, e non aspettate, essendo la novità madre della maraviglia, e del diletto. Nè già s'avvisasse taluno, che questo sonte delle Immagini Ingegnose sosse poco abbondante, e che il Poeta usandone spesso corresse pericolo d'annolar gli uditori. Tante sono, e sì varie, le maniere, in cui le simiglianze possono, e sogliono usarsi, che perciò facile è a i Poeti il trarne gran copia di concetti, senza timor di tediarci. In due però maggiormente le veggiamo adoperate. La prima è, quando si adoperano per solo ornamento, assine di spiegar meglio un'altra cosa, o dipingerla, ed imprimerla più forte con tal'aiuto nella mente altrui, ficche senza nuocere al senso possa poi levarsene cotale ornamento. Chiamansi allora Comparazioni, facendosi paragone fra ena cosa, e un'altra. Tale è quella sempre bella dell' Ariosto Tomo 1. . .

nel Can. 19. del Furiose (benchè quas copiata da un'altra di Stazio (a)) dove a Medoto, che vorrebbe da' nemici difender la sua vitas e nel medesimo rempo non sa scottarsi dall'amato cadavero del suo Re, si paragona con queste parote un'Orsa.

Com' Orfa, che l'alpestre cacciatore
Nella pietrofa tana assalit' abbia,
Sta sopra i sigli con incerto core,
E freme in suono di pietà, e di rabbia.
Ira la invita, e natural surore
A spiegar l'ungbie, e insanguinar le labbia;
Amor la intenerisce, e la ritira
A rignardar' a i sigli in mezzo l'ira.

Son pieni di tali comparazioni gli antichi Poeti, e spezialmente Omero; e non men selici nell'uso toro surono mai sempre i nostri Poeti Italiani. Ve ne ha delle ingegnose, e vivissime in Dante. Tale è quella celebre nel Purgatorio.

Come le proverelle escen del shinso
Ad ma, a due, a tre; e l'altre fizuno
Timideste atternando l'occhio, e'l muso;
E sid, che sa la prima, e l'altre sauno,
Addossadossa lei, s'ella s'arresta,
Semplici, e quete; e la perchè non sanno.

In altro luogo dice egli;

(b) Così per entre lere schiera bruna
S'ammusa l'una con l'altra formica,

For-

(a) Non avrei trascurato qui di porre gli aurei versi di Stazio, quantanque da altri osservati, della Tebaide al Lib, X. della Lionessa, che l'Ariolto trassignes in Oria,

Ut Lea, quam sevo foctam pressere cubili
Venantes Numida, natos érêtia superstat
Mente sub inécreu, sorvum ac miserabile frendent;
Illa quidem surbare glebos, O frangere mersu
Tela queat; sed presis amor crudelia vincis
Petira, O in media catulos cricumspicis ira.

Con tutto lo svantaggio della rima, è del corto verfo staliano, l'Ariosto mostra, quanto l'arte possa fare in espramere, e con bella gara cimilare il Lamo.

(b) Cost per enero loro schiera bruna
S'amonusa l'una con l'altra formica.]

Non avrei tralasciato quel di Virgilio Aeneid. IV.
Ac velusi ingentem formice farris acervum
Cum populant, beemis memores, selloque repenunt,
le nigum campis agmen, praedamque per berbas

Consrectant calle anguste

Con mostrare, come i nostri Poeti anno preso da i Latini, si richiamerebbe so
Studio della Poetia Latina, e se si pore se, ancor della Greca, per sersiri, una
gentii surto, delle loro ricchezze, e per accrescere le proprie nostre.

Forse a spiar lor via, e lor fortuna.

Anche il nostro Maggi su molto selice nell'usarle, e nel descriverle. Eccovi come egli paragona ad una madre il pieroso Redentor nostro, che trattien le solgori vicine a scagliarsi contra de peccatori.

Così tenera Madre;
Che sepra il Figlio vede
Correr con ira il Genitor da langi;
Tutta col seno il pargolette enapre;
Ed all'alzata sferza
Oppon la destra, il caro sguardo, e il gride.
Indi rivolta al Figlio
A dimandar merce, dolce il consorta:
E traendolo poscia a i piè paterni,
Benchò pendente ancora
Infra la pertinazia, e'i pentimento,
Di lui, che lento a ravvedersi torna,
Le voci aita, e'i pentimento adorna.

In altro luogo dipinge mirabilmente un'altra azione d'un figlio-

lesso in questa comparazione.

Tal crescinto Bambin, se Madre accorta
Si tinge d'aloè le poppe amate,
Piange all'amaro interno, e si sconforta
Torcendo incontro a lei luci sdegnate.
Pur bramando, e sdegnando aucor vi porta
Tra dispetto, e disso, labbra ostinate;
E mentre alcuna sitla anem ne vira,
Tra il dolore, e'l piacer, sugge, e s'adira.

Aves Dame formatz quell'altre son mes vaga delle prime.

E come quei, che con leua affannata Uscito suor del pelago alla riva,

Si volge all'acqua perigliosa, e gusta-

Anche il Maggi in un sol verso leggiadramente l'uso, dicendo:

B stassi ripensando al suo periglio,

Qual chi campo dall'onda, e all'onda mira.

Un'altro Autore Italiano, di cui abbiam molti Libri di Lettere stampate, assomiglia ad un Lione Carlo V. il quale non si movea punto al vedersi armate contra in un tempo medesimo la Francia, la Turchia, ed altre Potenze. (a) Somiglia, dice, un Leone circon-

<sup>(</sup>a) La similirudine sembra presa da Omero, il quale da par suo mirabilmente nel ventesimo dell'Iliade dice de gli acchi terribili di guesto animale.

dato da i cani, dalle arme, e da i Pastori; che per propria generosità di natura sprezza gli spiedi, e i dardi, che se gli auventano, difendendosi solamente col terrore de gli occhi. Le ultime parole, fatte vaghissime dalla Fantasia, surono poseia da un Poeta rinomaro poste così in versi, colà ove descrive un cignale assalico da cani.

Senza pur'adoprar le zanne orrende, Sol col terror de gli occhi ei si disende.

Per ottener però più ficuramente plauso, e dilettar gli uditori coll'uso di tali comparazioni, sogliono i più ingegnosi, ed accorti Poeti prenderle, come dicemmo, da lontani oggetti, e da qualche azione meno osservata, o assai disscile a ben descriversi in versi, non ignorando essi, che ciò porta seco singolar novità, e che giustamente su scritto da Quintiliano nel cap. 3. lib. 8. che la Similitudine quo longius petita est, bue plus affert novitatis, atque inenpestata magis est. Trovatasi da loro questa impensata simiglianza, la raccomandano poscia alla Fantasia, assinchè ella sissando bene il guardo nelle circostanze sormi l'Immagine viva, e faccia coll' Evidenza quasi veder le cose aegli Uditori. Lavorate appunto con tal gusto son le comparazioni di sopra accennate; e nel numero d'esse ripongo ancor queste del Decrore Pietro Jacopo Martelli. Introducendo egli in una Canzone Virgilio a parlare, premette la scusa del proprio ardire, e dice fra l'altre cose:

Fard qual Pastorel, che assenso ascolte Nella Città sacro Orason fameso: Riede sutto pensoso

Con

Hensides & insputer trurily of the him of Zirtes con quel the fegue. La mia traduzione così dice:

Pelide d'altra parte incomero moffe Qual Lione affassino oltraggiatore, Cui uomini apparecchiansi d'uccidere, Tutto il popolo uniti.Ei pria sprezzante " Dispettoso sen va; ma quando alcuno De giovani gagliardi, a Marte prenti, Cell'asta ne lo coglie, spalancate Le canne, si vistrigne, in se vaccolso; Fassi la febiuma alle sue zanne insorno. E sospira in suo suor l'alma robusta, Ed i fianchi, e le cosce colla coda Sferza di qua, di là, e se medesme A combatter conforta; e saccendendo Le gialle luci, a forza dritto pertast Per veder, se fra tanti alcun ne uceida, Od ei perisca nel primiero stuolo. Cost Achille fospignea la forza, E l'orgogliofo cuore ad andar contro Al corazgioso Enca

Con le ndite parole in mente accolte, Et alla famiglinola ascoltatrice Rezze le dice sì, ma pur le dice.

In altro luogo deserive una Ninfa, che senza avvedersene si truova innamorata.

Ne del crescere in lei l'Amor novello
Quella misera Ninsa allor s'avvide,
Più di quel ebe s'accorga il Villanello
Dell'aprirsi d'un Fior, ebe ebiuso ei vide.
Vuol mirarlo siorir: vicino a quello
Con ostinata attenzion s'asside;
Guarda, riguarda, & alla sin sebernito
Non lo scorge siorir, ma sol siorito.

In un Sonetto di Lontananza dopo aver cercata la sua Ninfa da per tutto, egli truova d'averla in se stesso, e chiude il componimento con questo Terzetto.

Tal Fancial, che smarrita aver si crede Treccia di sior, cerea, ricerea: ab stolto, Che d'averla sul capo alsin s'avvede.

L'altra maniera d'usar le simiglianze è quando s'innestano non in guisa di comparazioni pure, e dirette, che potrebbono senza pregiudizio del ragionamento levarsi via, ma indirettamente come cola intrinseca di quel sentimento, che si propone. Giò si fa, allorchè per ispiegare, o provar'una cosa, ci vagliamo della simiglianza d'un'altra. Il Card. Pallavicino nel cap. 9. del Trat. dello Stile, mostrando l'utilità, che si tira dal buon' uso delle comparazioni, fa che il medesimo suo consiglio ci serva d'un lodevole esempio. Men dee (sono le sue parole) il Filesofo usarle senza utitad di maggior chiarezza, e solo per lusso d'ingegno: adirandos il Lettore, che la Guida gli faccia allungar la via, non a fin di condurlo per la più piana, ma solo per fargli veder le ricebezze delle sue possessioni. Eccovi come una simiglianza mirabilmente pruova, e spiega il proposto concerto, senza adoperar le proprie parole. Usò anche il Petrarca un'Immagine in questo genere nobilissima. Rende egli ragione, perchè si cocentemente cominciasse ad amar la sua Donna, e va descrivendo le bellezze in lei osservate la prima volta, che la vide, nel qual proposito la sua Fantasia lavorò questa vaga Immagine:

Non era l'andar suo cosa morsale, Ma d'angelica forma; e le parole Sonavan'altro, che pur voce umana.

Quindi passa a render' anche ragione, perch'egli seguisse ad amarla Tomo I. Q 3 con

con egual fervore, quantunque per quelche infermità (come io m'immagino) fosse di molto scemata la sua bellezza. La ragione, ch' egli adduce, akto son é, che una rarissima, e non osservata semiglianza.

Uno spirto celeste, un vivo Sole

Fu quel ch' so vidi, e se non fasse or sale, Piaga per allentar d'arco non sana.

Siccome non è in poter d'an nomo serito da una freccia il tosto guarire, perchè l'arco si rallenti, e più non iscagli saette; così non era in poter del Petrarca il guarir dalla ferita amerosa, benchè diminuita susse la beltà di Laura, che la cagionò. Sicchè per mezzo d'una sì leggiadra simiglianza spiegò il Petrarca il suo sentimento, dandogli col suo ingegno novità, e lasciando a gli uditori il gusto di giugnere con lieve studio al fignificato proprie. Altrove apporta la ragione, per cui à Laura ancor giovane poco dissipiacesse il morire; e questa è una similiandine.

Che gentil pianta in arido serreno Par che fi disconvenga; e però lieta Naturalmente quindi si diparte.

La Fantalia però (il che spesso accade) anch'esse è concorsa a sar più gentile quesso pensiero, attribuendo alla pianta il senso dell' alleguezza. Che se corosseremo, ove sia sondasa la bellezza d'una Immagine adoperara dal Tasso, vedremo che due simiglianzo so hanno data l'anima. Descrivendo questi la beltà, e il valer di Rinaldo gosì parta:

Be'l miri falminar tra l'armi auvolto, Marse il direfti, Amor, se scapte il volso.

Maravigliola nel vero è quella l'ammagine, si perchè brevemence è espossa, si perchè la simiglianza è presa da oggesti marsica, quali sono Marte, ed Amore, benchè Numi sati. Se il Tasso puramente, e senza queste simiglianza avesse rappresentavo il suo fentimento con dire; che se su rimiri in battaglia Rinaldo, lo seorgi valorosisseme; se il miri in volto, lo scorgi bellissimo: certamente in tal guisa il pensiero non sarebbe più maraviglioso, nè nuo vo, e non porterebbe seco emimente leggiadria. Laddove nell'altra guisa, cioè per l'unione delle simiglianze, riesce bellissimo. E ciò sa sovoniemi di Omero, che nel lib. 7. dell' Hiade nobilimente paragona a Marte il suo Atace.

Artap inudi narra uspi ppot lesare réves, Zivar' inud' dés es nelàpies i preras line. Poichè cimo dell' armi il corpo egli chbe, Qual si muove il gran Marte, ench' cè si mossé. Il che su pure espresso dal medesimo Tasso in altri versi.

Ma conciossiacolache nella Immagine soprammentovata del Tasso. la Pantasia abbia la sua parte per cagion della Metafora, diziamo, che si sogliono usar le simiglianze anche in quest'altra guisa, cioè col trasportare il nome dell'oggetto simile in un'altro oggetto. A questi si fatti accoppiamenti, e trasporti comunemente diamo il nome di Metafore, o Traslazioni; e in effetto altro non son quefte, che simiglianze, e comparazioni compendiare; e ognuno scorge di leggieri, che dalle similitudini fingul descritte passano i Poeti a sormar le Traslazioni senza satica i Chi dice: Rinalde è in armi valorofo, come la stossa Marie, usa la simiglianza puramente, e fa servirla per sola comparazione, che Immagine fu ap. pellata da'Greci. Ma chi passa più oltre, e dice: Rinalde in battàglia è un Marte, ecco la medesima simiglianza usata col trasporto del nome dell'oggetto raffomigliato nell'altro oggetto. Queste Traslazioni però debbono dirsi Immagini non dell'Intelletto, ma benst della Pantalia, perchè dirittamente non contengono il Veso proprio dell'Intelletto. Perchè è Verissimo secondo l'Intelletto, che Rinaldo è somigliante a Marte, perciò propriamente attribuiamo all'Intelletto la prima Immagine. Ma la seconda appa. re solamente Vera alla Pantasia, e per tal cagione l'appelliamo Pantastica. Adunque appareien prima all' Intelletto, o vogliam dire all' Ingegno il ritrovar simiglianza fra gla oggetti ; e su questo fondamento poscia può la Pantasia appoggiare le Immagini sue. Cost l'Intelletto riconosce fra loro somiglianti il Lusso, e il Ladro, posciache ambi rubano in casa de ricchi, onde con verità può dire: che il Lusso è come il Ladro. Ma la Fantasia maggiormente s'inoleza, e dice che in fatti il Lusso è un Ladro. Questo sentimento appunto con gran gentilezza fu espresso da un de' più eloquenti Oratori d'Italia in tal maniera : Il luffo è un ladre dimefice. il quale con licenza de padroni, che l'introducono in casa, ruba affaisfimo. Per la stessa cagione è nobilissimo un Terzetto di Dance nell? undecimo del Purgat là dove per descriver la Fama, scuopre la fimiglianza, che passa tra essa, e il vento, esprimendola in guisa di Metafora.

Non è il mondan romore altre che un fiase.

Di venta, (a) ch' or vien quinci, ed or vien quindi,

Q 4

E mu-

<sup>(</sup>a) Ch'or vien: quinci, ed or vien: quindi.):

1 Mil. e Dante della Crufca stampato in Firenze nel 1585... o or ...

Non è il: mondan rumore altro che un frato.

Il Petrarea prese da Dante questo nobile sentimento, e l'esprese con forza, brevità, e leggiadria nella Canzone: E vo pensor; riducendo la fimiliandine al simile stesso, e facendo tutt'uno.

E muta nome, perebe muta lato.

Dalle quali cose noi apprendiam sempre più la differenza, che passa fra le Immagini Fantastiche, e le Intellettuali. Quelle dirittamente son False all'Intelletto, benchè indirettamente . cioè nel fignificato loro, ei le conosca per Vere. Queste son dirittemente Vere, e tali compariscono al nostro Intelletto. Ostre a ciò intendiamo il viaggio, che fa l'Anima nostra nel formar le Immagini. Scopertasi dall' Intelletto qualche corrispondenza, o simiglianza fra due oggetti, se ne forma una Immagine vera Intellettuale, qual sarebbe il dire; L'Oro è come i servi, da'quali trae gran bene, chi sa lor comandare, gran male chi fi lascia dominare da eff. Questa Immagine medesima, che come ognun vede è verissima a dirittura, può abbracciarsi poscia dalla Fantasia, e divenire Immagine Fantastica, come avverrà dicendosi con acutezza: L' Oro è ottimo servo, pessimo padrone. Non è dirittamente Vera all' Intelletto questa altra Immagine, ma solo indirettamente sa conoscere la Verità. Appresso può dilatarsi la Traslazione suddetta à e formarsene una più distesa Immagine Fantastica, dicendosi per esempio: Oro, tu mantieni in mia casa una guerra continua, tu disturbi i mici sonni; e laddove tu dovresti sarla meco da servidore, la fei da padrone &c. In fine possono talmente dilatarsi queste Immagini Fantastiche, col singere anima, e corpo ne gli Affetti, ne'Vizi, nelle Virtù, e in mille altre cose inanimate, che talvolta giungano ad empiere un'intiero Poemetto. Sicchè le Metafore, e altre vaghissime Immagini della Fantasia hanno il lor fondamento sora quete simiglianze, che l'Intelletto veloce, e vasto va raccogliendo da i vari, e lontani oggetti.

Potrebbesi comporre un compiuto volume intorno alle sole Metasore, tanto è copioso l'argomento loro, e traendosi quindi la bellezza, e l'anima d'infiniti sentimenti. Ma io mi rimarrò di parlarne, bastandomi l'avere accennato questa sì ampia, ed usata maniera di adoperar le simiglianze, e rimettendo il Lettore a quanto ne hanno acconciamente i Maestri dell'Eloquenza trattato ne'libri loro. Solamente reputo necessario il sar'avvisati i giovani, che in ciò molto non si sidino alla scorta, a gl'insegnamenti, ed esempi del Tesauro, il quale sorse più di tutti copiosamente, ma

len-

Ma fe'l Lazino, e'l Grece

Parlan di me dopo la morto, è un vento.

Il Petrarca studiava in Dante; il Tasso studiava in Dante, come si vede dalle spesse imitazioni nel suo Poema; e si sà, che tutto l'avea egli possillato al par di Platone. Debbiamo studiarvi ancor tutti: che il sugo, e'l nervo del dire, la maestà, e la varietà del numero, l'evidenza, la forza, e in ispecimla proprietà indarno altronde s'apprende. senza fallo men bene di tutti, ha ragionato delle Metasore nel suo Cannocchiale Aristotelico, almen per quello che riguarda gli esempj. Io per me credo, che difficilmente possano da chi ha buon Gusto approvarsene molte, ch' egli appruova; come per esempio: Che le gocce di sangue sudate da Cristo nell'Orto surono tanti globi, anzi Mondi, sotto il peso de' quali il divino Atlante gemeva. Che l' Ape è un' Amazzone alata, una tromba, e Maga volante, una viva faretra di dardi. Che l' Ambra è un fuoco aggliacciato, una luce viscosa, un' oro fragile. Che il Rusignuolo è un' organo senza canne, e l'organo un Rusignuol senza penne. Il che mi sa sovvenire altre non men gentili Metasore composte da un Poeta corrompitor samoso della Poesia Italiana, voglio dire del Cavalier Marino, sopra uno de' mentovati uccelletti. Farei torto a que' versi, non rapportandoli.

Chi crederà, che forze accoglicr possa Animetta si picciola cotante;
E celar tra le vene, e dentro l'ossa Tanta dolcezza un'atomo sonante?
O ch'altro sia, che la lièv' aura mossa Una voce.pennnta, un suon volante,
E vestito di penne un vivo siato,
Una piuma canora, un canto alato?

Nè pur crederei, che piacessero a' saggi Intendenti queste due astre Metasore (a) del Tesauro, cioè: che le nevi son freddi Gigli

dell' Alpi, e i Gigli animate Nevi de gli orti.

Il Tesauro però sonda queste ultime sull'esempio di Aristotele, il quale nella Poetica, e nella Retrorica dice, avervi Analogia, o proporzione, e simiglianza fra la Tazza di Bacco, e lo Scudo di Marte; onde permette a' Poeti il nominar la Tazza Scudo di Bacco, e lo Scudo Tazza di Marte. Son queste le parole nella Poetica ε δίοι διμοίως έχει φιάλη πρός Διονυσον, κὰ ἀσπίδα κρός Αβην, ερεί τοίνυν κὰ τύν ἀσπίδα κιάλην Αβεως, κὰ τὴν φιάλην ἀσπίδα Διονύσου. Simile proporzione, e riguardo ba la Fiala a Bacco, e lo Scudo a Marte: dirà adunque il Poeta e lo Scudo Fiala di Marte, e la Fiala Scudo di Bacco. Ma io certamente confesso in questo luogo, la mia ignoranza,

<sup>(</sup>a) Ove si parla delle Metasore del Tesauro, sarebbe stato bene per util pubblico aggravare la mano sopra quel Libro, che inganna il Mondo sotto nome d'Aristotele, e ha riempiuto l'Italia di concettini ; ed egli è pieno d'arguzie frivole, bussonesche, puerili, insulse, irreverenti. Quella Metasora di proporzione benissimo considerata da Aristotele, a quante mai sciocchezze gli aprì la strada? Pure vi ha del buono in quel Libro, come l'Indice Categorico, il riconoscere le misure, e le corripondenze nelle parti del periodo. E egli era uomo di dottrina, e d'ingegno vivo e brillante; ma per istemperata ambizione di novità si stravolse.

non menche il mio ardire le voglio credere più tosto errore in me stello, che in Aristotele: quando confesserà, che nè pur questo esémpio d'Aristotele mi può piacere. La ragione, per cui tale Metafora sia disgustosa al mio palato, non si facilmente può da me spiegarsi ; tuttavia mi studierò di rapportaria in qualche maniera. Le simiglianze, che l'Intelletto osserva tra gli oggetti, e che servone alla Fantasia per formarne qualche Immagine, o Metafora, debbong esser tali, che da gli Uditori tosto, o elmen senza molta meditazione, e fatica, s'abbiano da poter ravvisare, e intendere. Poreià vaghissime ci sembrano le altre due Traslazioni recate poco appresso per esempio dallo stesso Aristotele, cioè il nominar la fera vecebiezza del giorno, e la vecebiezza fera della vita. Certo è, che immantenente si scorge la simiglianza, che è fra la Sera, e la Vecchiezza, conoscendos, che l'una è il tempo vicino al fine del giorno, el'altra il tempo vicino al fin della vita. Nè v'ha persona sì poco intendenta del bel dire, che udendo nominar la sera della vita non comprendesse parlars della vecchiezza, e udendo nominar la vecebiszza del giorse, non conoscesse, che si parla della sera. Ma eiò non avverrebbe, credo io, se da qualche Poeta si nominasse la Tazza, o per meglio dire, il Fiasco di Marte (a), e lo Scudo di Bacco; imperciocche o non s'intenderebbe pun-

<sup>(</sup>a) Il Fiasco, come tradusse il Castelvetto, è più somigliante a male, che Tazza. Fiala è vaso corpacciuto, e il Fiasco altres); per mescere, più che per bere. La Tazza è vaso spalo, e per bere. A tradurre esala Tazza, non è ben tradotto. Potrebbesi tradurre Ampalla; ma questa è più per l'acqua, e si usa per quelle da Altare. Boccia e Guastada; ma son più da delicati, che da Beoni. Laonde Fiasca è il nome più comodo di tutti per l'arnese di Bacco. Perciò non senza buon fondamento il Ca-Relvetro così tradusse. Ma perchè ella sosse detta Seuda di Bacca, la ragione del Cafielvetro, come è fiato dottamente offervato dal Sig. Muratori, par ricercata,e non. è la propria. Dionisio Trace, Gramatico insigno, tiserito da Ateneo Lib.XI.l'epiteto, che dà Omero alla Figla di duosteron, mon ispiega, come altri, per vaso. che fi posi da tutti e due i lati; ma per auque meu, corrente interno, come egli spone. προγγύλυν, πυπλοτιρό τη σχήματε, conda di figura, civante al cerchia. Edente, a cui ella è comparata, è Soude conde. L'uno e l'altra ha Colmo. Lo Scudo umbonem; l' Inghistara, o Guastada, babet umbilicum, o un nerche anche l'etimologia di Guastada è da yaspe (quali gastrata) altra sorta di vaso corpacciuto, come presso allo. stesso Ateneo : che il nostro Boccaccio disse Grafia, usando la parola Siciliana, vaso. di terra, che ha corpo in fuora. Dall'effere adunque tanto la Fiala, che l'Aspide, o Scudo,, tondi, e colmi nel mezzo, fi possono tra loro colla proporzione, a gulfa che fanno i Geometri, comparare, e dire : Come sta lo Scudo a Marte, con la Phiala a Bacco. E perchè anche lo Scudo s'imbraccia dalla fittifra ; e la Phiala altres) , per effer pronti a mescere nella Fazza, o Bicchiere, che fitien nella ritta : come tra loro properzione. E che la Fiala fosfe di collo stretto, come il nostro Fiasco, pare che ce l'accenni Pindaro, quando nell'Ode VII delle Olimpie, a principio chiama la Piala liber durinou nuxualo que spirat Ch'onero, divito por rugiada sollo: che quel xxXxx [ " pare che spieghi il romore che sa il vino, quando il mesce dal fiasco, a

punto, o folo con istento s'indovinerebbe, che la prima Traslazione significhi lo Scudo di Marie, e la seconda il Finsco, ola Tazza di Batco. Immagini ciascuno di trovare in qualche componimento o l'una o l'altra di queste Metasore, e ponga mente, se pur potesse comprenderne il suo significato senza usar la notisia avutane dal Pilosofo Greco. Nè viene altronde la difficultà d'intendere queste due Metasore, se non dalla poca simiglianza, che è fra so Scudo di Marte, e la Tazza di Bacco. Essa non può mai, o non può senza grande stento scoprissi da gli Uditori. Veggiamo, qual simiglianza ritruovi l'Intelletto d'Aristotele fra questi due oggetti.

Dicono alcuni Comentatori, fra quali è il Robortello, che convengono, e son fra lor simiglianti la Tazza, e so Scudo, perchè ambi son propri, e convenienti ad una persona, quella a Bacco, e questo a Marte. Ma sì leggiera è tal simiglianta, che nulla più; poichè nè la Tazza è sì propria di Bacco, nè lo Scudo convien tanto a Marte, che non possano e l'una, e l'altro dirsi propri d'altre persone; non essendo essi propri a Bacco, e a Marte, come è il Fulmine a Giove, la Clava ad Ercole, e il Tirso a Bacco medesimo. Che se bastasse questa tale proprierà per son dare una Metasora, sarebbe secito il chiamar la Scudo Sampogna di Marte, e la Sampogna Sendo di Pan; la Clava Tazza d'Ercole, e la Tazza Clava Bacco: essendo queste cose proprie di que personaggi. Aggiungono altri Sponitori, e spezialmente il Piccolomi-

da atro vaso di stretto cello, che noi diciamo fare Glo Glo. In Apollonio ne 2. dell'Argonautica Καχλάζοντος δεέτ με πόματος δχείο,

Schiuma di firepisofa onda spurava, .

matiniferer è spiegato velo à ze urevasi eves. Più giusta Metasora di proporzione sarebbe quella, a mio giudizio, di chiamare il Mersello sabbricato da Vulcano, Asta Lannia; siccome io stimo, che si debba per avventura intendere in quel versi di Nonmo nelle Dionisiache Lib. 20. il quale ho io rutto tradotto, insteme convetti gli E. pici, e Boszolici Greci. Dios d'uno de gli Del Rasopa, aglinoli di Vulcano:

Anti de Adunto Escus ones nome norme depudo Aduntes neutros en en espector de massis Guerras estantes de destra nome estantes de destra nome Assa Longia de patrio inondino, Longia de patrio inondino, Longia de portantificachi

Lampeggiante coltel sospeso.

I quali sono nella versione Latina stroppiati, e rali risorrati de un Veneziuno, che ustimamente ha stamparo de Diis Cabelrio. One avendo ossorrato, che selle medaglio i Cabiri tengena manisestamente nella mano un Martello, simbolo d'esse figliagli di Vulcana: mi pare di poter dise, che l'Assanzia in Nonno posta lignificare Martello, proprio strumento di Vulcano, conse è la Fiale di Bacco, e lo Scudo di Marte.

ni, che così la Tazza è arnese, ed instrumento di Bacco, come so Scudo è strumento, ed arnese di Marte, e che su questo rispetta è sondata la Metasora. Ma perche la Lancia eziandio è instrumento di Marte, e pur sarebbe una sconcia Metasora il chiamar la Tazza Lancia di Bacco, convien che costoro di nuovo abbiano ricorso ad altra cagione, e v'aggiungano la simiglianza, che è stra la Tazza, e lo Scudo per cagione della ritondità, e cupezza. Contuttociò nè pur questo basta. Certo è, che il Tirso, e la Lancia convengono insieme, perchè sono instrumenti, l'un di Bacco, l'altra di Marte, e sono ancor per la figura simiglianti, come si può intender da Virgilio nell'Egl. 5. ove chiama i Tirsi aste,

Et foliis lentas intexere mollibus bastas.

e da Ovidio parimente, che scrisse:

Ut quas pampinea tetigise bisorniger basta Creditur.

Nulladimeno poco buona Metafora mi parrebbe il chiamar Lancia di Bacco il Tirso, e Tirso di Marte la Lancia. Direi altresì, che non potesse chiamarsi Caduceo di Marte la Lancia, nè il Caduceo Lancia di Mercurio, benche sieno ambedue strumenti propri di que' personaggi, e simili nella sigura. E la ragione si è, perchè troppo nell'azione, e nel ministero, per cui sono instituiti, disconvengone fra loro il Caduceo di Mercurio, e la Lancia di Marte. Che se potesse provarsi (come par che si pessa coll'autorità di Macrobio, e Diodoro) che il Tirso a Bacco servisse nella medessima guisa, che la Lancia serve a Marte, cioè per combattere: allora poi la simiglianza ancor del ministerio porgerebbe ragionevol fondamento alla Metafora, e potrebbe nomarsi Lancia di Bacco il Tirso, e Tirso di Marte la Lancia.

Adunque per ben fondar Traslazioni sì fatte, è d'uopo che oltre alla fimiglianza della figura vi sia quella del ministerio, e dell'azione. E se n'avvide il nostro Lodovico Castelvetro, uomo acutissimo e degno d'eterna lode. Perciò s'avvisò egli di dire, che lo Soudo di Marte, e il Fiasco di Bacco son fra lor simiglianti nell'usizio, e nell'operare, perchè quello disende Marte dalle ferite, e l'altro disende Bacco dalla sete Ma vinca l'amore della Verità. A me troppo ingegnosa, e poco sicura pare questa ragione del Castelvetro. Se bastasse una tal simiglianza per ben sondare una Metasora, potrebbe il Fiasco chiamarsi eziandio Elmo, o Corazza di Bacco, essendo che non men queste armi sono arnessi di Marte, e il disendono dalle ferite, che il Fiasco sa arnese di Bacco, e il disenda altresì dalla sete. Ciò non potendosi, convien per conseguente dire, che zoppichi da qualche lato la simiglian-

fliame immaginata dal Castelvetro. Ed ecco appunto, ove sta nassoso l'equivoco. Vero è propriamente, che lo Scudo disende Marte da i colpi nemici, e che questo è l'usicio, e il ministerio dello Scudo 3 ma non è vero propriamente, che il Fiasco disenda Bacco dalla sete. L'usimo del Fiasco è contenere il vino, e portarlo alla bosca di chi bee, o al più di smorzar la sete (benchè ciò sia propriamente azion del vino, e non del Fiasco) la onde il dire, ch'esso disende dalla sete, e detto non proprio, ma traslato, o Metasorico. Non è dunque proporzionata la simiglianza d'azione fra questi due oggetti, essendo propria l'azione dell'uno, e Metasorica quella dell'altro. Nè si può acconciamente sar sondamento sopra una Metasora; altrimenti non vi farebbe oggetto, da cui non potessimo trar sì satte simiglianze per sormar Traslazioni.

Il perchè ci par di trovare in questa Metafora di Proporzione (così la chiama Aristotele) due difetti, l'uno però cagionato dall' altro. Il primo si è il non avere la Tazza, e lo Scudo, simiglianza fra loro d'azione, e d'ufizio; poichè l'uno serve a Marce per difenderlo dalle ferite, e l'altra a Bacco per contenere il vino, ch' egli vuol bere; quello è in umento, con cui ci difendiamo, e queila, con cui begiamo. Una tal simiglianza era troppo necessaria. per ben fondate la Traslazione; ed io voglio ben credere, che per questo medesimo difetto non sia buona, e proporzionata un'altra Metafora, che un dottissimo Scrittore poco sa menzionato propone per esempio di ben fatta. Dice egli, che siccome il Freno regge il gavallo, così il Timone governa la nave, e perciò possiam dire Freno della nave il Timone, e Timon del cavallo il Freno. Ma, se ben si considera, non è assai simigliante l'ufizio, e l'azione di quesi due oggetti. Serve il Freno al cavallo per arrestarlo, e temperar l'empito suo nel corso. Serve il Timone alla nave per volgerla da qualche lato, o condurla dirittamente. Sicchè altro è l'ufizio del Freno rispetto al cavallo, altro quello del Timone rispetto alla nave; e perciò io non oserei almen dire per Freno il Timon del cavallo. Che se il Freno serve ancora al cavallo, per volgerlo da questa parte, e da quella, come serve il Timone alla nave; tuttavia intendendosi da gli uditori, quando si nomina il Freno, il solo suo proprio ufizio, che è quel d'arrestare, o temperar'il corso del cavallo, non può costo comprendersi proporzione fra lui, e il Timone. E di fatto quando noi diciam raffrenare, por freno, tenere a freno, rallentar'il freno, intendiamo solamente l'azion del reprimere, o concedere la carriera a qualche cosa. Nulla dico, mancar la simiglianza di figura, la quale dovrebbe ajutar la Metafora del Preno, e del Timone, e la quale trovandosi unitamente colla simiglianglianza del ministerio fra i legni, che reggono una carrozza, e una nave, fa che ragionevolmente l'uno e l'akto portino il medesimo nome di Timone.

L'altro difetto, confeguente al primo, nella Metafora delfo-Studo, e della Tazza, è il non far cofto comprendere a gli Uditori ciò, che vogliano fignificar la Tazza di Marte, e lo Scudo di Bac-60. Nelle belle Metafore il nome trasportato ci conduce per la chiarezza della fimiglianza a facilmente intendere l'altra cosa. Per esempio questi nomi d'Occaso, e di Morse posti in Metafora ci fan tosso conoscere il Vero. Chiamandosi da noi Occase della vita la Morce, questo Occaso ci riduce subiro a memoria il giorne, che finisce, e la vita, che finisce; e chiamandosi l'Occaso del Sole Morte del Giorno, immantenente comprendiamo il giorno, che finisce. Ma ciò non accade, quando si nomini Tazza di Marte uno Scudo, perchè la Tazza non ci conduce a memoria Bacco, non essendo essa tanto propria di lui, che non convenga ad altri-E lo stesso dee dirsi dello Sendo di Bacco, il quale Seudo, per esfer proprio di molte persone, non ci sa sovvenir di Matte. Evvi dunque tra la Metasora dello Scudo, e della Tazza, e fra l'aitra dell' Occuso, e della Morte, quelta differenza: L' Occaso, e la Morte convengono insieme nell'azione, cioè nell'essere il fine, questa della Vita, e quella del Giorno; e oltre a ciò tosso ci fan sovvenire o della Vita, o del Giorno, che vanno a finire. Ma lo Scudo, e la Tazza non son fra loro fimili, se non nella figura (è questa simiglianza non basta) e oltre a ciò non ci fatt fovvenire dell'oggetto, de cui son presi, sioè di Marte, o di Bacco. Finalmente io dico, che al più al più potrebbe una di queste Metafore acconciarsi col continuaria, dicendo fin veder però prima ana Tazza): Ecco lo Scudo, con cui Bucco si difende dalla sete. In veder poi uno Scudo, parmi difficilistimo, che mai si possa con leggiadria nominar Tazza, o Fiasco, perchè fra il Fiasco, o sia fra la Tazza, e lo Scudo non so trovar fintiglianza veruna bastevole a trasportare il nome della prima al secondo. Ma troppo omai ci fiam perduti intorno alle Metafore, che louo Immagini Fantastiche, e di cui conveniva trattar nel Libro pullato. Ricorniamo dunque al proposico.

## CAP, II.

Delle Immagini Intellettuali di Relazione. Loro esemps. Valor di Pindaro, e sua disesa. Economia d'una sua Canzone.

Edutosi da noi, come le simiglianze scoperce dell' Intellerto fra le cofe ancor lontanissime, e diverse, danno l'essere a varj nobilishmi, e vaghi sentimenti, o vogliam dire Immagini Ingegnole: ora è necessario osservar più minutamente, che oltre alle simiglianze ci sono altri infiniti rispetti, dipendenzo, e per così dire legami tra le cose dell'universo, su' quali si fondano moltissime altre Immagini dell'Intelletto. Alcuni di questi legami, che Relazioni possiamo appellare, sono si manisesti, che ogni rozza persona può scorgersi. Altri sono più ascosì, e meno osservati. Chi patla d'un Principe grande, e valorolo, facilmente sa, che hanno rispetto, relazione, legame con lui i superbi Palagi, le ricchezze, i popoli suoi sudditi, le Città, i soldati, i nemici, gli Avi gloriofi, ed altri sì fatti oggetti. Ma non faprà, per cagion d'elempio, si agevolmente, che abbiano legame con quel Principe il Cielo, le Muse, i Monti, gli Broi dell'antichicà, e simili ancor più divers, e lontani oggetti. Volendosi dunque lodare un viranoso, e valoroso Principe da un Poeta, potrà venirgli in mente: Che ne gli alti Palagi, e ne' suoi ricchi arredi si può leggere la di lai maestà; ebe i popoli suggesti godono di fasto quell'aurea Eta, che gli amichi sogmorono; che sotto la sua condocta non v'è sì difficile impresa guerviera, di cui non fi promettano vittoria i suoi soldati; che i nemici stessi col timore confessano la gloria, e la virsi d'un Principe si prode; ed altre simili Immagini figlinole dell' Intelletto, alle quali concorrerà con qualche ornamento ancor la Fantasia, in osservando i legami di tanti altri oggetti col mentovato Principe. Perlochè noi diciamo, che il ben conoscere le tante Relazioni, che vallano fra tutte quante le cole, è un ricchissimo fonte, de cui sogliono tratsi molti belli, e nuovi sentimenti sopra qualunque materia. E nel vero l'Intelletto, o la Mente nostra, è una Potenza grande, ed universale, che può stendonsi con lince infinire per infiniti oggessi sì pallati, e presenti, come futuri. Può esso disaminare, e raccogliere unue le relazioni, e i legami più acconci, che sieno tra quegli oggetti, e quello, ch'egli ha preso a trattare in versi. Chi è dotato d'Ingegno più valto scornerà più lungi, e rroyerà fra le cole legemi nobilistimi, e non mai osservati per altro Intelletto, onde formerà Immagini maravigliose, e dilettevoli, perchè novissime, e punto non aspettate. Nè solamente sono utili, ma sono ancor necessarie queste scorse dell'Intelletto per ben trattare un'argomento; poiche gli argomenti ordinariamente non son per se stessi cotanto ricchi, e secondi, che possano somministrare all'Intelletto del Poeta molti concetti. Conviene perciò, che egli per necessità cominci ad uscir suori delle viscere, e del centro, per dir così, della materia, e a girarle intorno col trascegliere que' legami, che hanno con esso lei le altre cose.

Ma conciossache di sopra si sia da noi favellato de'Vosi Poetici, abbiam quivi ancora in parte disegnata quest'azione dell'Intellet. to, non essendo le operazioni della Fantasia Poetica disgiunte da quelle dell'Intelletto, e servendosi altresì l'Intelletto della Fantasia per raccogliere i legami degli oggetti. Nulladimeno perchè ne' Voli Poetici le Immagini ora Tono propsiamente concepute dalla Fantasia, e ora dall' Intelletto, come può apertamente vedersi nella Canzone del Petrarea da me rapportata, la quale comin-

cia:

Che debbo far? che mi configli, Amere?

perciò in questo luogo mi sarà lecito aggiungere qualche preciso esempio intorno al saccoglimento delle Relazioni, e de'legami, fatto dal solo Intelletto; mostrando nel medesimo tempo, come la Fantalia unitamente con lui ne tragga profitto. Qualora dunque i Poeti, spezialmente Lirici, prendono a tractare un qualche argomento, in due maniere sogliono essi considerarlo; o in se stesso, o colle Relazioni, che hanno con lui mille altre cose. Nella prima cercano le bellezze interne della materia, nell'altra le esterne; e sì delle une, come dell'altre si vagliono per adornare i lor componimenti. Consistono le bellezze esterne in ritrovare i legami suddetti, e le relazioni, che hanno gli oggetti esterni col suggetto preso. Di queste, o l'Intelletto, che le ha scoperte, o la Fantalia se ne serve, per formarne Immagini o Intellettuali, o pur Pantastiche, siccome faremo apparire con gli esempi, tratti da due nobilissime Canzoni dell'Ab. Alessaudro Guidi. Vuol'egli provar nella prima, che all'Accademia de gli Arcadi erano necessarie le Leggi, e ponsi a ragionar dell'Età dell'oro. Certo è, che da altri Ingegni non potrà agevolmente rinvenirfi o legame, o almen quel leggiadro legame, ch'egli tanova tra questi due oggetti. Eccovi come egli ne parla. E' costume de gli altri Poeti l'annoverar fra le lorod korie quella dell'Età dell'oto; ma egli inaspetcatamente comincia a dire, che non si vide giammai questa sì felice Età, e che solamente i nostri desideri l'han renduta famosa.

. .

Io non adombro il vero (a)
Con Infing bieri accenti:
La bella Età dell'oro unqua non venne.
Nacque da nostre menti

Entro il vago pensiero,

E nel nostro desis chiara divenne.

Poscia rende ragione di ciè con dire, che in egni tempo vissero de gli scellerati, i quali meritarono co' lor vizi d'esser puniti dal Cielo, saonde aggiunge:

Or, se del Fato infra i tesor felici Il Secol d'or si serba,

Cerso so ben, che non apparus ancora

Un lampo fol della sua prima Aurora.

Dal che segue secondo la mente del Poeta, che in ogni tempo su necessario il rassrenar colle Leggi la perversa inclinazione de gli uomini. Questo è il non aspertato legame, che ha l'argomento preso dal Poeta coll' Età dell' oro. Nerone astresì, e Romolo paiono, e son due oggetti lontanissimi dal provar la necessità delle Leggi, e perciò disgiunti dal suggesto proposto. Pare scorgendosi dal Poeta, che il primo dopo cinque anni d'un virtuoso, e lodevole governo, si cangiò in sieso Tiranno; e il secondo, quantunque professase vita pastorale, che è quanto il dire innocenza di costami, e cuor mansueto, audiàdimeno assalito dall'ambizione giunse a suenare il fratello: quindi prende argomento l'Intelaletto per provare la necessità delle Leggi in ogni Stato, assinche non si lusinghino i supposti Pastori dell' Arcadia di poter senza Leggi menar vita innocente, e purà.

Nell'altra Canzone sopra il Sepoleso della Reina di Svezia e possiamo ammirar le Immagini mackose ritrovate dall' Intelletto e adoperate dalla Rantasia. Con quel Sepolero osserva il Poeta, che hanno relazione e il Secolo, che sinisce, e il Secolo, che comincia. Immagina perciò la Fantasia, che il primo incontrerà

Tome I. R. con

E'nei d'area yursi unpres
Manápus vis eiv eiv.
A'osraum. anipose liverye
Ounsed manayépus

A me cosa impossibile savid
Ghiotto appellare alcuno de' Beati.
Langi me'n stengo. Pictol sa sevinse
Gnadagno il maldicente.

<sup>(</sup>a) Io non adombro il vero ec.) Simile è questo volo a quell'estro di Pindaro nella prima Ode delle Olimpio, ove sa il religioso, e si dichiara di non volor favoleggiare in dispregio della Divinità, come gli altri Poeti.

con intrepidezza la morte, sagendo egli che per sagion di questo Sepolero viverà eterna la sua memoria. Parle appresso, che lieto abbia da nascer l'ahro, perchè portà miran l'una alesta a Cristina. Dopo aver dunque proposto son singular massià queste Fanzastiche Immagini.

Già sente a tergo à sorrider ucioni

Della novella Etado il Secol nostro. E già prissa a deparre il fran dall'ore;

E già di gigli ingbirlandata, a d'eftre

Presso l'Indiebe foci

Attende la bell' Alba il miovo cupie r ...

Dice del Secolo sedente:

E questi incontra il fue fictale arrare,

E interpide softient il grande edicto,
Che ancer cadendo eternerà se stesse;

C'ho antor caanaa sistema ja pegwy Perd ch' ai para ampueffa

Nella sua front il suo gran some favitso. Agginngo, parlando dell' Aurora del miovo Serolo:

E quella, che sul Ganze al curso è dosta, su Surgerà liesa an grand' usivi intenta,

Solds mister consense

L'Urna Peal, obr al Centr to s'apprefia.

B qual relatione, è legame sapranno mai discoprire gl' Ingegat mediocri fra questo Sepolero, e i Rebarbari, e i popoli Gentifi dell' Etiopia, dell'India, dell'Asia? E pure eccevi qual legame

fra loro fi sonopra dalla mente vasta del Poeta.

Verran sul Tebro gli Bisopi, e gl' Jadi.

B di barbave bende avvolei i crini

I Re dell' Afra alta bell' Urma innungi.

Da Lei fpirar veduan lampi divini,

E move ente, e quindi

Sorgere il Foro da' suoi sucri avanzi. Deporran l'afte, e i sanguinosi acciari

A piè della grand' Drna i Re guerrieri

Bi feroci penfieri

De dar from able Terre, o leggo a b Maris

Non mireran ne Sofpirati Imperi

Pin l'antiche lusinghe, e 7 primo volto:

Che da' suoi raggi accolto

Il lor desio prenderà a sdegno il sucle,

E spiegberà sol per le Stelle it volo. In questa maniera volano i pensieri Poetici per cento lontani,

e diventi negetti, zicrovando in esti, e crasoppliendo da esti i legami niù nobili e meno offermi per formarne bellissime, e mave Immagini ora colt' Intelletto per colla Fantafia, appartenensi all'argomente provolto. E vaglia il vero, senza l'osservazione di tai legami non si comprenderanno mai bene le bellezze, che pur son tante, ne'versi di Pindano. Veno è, che per ben gustar quel Poeta, converrebbe posseder pienamente l'orudizione, e la Linqua Greca, non giungendo to Traduzioni, che finora se ne son fatte, a raptrefement la forza, leggiadria, e givezza di quel va-Ro Ingegno, ne la magnificenza, il numero, e la disposizion delle sue parote. Cereamente non poce obbligazione abbiamo all'Adimari, che già ne crasteto l'Opere in versi lealiant, e dottissimamente le comento. Mu si vuol confessare ancora, che l'essersi egli voluvo aftringere alta logge delle Stauze, e alla dura necessità delde Rime, gli fece calore con poca fedeltà, sovente con poca feli--cioi - comunicare alla noftra favella i bellaffimi, e difficilissimi sendidel Groco Beech. Con custo però il difetto delle traslazioni già fattene, potran gl'Ingegni migliori in qualche parte gullare il genio di Pindaro, ponendo ben mente a i legami, ch' egli ne' suoi Paetici voli scuopre fra tontanissime cose, e sa servire all'ornamento de luggetti, ch'ei tratta. Chi a viò non ha riguardo, disavvedutamente fi conduce a socroserivere l'opinione del Sig. Perrault (a) Autore Franzese, il quale ne'suoi Paraffeli Tom. 1. pag. 235. e Tom. 3. pag. 163. e 1841 crede, e scrive, che Pindaro è un' oscurissimo, un confuso, e uno spiricaco verleggiatore. Pindaro, dice egli, è uno Scrittore, che non ba aleuna bellezza, o alcun merito, siccome pieno d'oscurità, il quale non è in pregio se non presso a un certo numero di dotti, che il leggono senza insenderlo, e che non sanno altro, che raccogliere aloune miserabili sontenze, delle quali ba seminate le Opere sue. Ma questa sentenza, come pronunziata

<sup>(\*)</sup> Se il Sig. Perrault non fosse morto, in proposito di Pindaro, pregherei Dio, che gli rendesse il conoscimento. Consello, che Pindaro, picurissimo, e pel Dialetto, e per la costruzione, a per que passaggi, o per dir meglio, salti, o voli, e per pigliare quelle voghe, delle quali non si viene costa capo. Sono noti i versi d'Orazio;

Monte decurrens, value annese subres.

Quem super notas educes ripas.

Egli è un Fiume, che precipita giù da una mantagna, e va via via crescendo tanto, ch'egli trabocca, e straripa: il ché si vede dell'entrate molte sate da una strosa nell'altra senza fermarsi, che è un passare l'usate rive. Che perciò Orazio giudiciossissimo Scrittore lo stimò inimitabile, e risicoso, a chi con lui garreggiar volesse, di rompere il collo. E di vero Orazio s'è mantenuto sobrio nell'imitarso. Del resto le sentenze sue non son miserabili, ma mirabili; e veramente e in concetti, e in parole, egli è ricchissimo, beasissema versa verbousque copia, come di lui dice Quintiliano Critico molto più insigne del Percent.

da un Giudice non abbastanza intendente del Greco Idioma, giudamente meritò i rimproveri del chiarissimo Sign. Bòileau. E posiciachè sa questo Autore manisestamente apparire l'ingiustizia dell'indiscreto Giudice, a cui paiono scipiti, e privi di connessione, e relazione i primi versi della prima Ode Pindarica, a me pur giova di qui rapportare alcuni de'legami, che parmi di ravvisare in quell' Ode medesima.

Quivi prende il Poeta a lodare Jerone Re di Siracula, il quale era stato vincitore nel corso de' cavalli ne' Giuochi Olimpici. Comincia adunque l'Oda con maniera ingegnosa, cioè col trovar legame fra que' Giuochi, e l'Acqua, e l'Ora, considerando questi sì diversi oggetti come corrispondenti a cagion dell' utilità ed eccellenza loro. E dice, che se volesse cantare le maraviglie della Natura canterebbe l'Acqua, e l'Oro, due eose tanto utili ed eccellenti al Mondo. Ma che avendo deliberato di cantare le azioni de gli uomini, non v'ha cosa più illustre, ed eminente de'Giuochi Olimpici. Ecco i suoi versi da me, senza dilungarmi dal Poeta, volgarizzati:

(a) Ottima è l'Acqua; e l'Oro,

Come

(4) Di questa Ode io ne tradussi il principio una volta così:
Ottima è l' Acqua: l'oro Qual fuoco in notte acceso, In mezzo all' altra spieca Prode ricchenza. Se i Ludi celebrare Agogni, o caro enore, Del Sol tu non vedrai Un' altra più splendente Di giorno, e ardente Stella, Per l'etere solingo. Ne de gli Olimpii Ludi Canterim Ludi più chiati; Onde il famofo Inno interne si cinge Alle menti de favi, celebrando Di Saturno il Figliuolo, e all'alta andando Ricea beata Cafa di Jerone; Che lo scettre governo di ginstizia Nell'abbendante di greggie Sicilia; Che di tutte Virtudi Cogliendo va le cime, E Inco anco gioiofo Di Musica nel fiere, Con cui scherziamo nomin sevence A tara menfa intorno. Dal chiedo sue or Deriese cetra

Statca; se a te di Pisa e Ferenico

Come riluce il fuoce
Infra i notturni errori,
Tal fra superbi arredi anch' ci risplende.
Pure, o mio cor, poiche disto ti prende
Di consecrare alle battaglie il cauto,
Come non v'ha di giorno
Ne' deserti alch Ciclo
Aftro del Sol più luminosa, e bello,
Così non mirerai sopra la Terna
Dell' Olimpica pugna altra maggiora.

Tomo I.

R 3

D' I#-

La Grazia punco 🕆 Sotto delcissime Cure la mente mile : Quando presso Alfeo correa Portando l'agil corpo Ne coift, fenza fprone. Colla vistoria moleulo il padrone. Siraculan, godante di cavalli. Rege, il cue nome splende Del Lidiano Pelope Nella forte Colonia, Dell' ambse dal possere Nettunno Guarda-terra: Che da netto laveggio il trasse fuore Cloto, d'avorio il lieto omero adorno. Ab! quanti mai miraceli! 2.1. \* E la mente de mortali, Oltra'l vero discorso, Di dipinte bugie istoriati, Delle favole ingannano i racconti.

Finqu' io tradossi, esimqui ho trascritta la mia traduzione. Reschè poi Pindaro abbia qui satta menzione dell' Acqua, e dell' Oro, molte cose ha detto il Sig. Boileau. Ma io non vorrei tanto indovinare, massimamente essendo l' Acqua, e l' Oro, cose disparatissime; ne mi pare verisimile, che Empedocle discorrendo dell' Acqua, parlasse anco dell'Oro. Ne mi pare, che si possa dire, che il Poema d'Empedocle, intitolato Kosmorossa (che con questo titolo è citato da Aristatele nel 2. della Fisica cap. 4.) contenesse un' Elogio de' quattro Elementi, trattando di tutta la fabbrica del Mondo; nè che egli probabilmente desse il primato all'Acqua. Anzi egli lo dava al Fuoco, se crediamo a Aristotele nel Lib.2. Tasi passimi nei sopose Cap.3. ove trattando del numero de gli Elementi, dopo aver detto, che chi ne poneva due, e chi tre, viene ad Empedocle, e dicer che a principio egli ne poneva quattro, ma che poi li riduceva a due, contrapsionendo al Fuoco gli altri tre. Ecco le sue parole: stres d'insul tra para dispunso. Sins E'unidentis, esuadosi d'i sull' s

D' Inni famosi essa argomento grande -Porge a i più dotti Ingegni &c.

Benchè non possa abbastanza colla mia traelazione sarsi comprendere la bellezza dell'originale, conturtociò che maestose, e nuove Immagini non ci sanno esservare queste rozze parole, vedendosi legati insieme l'Acqua, l'Oro, il Fuoco, il Sole, e i Giuochi Olimpici? Al Sig. Boileau sembra con ragione una nobilissima Immagine della Fantasia quel nominarsi i'desersi del Ciclo, perchè in esserva chi non sa, di qual numero infinito di Stelle sia popolato il Cielo in tempo di notte? e qual vasta solitudine per lo contrario non vi si miri al comparir del Sole?

Segue poscia Pindaro a cantare le Virtù d'Jerone; e qui non fermandos, con vaga Fantasia comanda alla Musa, o all'animo suo,

Che la Dorica Cetra appesa a an chiodo

Omai diftacchi, per cantar gli onori di Pisa (Città ove si celebravano i Giuochi) e le glorie del Cavallo Ferenico, col quale aveva Jerone riportata vittoria. Quindi egli vola a cantar le azioni di Pelope figliuol di Tantalo, e vi spende la maggior parte dell'Ode. Il che può parere una digressione non solo soverchia, ma disgiunta affatto dall' argomento, ch'egli s'era proposto. Ma dec giudicarne altrimenti chi porrà mente al disegno del Poetg. Vuol'egli mostrare Jerone glorioso per la Vittoria ottenuta a Pisa ne'Giuochi Otimpici, e lo dimostra in dicendo, che quel combattimento in que'tempi era il più rinomato, e maestoso fra tutti. Si sa perciò a narrare la gloriosa origine loro, e l'attribuisce a Pelope, nulla parlando d'Ercole, a cui altri ne danno l'onore. Pure perchè in biafimo di Pelone aveano i niù antichi Poeti inventate molte favole con dir , che Tantalo fuo padre il pose cotto in tavala a gli Dei, onde gli fu da Cerere mangiata una spalla, e convenne poscia a Giove darne a lui una d'avorio, e ritornarlo in vita; si conosce il giudizioso Pindaro obbligato di difendere la verità, non men che la riputazion di Pelope, e di suo padre, e di far meglio apparire la nobile maniera, con cui furono instituiti i Giuochi di Pisa. Francamente perciò ripruova egli l'opinion de gli altri Poeti, e modeltamente condanna l'ardir loro nell'avere immaginate cole sì sconce de gli Eroi, e de gli Dei E nel vero questo artifizio è maraviglioso, e non aspettato da i Lettori, i quali avvezzi ad udir favole strane de'Poeti, e a far plauso ad esse, restano sorpiesi dallo stupore in udir la nuava fincerità, e-modestia di quetto Poeta, che con arte maggiore s'oppone all'ardito favoleggiare de gli altri. Nasce de ciò gran venerazione verso di Pindaro, il quale non perciò si rimane di favoleggiar'anch'egli, benchè con più nobiltà, sopra le avventure di Pelope, e di suo padre. Con artifizio egua-le vedemmo dianzi, che cantò l'Ab. Guidi intorno all'Età dell' oro, favola sì celebre, ed usata comunemente da' vecchi Poeti. Dice adunque Pindaro fra l'altre cose:

So che per arte de' Poeti illustri
Di diletto immortal s'empion le genti,
E i lor canori accenti
Acquistan sede, e nobiltà alle cose.
Ma, sia con pace de' sublimi Ingegni,
Più senno mostreran l'età venture,
Schernendo i sogni, onde or le Muse han vanto.
E certo ragion vuole,
Che in parlar de gli Dei sia saggio il canto.
Dunque, o siglinol di Tantalo samoso,
Per eternar sue belle imprese in versi,
Io l'orme sdegnerò segnate avanti &c.

Quindi segue il Poeta a narrar le avventure di Pelope, dicendo. che in un convito facto da Tantalo a gli Dei, Nettuno, scorta la leggiadria del giovinetto Pelope, rapillo, e trasportollo in Cielo a servin Giore. Non reagendolo più comperire, alcuni invidiosi sparfero voce, ch'eghi in quel convito avelle faziete la fame de gli Dei; erqui condanna il Poeta per falla una epinione si disdicevole alla virtù de' Numi, e disende con verisimile invenzione la tama di Tantalo. Sœnd@appresse a raccontate il ritorno di Pelope in Terra, e come esti colliajuto di Nettudo riportò vittoria in Elide, o Pisa, ortenendo perciò in isposa Ippodamia figliuola d'EnomaceRe di quella concreda. Colle queli cose avendo il Pocta mostrare le glasse di Pelone institutor de' Ginochi Olimpici, e la bella àrigine loro; accepnato, exiandio il pregio singolare, che in que' combattimenti conseguivano i vincitori, di nuovo torna a commendare le virtir, e le gloriose azioni del suo Jerone. Gli to caraggiolamente lapere, che gli Dei hanno eletta la lua Cotera, acciocche ne divenga egli immortale; e gli fa sperare intanto linni più macholizi e foavi.

Ed sero in compendio la prima Ode Pindarios, in cui chi ben fiferà iliguardo, risrovetà felicissimi voli della Fantasia, e dell'Ingegno Poetico, e in metao a questi un maraviglioso, e nuovo legame d'aggetti lentani, i quali tucci serveno all' intenzion del Poetabramaso di lodari Jerone, e di sar comparire la nobiltà de Giuochi Odimpicio. Veno è (torno di nuovo a dirlo) che senza una grande spezienza dell'Idioma Greco, e dell' crudizion di que! tempi,

R 4

non si possono abbastanza comprendere le bellezze di questo Poeta, il quate da me quantunque poco fornito di questi due aiuti vien credute un de' più mirabili, e vasti Ingegni, che vantar possa la Grecia antica. E confesso altresi, che a me pare poterfi ancor trovare qualche Ode sua, in eui peneran motto gli stessi più acuti: Ingegni per discoprire i legamenti delle Immagini, comparendo esse talvolta smoderatamente sciolte, e lontane dall' argomento proposto. E ciò bastar potrà intorno a i legami, e alle relazioni, che si scuoprono da'Poetici Ingegni fra diversissimi oggetti, e donde si traggono molte nobili, e pellegrine Immagini. Solamente non voglio lasciar di dire, che nel numero de'legami Ingegnosi, per mezzo de'quali si può argomentare il grande Ingegno d'alcuno, s' hanno in certa guisa da riporre ancor quelli, che s'usano in prosa, da gli Oratori spezialmente, e da gli Scrittori di pistole, quando essi passano col ragionamento da un'oggetto lontano, e da una proposizion ben loncana in un' altra, e legano in tal maniera le proposizioni, e le cose, che più non paiono disgiunte, ma connesse, e collegare. Questi legami comunemente hanno il nome di pas. laggi, o transizioni, e talora ve n'ha de' maravigliosi, e leggiadri, che portano sommo diletto a gli uditori, poichè non si credevano esti, che fra sì disserenti proposizioni passasse coancisione alcuna. Se a valorosi Oratori si porrà ben mente a noi nectroveremo affaissimi esempi, laonde to mi timango di portarne alcuno.

## CAP, III.

Delle Immagini Ingegnose di Ristessione. Esemps del Petrarca, del Tansillo, del Tasso, d' Euripide, ed altri. Gnomi, o Sentenze, ed uso loro. Acutezze, e Coneptti diversi. Disetti delle Ristessionic

SI è detto di sopra, non parere a noi l'Ingegno amano altra cosa, che quella virtù, e forza attiva, con cui l'Intelletto ritruova, e raccoglie o le simiglianze, e de relazioni, o le ragioni interne delle cose. Già delle sue prime abbiam ragionato. Passiamo ora all'altra virtà dell'Intelletto, cioè al raccoglimento, o scoprimento delle ragioni, dal che secondo la nostra opinione si argomenta la penetrazione, ed acutezza dell'Ingegno. Sembra bensi questo usizio proprio de' Logici, e Filosos; ma pure egli è ancor de' Poeti, enzi de-gli Oratori, e di qualunque altro Scrittore; poichè non vanto i Poeti, quanto il rimanente de gli Serittori han bisogno di Logica, e di Filososia per penetra-

re nel midollo delle cose, e per ben ragionare. Ci è solamente questa differenza, che il Filosofo cerca per l'ordinario la vera, e certa ragion delle cose, e si contenta di nudamente sporla a'suoi uditori: laddove gli Oratori, e molto più i Poeti cercano ancora, e spacciano volentieri, oltre alle vere, le verisimili, credibili, e. probabili ragioni, e queste son da loro abbellite, e adornate, servendo bene spesso per fondamento d'Immagini Ingegnosissime. Con vocabolo poco bensì noto a i nostri vecchi, ma però orgidì assai noto, ed acconcio a spiegare la considerazione, o contemplazione, che sa l'Intelletto sopra le cose, io chiamo Riflessioni sì fatte considerazioni. Penheri comunemente ancora son chiamate, e potrebbono forse appellarsi in Greco гобиата. Per saper dunque, che sieno queste Rissessioni, si dee prima notare, che sempre o non sanno, o non vogliono, o non possono, e si può aggiungere, non debbono i Poeti vestire i lor componimenti con Immagini Fantastiche, e col raccoglimento delle simiglianze, e relazioni. Eglino perciò ricorrono ad un'altro Fonte, che è quello delle Riflestioni, ed osservazioni. Si formano queste dall'Intelletto nostro, allorchè misurando, e penetrando colla sua acurezza l'interno, e la natura delle azioni, de'costumi, e in una parola di tutte le cose, scopriamo in esse delle Verica, le quali o non così agevolmente si scoprirebbero da altri Ingegni, o non s'aspettano da gli Uditori, e Lettori. Queste Verità, perchè scoperte per via della considerazione, e riflessione dell' Intelletto. prendono lo stesso nome, e chiamansi Rislessioni. Quanto più elle son nobili, pellegrine, leggiadre, e nuove, tanto viù dilettano chi le ascolta, o legge.

Immagine per esempio nuova, e nobilissima di Rissessione, accompagnata però da qualche colore della Fantasia, è quella, con cui il Petrarca. loda gli occhi onesti, e bellissimi della sua Donna

nella Canzone &. par. I. ove così ragiona.

Luci beate, e liete,

Se non abe il veder voi stesse v'è tolto:

Ma quante volte a me vi rivolgete,

Conoscete in altrui quel, che voi fiete.

Segue poscia a meglio spiegare il sentimento suo.

Se a voi fosse st nota

La divina incredibile bellezza,

Di ch' io ragiono, come a chi la mira;

Misurata allegrezza

Non avria? | cor &c.

Qui considera il Poeta, che gli occhi di Laura sono (quanto pe-

rò è permesso in Terra) beati, cioè pieni di somma selicità, per due cagioni: prima perchè alberga in loro tanta beltà, ed allegrezza, segni di beatitudine; secondariamente perchè empiono di somma selicità chiunque li mira, non potendo questa selicità darsi altrui, se non da chi la possiede, siecome egli disse nel Son 70.par.2.

Beata se', che puoi beave altrui Con la tua vista.....

Ma cresce di poi la sorza della Rissessone, ritrovando il Poeta, che alla beatitudine de gli occhi di Laura manca un non so che, cioè il non poter gli occhi rimirar se stessi; certo essendo, che crescerebbe la lor felicità, se potessero mirar la propria bellezza, cagion di beatitudine a qualunque altro li guarda. Rinviene però l'ingegnoso, ed innamorato Poeta qualche compenso a un tal disetto; imperciocche quantunque non sia permesso a gli occhi di Laura il rimirar la vaghezza propria, possono però argomentaria da gli affetti da loro cagionati nel medessmo Petrarca, cioè dall'indicibile contentezza, ch'ei pruova in riguardarli, e dal violenzo assetto, che essi in lui producono. Sicchè dice loro:

Ma quante volte a me vi rivolgme, Conoscete in altrui quel, obe voi siote.

Ecco dunque, come il Poeta ha scoporto le ascosoragioni veze, o verifimili, e probabili di questo oggetto, e con Immagina pellegrina di Ristessione ha Iodati gli occhi di Laura. Monè men nobile, o preziosa quell'altra Immagine, che egsi forma coll'auguratsi la morte, per poter salire al Cielo, ove da gli occhi di Laura argomenta quanto belle deggiano essere l'altre satture di Dio. Sen questi i versi.

Io penfo, se la sufo,
Onde il Motori eterno delle Stella
Degnò mostrar del suo lavoro in Torra,
Son l'altre opre si bello;
Aprasi la prigione, ovi io son ebiuso,
E che il cammino a tal viva mi sorra.

Non è difficile il ravvisare la bellezza di questo immegine, o Riflessione. Penetrando il Poeta col suo acuso Ingegno nelle viscere di questo argomento, ne cava egli una Verità stanna, comaravigliosa, qual' è il dire: Che la gran beltà de glisoschi di Laura sacea desiderar la morte a sui stesso. Ciò giungo inaspettato; e pure egli è vero, per la nobile ragiono, ch'egli n'adduce.

A noi parimente dovrà piacer di molto un altra Immagine di Luigi Tanfillo un de'riguardevoli Poeti della nostra Italia. Nella Canzone, che comincia, Nessus di libertà visso mailieto, un egli dipingendo la crudeltà della sua Donna, e riflettendo in que-

Dal crudo giorno, obo a lasciar me fiesto,
Ed a seguir voi, Donna, incominciai,
In si lungo cammin tutto il passate
Cercando a passo a passo, altro error mat
Non mi si petria dir, ch' abbia commesso,
Se non d'avervi olera il dovere amato.
Se pur questo peccato,
(Dove vostra Belsa mi sforza, e mena)
Merna qualche pena,
Ogn'altra, suorchè voi, dar la dovria;
Che hen cruda saria
Questa legge, e rubella di ragione,
Se puntse il peccar chi n'è cagione.

Senza dubbio l'Ingegno del Tanfillo ben penetrando nell'interno della proposizione da lui presa, vi trovò questa bella, e nuova ragione di convincere in sua Donna di crudeltà. Credo però, che il Petrarca, da cui gli altri Poeti seguaci dell' Amor prosano han preso, e continuamente prendono tanti concetti, porgesse almeno il seme a questo del Tansillo; poichè nel Son. Amore, io sallo, e veggio il mie sallire, consessando il soverchio assetto, ch'egli portava a Laura, e per eagion di cui talvolta commettea de salli, avverte, che a i celesti, e rari doni, che ha in se Madenna, e all'eccesso della sua bellezza, che lo ssorzava, doveansi attribuir questi salli, onde ingegnosamente rivolgendosi ad Amoro, egli dice:

or fa almen, ch' clla il fenta,

E le mie colpe a se stessa perdoni.

Ed è ancor questa una vaga immagine di Ristessone, a cui vo'qui congiungerne un'altra del Tasso, che può gareggiar' in beliezza con quante sinqui si sono da noi esservate. Ristette egli sulle azioni passate d'Armida, e scuopre, che l'amore da lei portato ad altri su solamente un'essetto della sua superbia, e un'amore di se medesima. Descrivendola dunque allorche Rinaldo si suggiva da suci lacci, così parla nel Cant. 16. della Gerus. alla Stanza 38. E perchè la detta Stanza mi pare straordinariamente bella, tutta io voglio qui rapportarla.

Corre, e non ba d'onor cura, o riseguo.

Abi dove or sono i suoi trionst, e roanti?

Costei d'Amor, quanto egli è grande, il Regue

Volse, e rivolse sol cenno avanti;

E così pari al sasto cibe lo sdegno,

Ch' amb d'essere amaza, odib gli amania :! Se gradi sola, e fuor di se in altrui Sol qualche effetto de' begli pechi sui no ;

In questi due ultimi versi si contiene la nobile Immagine di Riflessione, ch'io andava commendando, avendo in essi il Tasso esposta una Verità pellegrina, e ascola, da lui con ingegnosa Riflessione scoperta nelle azioni d' Armida. Aggiungasi un'altra bella Rifletsion del Petrarca, là dove sponendo la crudeltà della sua Donna dice:

Ed ba sì equal'alle bellezze orgoglio 201 Che di piacere altrui per che le spiaccia.

Da questi esempi già credo io palesato, quali sieno le Immagini di Rissessione, e ciò, che io col nome loro intenda. Ora passo a dire, che sì ampio, e dovizioso si è questo sonte, che non solamente i Poeti, ma tutti gli altri Scrittori bevono comunemente ad esso. Ciò talora per necessità, ed anche talor per vaghezza, ed ornamento de ragionamenti suol farsi; perciocche le Rissessioni quando son nobili, e pellegrine, portano con seco il maraviglioso, e mille altre doti. Riflessione assai ingegnosa parmi (per addurne qualche esempio) quella del vecchio Plinio, che dopo aver osservata la vita di Vespasiano sì avanti all'Imperio, come nell' Imperio stesso, ne trasse poi questo nobile sentimento: Nec quida quam mutavit in te fortune amplitudo, nife ut prodesse tantumdem posses, & velles. Eccovi una Riflessione, cioè una Verità eminente, cavata fuori del suggetto dall'Ingegno di Plinio non Poeta. Possono, disti, queste Immagini di Riflestione esser comuni alla Oratoria, e ad altre Scritture: ma perché non v'ha componitore. che più del Poeta cerchi il maraviglioso, perciò a lui più che ad altri è necessario, ed utile l'uso loro. Che poi in esse chiudasi ben sovente il mirabile, facilmente si scorge, altro pon essendo elle, che Verità pellegrine, le quali erano ascose nella materia, nè si sarebbero trovate, o non erano almeno aspettate da gli Uditori 🖫 sicchè scoperte dall' Ingegno nostro escono alla luce piene di novità, e capaci di svegliar lo stupore. Chi ode la morte del picciolo Astianatte datagli per comandamento de' Greci, ne attribuisce la cagione alla crudeltà de'vincitori. Ma Andromaça sua madre presso ad Euripide nelle Troadi riflettendovi sopra, scuopre un'altra cagione di tal morte, ed empie di maggior tenerezza, e maraviglia chi ascolta. In questa guisa ella parla al figliuolo:

Ω φίλτατ', & περιασσά τιμηθάς τέπνον, Barf mode ingen, juste 'adalan Amer: ..

Η τε πατρος δε σ' έυγένα αποκτενά, (a)

H,

<sup>(</sup>a) H' rev aurres der' e'uyerei a'amrerei.) La Rifteffione,o il Pensiero, è tratto dal Lib

H' rosest ences viveres correse.

O figlio amaso, ed onoraso sauto,
Per man del fier nemico
Tu caderai, me qui lasciando in pianso.
Ma quel ebe più mi pesa,
La nobilsà s'ucciderà del padre,
Che su a tans' alsri seudo.

Strano ci sembra, e nuovo, che la nobiltà, e il valor d' Ettore uccidesse Astianatte suo sigliuolo. Pure chi ben considera la cagione, per cui su ucciso il nobile fanciulio, scuopre che appunto è l'accennata dalla madre sua; perciocchè temendo i Greci, che nel figliuolo risorgesse la virtù del padre, vollero colla sua morte provvedere alla propria salvezza. Questa verità dunque giunge nuova, è mirabile a gli Uditori, che attendeano sorse il contrario.

Non minor novità parimente appare in un verso di Publio Mimo, il quale facendo riflessione sopra gli Avari, ingegnosamen-

te raccoglie questa Verità, cioè:

Tam deest Avaro quod babet, quam qued non babet. Perchè gli Avari non usano ciò, che possegono, tenendolo seposto nelle casse, o sotterra, può dirsi con verità, che manca loro tanto quello, che hanno, quanto ciò, che non hanno. A questa Vesità pochi sarebber giunti coll' Ingegno proprio. E possiachè sì fatta sentenza ci s'è presentata davanti, aggiungiamo, altro non essere le proposizioni morali, appellate da' Greci prapas,
Gnome, e da noi Sentenze, che Immagini di Ristessione. Si ristette dall' Intellecto su moltissimi oggetti particolari, e da questi
si cava una Verità universale o cersa, o probabile, e verisimile,
che quanto più è nuova, e nobile, tanto più diletta chiunque l'
ascolta. Dalla considerazione di varie ricche, ed avvenenti Donne. il Satirico passa formar queste due Sentenze:

Into-

<sup>6.</sup> dell'lliade, ove Andromaca dice a Ettore, dissuadendolo dall'andate a com-

Bernesa, plien es et ces pères Meschin, è neciderà il mo valore.

Richito, che paragonava le sue Tragedie a Cene fatte de gli avanzi, e de'rilievi d'Omero, lo imitò in questo luogo altresì. Il passo è simile; ma più
forte e mirabile quello d'Euripide. Egli è nell' Agamentone, ove Glitennedra parlando a Oreste, e vedende l'animo preparato, che egli avea, d'ammazzaria, così gli dice tueta impaurita:

Ka. Kreeser commer, il remier, rue puricie.

Ed ei risponde:

O). Σύ τοι σεαυτό , soulyò , xu-axtesõs . Clisenn. Par che la Madre uccider vegli, o Figlio . Orefto . Tu , e non io, ucciderai se stessa .

\

Intolerabilius nibil eff., quam femina diver.

Rara est concordia forme,

Atque pudicitie.

E queste son due Verieà universali scoperte dall'Ingegno del Poeta. Così dal considerare gli effetti della collera nacquero al nostro Poeta questi tre bellissimi versi:

Ira è breve furore, e abi nei freum E'furor lungo, che 'l fuo possessore Sposso a vergogna, e talar mena a morte.

Anche il Conte di Villamediana dopo aver ben fatta riffessione sopra gli essetti dell'Amor profano, e della Belienza, così ragiona e

Amor no guardo ley: que la bermofuro: Es licito violencio y tironio -

Que obliga con lo mismo, que malerata.

Amore non gaarda leggi : che la Bellezza è una lecita violenza, e tivanuia, obe ci piace colle fieffe maltvattaret. Di somiglianti Immagini di Rissessione, o sieno Sentenze, sono aspersi i componimenti di tutti i migliori Poeti, Dico aspersi, non zipieni, poiche i prudenti le usano con giudiziosa parsimonia, sapendo che esse pite al Pilofofo Morale, che al Poeta Giconvengono, e che fono geneme, delle quali si può gentilmente adornare, ma non si dee prodigamente carlegre il corpo de componimenti Poerici. Ove però il Poeta prendelle per argomento la stella Etlesena de commison v'ha dubbio, che allora in maggior sepia le nostà celi mettere in opera, cost comportando la gravità del suggetto. Tanto fecero i più riguardevoli Poeti della Grecia, come appare dal Poema d'Estodo intitolato le Opere, e i Giorni, da i componimenti di Teognide, Focilide, Tirreo, Solone, Simonide, e d'altre molei, delle spoglie de'quali lo Stobeo ha cotanto arricchita la sua Guardaroba. E così pure a' nostri giorni ha fatto con tode il Maggi, là dove ha trattate le materie morali in versi.

S'io pri votessi ingolfarmi nelle Immagini di Ristinge; mi-si aprirebbe davanti un vasto mare, che tale appunto è quel de Concetti, e delle Acutezze. Altro non sono i Concetti, secondoche stima il Pallavicino nel Tratti dello Stile, che Ossenzioni, e Riflessioni maravigliose raccolte in un detre breve. E conciossimità da moltissimi sonti nascano, e in mille guise s'adoparino queste singuale Ristissimi, può angora conoscersi quento sia spazicio il campo delle Immagini di Ristissime. Ma io era perchè imma altro Capitolo avrò alquanto da favellarne, e perchè da Scrittori eccellenti s'è ampiamente trattata somigliante materia, volènticzi mi sbrigherò per ora da essa con poche pennellassa In due manie-

niere lucie eserat l'intellette, o l'ingegno nonto, proponendo le Rissellionia ed offervazioni pellegrine da lui fatte sopra gli og. gerri. O le palefa egli del saturale apparare delle necessarie, e proprie parole, mostrando la beliezza pura della Materia. O le antmanta con abiso movo di parole piccanti, brevi, Metaforiche. facendo compatir la forza, e l'industria dell' Artifizio suo, Una Riflessione della prima maniera & d quella bollissima di Tullio: Beque gravem morsem accidere ferti viro poffe, noque immaturam Confmari, mque miseram sapienti. Elempio dell'altra fatà il decco d' un valorolo Predicatore, il qual faveilando della Sindereli diffet Che il perento mi Mondo può ben manear di Gindice, ma non d'accufatore. Le prime Rislationi fon propris delle Seil Mature, o per l'ordinario quelle di Virgilio, di Cicerone, e de gli altri Aucori dei Secolo d'Augusto , fi debbono collocate sours questa bandiera. Il pregio toro, perchamen pompolo dell'altre, e perche più via rile, e più naraeste, benelle fovente accompagnaro da granfigere za d'Artifizio alcofo, apprello i buoni intendenti si mantiene . e manterrà sempre in femma riputazione. Udiamone adeor qualche esempio dal mensionare Gicerone. In quel nobile Panegisico, che seli fa di C. Cefare, cioè nell'Orazione per M. Margello, così ragiotta! Nibib babes . Cafar , net forsuna sua majus, quam at poffis . nev tha mathra mellus, quam at volis confervare quamplarimos. Ap. presto dope avere con Anisana adulazione detto, one la vita di Celate era più che mai nevellatia per ben della Repubblica, loggionge: Itaque illam suam praelariffmam, & sapientiffmam votom invitus audivi & fatis to diu veb natura vixiffe, vel gloria. Satis, fi ita vis. secure fortaffe; addo stiam, fi placet, glerie; at quod maximum ch. passie certe parum. Ancor netl'Orazione contra L. Pilone favellando egli del medelimo Celare, in tal guifa ne parla; Perfecit ills, at fi montes resedissent, amonts exacuificat, non natura prasidie, fed victoria for, rebusque gestis Italiam munitam baberemus. Non son levorate ne con pomposo Artifizio, ne con palese Acutezza, sì fatte Riflessioni; ma portano una certa atia naturale, che le fa eziandio effer siù nobili, effendos contentato l'Ingegno di scoprir st belle, e subfinti Verita nella Materia, senza poi averne voluto formure un piecante Concetto.

Delle seconde Ristessoni (che Ingegnose con privilegio da esse usurpare soglimno propriamente appellaris, come ascor più precisamente Conemi, ed Amerato) atteso che più evidente ne è lo splendore, perciò è più sucile a ravvisarsi la loro bellezza. L' Ingegne Remico adopera sutte le sue forze, e ratto l'Artistica a lui possibile, percitè queste Riflessoni o compariscono ancor più ma-

ravigliose di quel che sono, o feriscano colla loro acutezza l'Inteli letto altrui. E ciò da esso per varie vie suol farfi. O col mostrare. che in un medesimo oggetto si verifichino due proposizioni oppo-Re, e contradittories o con discoprire qualche Verita inaspettata, e talor contraria a quanto si figuravano di dover' udire gli Ascoltanti: o col consegnare la Riffessione alla Fentasia, affinchè questa Potenza con qualche spiritosa Merafora, ed Immagine le dia un' abito nuovo, e mirabile; o col dire in poche, ma pregnanti, ed acute parole ciò, che naturalmente si dovrebbe spiegar con molte, a simiglianza de' Chimici, che in poche gocce di spirirola quintessenza ristringono tutta la forza d'una copiosa medicina; o in altre maniere. E in alcune poi di queste Riflessioni, che Concetti chiamiamo, si scorge ora pun, ora meno la nomba dell' Artifizio. Vivissimamente descrive il vecchio Plinio nel lib. 9. cap. 35. della Storia Naturale una proprietà della Madreperla con tali parole: Coucha ipsa, quum manum videt, comprimit sese, operitque opes suas, guara propter illas se peti, manumque si preveniat, acie sua abscindis, nulla justiore pæna, & aliis munita suppliciis. Senza pompa, e con molta purità dice Plinie, che non può la Madreper-Le con più giusta pena punire i suoi insidiatori, quanto con tagliar loro la mano rapace. Avrebbe l'Artifizio ambiziolo d'alcun'altro Autore lavorata con più manifesta acutezza e maraviglia il medesimo sentimento, con dire: che la Conchiglia rapisce il suo rapitore, e con far'apparire molui altri contrappolii. Così manifeltissimo 2 l'Artifizio a con cui il soprammentovato Conte di Villamediana concettizzò sopra gli occhi della sua Donna, perchè uni insieme e il contrapposto, e una spiritosa brevità di parole. Francelinda. egli dice, i sui occhi sono e la mia colpa, e la mia discolpa.

> Francelinda, cuyos ojos Mi culpa, y disculpa son.

Può ancora offervarsi un'Immagine di Riflessione alquanto somigliante a questa in quel verso del Petrarca, ov'egli chiama Laura

Cagion sola ; c'riposo de' mic' affanni.

Non mi stendo a caricar maggiormente il libro d'altri esempli sì delle une, come dell'altre Immagini di Rissessione, perchè non è dissicile il ritrovarne in tutti i Poeti di Gusto squisto, e d'Ingegno penetrante, ed acuto. Ma nè tutte le Immagini dell'Intelletto sempre son belle, nè tutte le belle da per tutto, e sempre possono usarsi con gloria dati giudiziosi Poeti. Per questa cagione sia d'uopo sapere, in quali disetti sogliano urtare le Immagini suddette, e come possano divenire sconce, e sparute, non seguendo la Natura del retto ragionamento, a migliorar la quale, e non ad

ossenderla, ellesono indirizzate dall'Arte Poetica. Due, per quanto a me ne sembra, son le cagioni principali, per cui queste simagini possono contener disetto, ed oltraggiar la Natura. La prima si è l'esser prive del Vero interno, è reale; il che avviene, quando elle si fondano sul Sosssma, e sul Falso. L'altra cagione è il non esser verissimili alle persone, che parlano. A questi due disetti delle Immagini possamo anche aggiungere il terzo, cioè l'Affettazione; e questo consiste nel sar le Immagini troppo l'ingegnose, pensate, e sottili, per troppo studio di dir cose nuove, di dirle con gran novità, e di sar comparire l'Ingegno. E comechè io sappia, che questo ultimo vizio non va quasi mai disgiunto da i due primi, trattavia per maggior chiarezza mi sarò lecito il distinguerlo dagli altri, e il ragionarne con un Capitolo a parte. Disaminiamo dunque particamente questi tre disetti delle Immagini, cioè il Falso, l'Inversismile, e l'Affettazione, incominciando dal primo.

## CAP, IV.

Del vero, e del Falso delle Immagini. Quali di queste sieno fondate sul Falso. Epigramma del Grozio. Concetti del P. le Moyne. Come si conosca il Vero, e il Falso de' pensivri. Sossmi Ingegnosi. Origine loro. Marino condannato. Concetti del Tesauro, e d' altri, posti alla coppella.

YOn sarà la prima volta, che noi diremo, cercarsi naturalmente il Vero dall' Intelletto nostro, ed esfere il Vero, o Verisimile il principal fondamento del Bello. Adunque acciocche le Immagini di Riflessione contengano il Bello, converrà, che sieno anch' esse fondare sul Vero. Ma perchè le Immagini della Fantasia non lasciano d'esser helle, quantunque si ravvisino agevolmente per false, abbiam detto, che ancor le stesse lmmagini Fantastiche hanno l'obbligazion d'insegnare alla nostra mente un qualche Vero, o Verisimile reale, travestito col Falso. Le immagini intellectuali, e Ingegnose, per lo contrario non solamente rappresentano qualche Vero, o Verisimile reale, ma eziandio l'esprimono per mezzo del Vero, con sar che le parole sieno un verace, e puro esterno Ritratto di quelle Verità, e ragioni interne, che l'Intelletto nostro dirittamente argomentando ha scoperte, e concepute. Velleio. Paterculo nel lib. 1. delle sue Storie favellando di Codro Re d'Atene, il quale travestitosi a posta, per non essere conosciuto, volentieri per la salute della Re-Tomo 1. pub-

bubblica si lasciò uccidere, scrisse in questa maniera: Codrum cum morte eterna gloria, Athenienses sequnta victoria est. Quis cum non miretur, qui illis artibus mortem questerit, quibus ab ignavis vita queri solet? Eccovi una Immagine Intellettuale di simiglianza, in cui sta il Vero interno, e reale, e questo ancora è espresso con verissime parole. Non v'ha persona, che non conosca esser vera questa simiglianza di Codro valorosissimo Eroe co'più codardi. Ragionevolmente poi si desta la maraviglia nostra in ciò udire, perchè apprendiamo una cosa nuova, qual'è appunto il cercarsi da un'uomo, anzi da un Re la morte col medesimo ardore, con cui continuamente vediamo, che gli altri la fuggono. Ora un tal Vero, o Verisimile sempre è necessario alle Immagini Intellettuali, acciocchè possa veramente cavarsene un giusto diletto. Nondimeno egli non basta, come altrove s'è detto, il proporre all'Intelletto nostro il solo Verisimile, o Vero, s'egli ancora non è congiunto' colla novità, e col mara viglioso, due condimenti, che ci rendono gratissima la Verità. Ma essendo che non è sì facile, che l'Ingegno ritruovi in ogni suggetto ragioni ascose, e Verità interne sì nuove, e belle, che cagionino questa desiderata maraviglia, e allegrezza in udirle, e impararle; si credettero alcuni di poter'ottenere un sì riguardevole pregio colla sola apparenza del maraviglioso, riputando questa sufficiente per dilettare i loro Lettori. E apparenza sola, o ombra del maraviglioso diciamo esser quella, che è fondata sù ragioni Sofistiche, simili alla moneta falsa, il cui valore consiste nel parere, non nell'essere internamente buona. Nè altrimenti, che la moneta falsa ha talvolta spaccio per l'ignoranza di chi la riceve, ancor questa moneta falsa de gl'Ingegni cominciò pur troppo a piacere ad alcuni Scrittori, a lodarsi, e a spacciarsi come preziosa, ed eguale in bontà alla vera. Quindi ebbe origine il Regno de'Concerti, delle Arguzie, ed Acutezze, de gli Equivochi, e Motti ingegnoli, e d'altre Immagini, che in apparenza contengono il maravigliolo, ma in sostanza, e internamente bene spesso ne son prive, perchè loro manca il Vero interno, sù cui si fondò la vera Bellezza delle Immagini. Non è peranche abbastanza rovinato questo infelice Regno, e si difende tuttavia, benchè agonizzante, dall'ignoranza d'alcuni pochi cervelli; perciò ancor noi ne tenteremo l'intera distruzione, coll' andar proponendo, e scoprendo l'inganno, in cui si truova chi usa Immagini Intellettuali fondate sul Falso.

Si pensano dunque costoro di poter destare la maraviglia, e il diletto per questa via; e pure certissima cosa è, ch'egli non hanno da sperare un tal'essetto. La soda maraviglia, e il vero diletto non

pol-

De-

possono svegliarsi nell'animo nostro, se non da quelle Verità, e ragioni, che ci compariscono realmente nuove, e belle, o sieno queste rappresentate con parole proprie, o pur vestite con ammanto capriccioso dall'altrui Fantasia. Una delle più sublimi, e nobili Immagini Intellettuali, che si sieno mai concepute, è per mio credere quella di S. Agostino nel lib. 4. cap. 9. delle Confessioni. Parla egli in tal modo al nostro immenso Dio: Te nemo amittit, nifi qui te dimittit. Et qui dimittit, quo it, aut quo fugit nist a te placido ad te iratum? Te non perde, se non chi t'abbandona. E chi t'abbandona, ove sen va egli, ove sen sugge, se non da te placido a te sdegnate? Eccovi un maestoso, e Ingegnoso pensiero, che spiega l'immensia tà di Dio. Dicesi ben da noi cieche, e rozze creature, che noi abbandoniamo Dio, che Dio si parte da noi; e ci figuriamo questa separazione, e abbandonamento, come se un Principe, o un'amico scacciasse da se un suo servo, o un'altro amico. Ma non si dà in effetto questo abbandonamento fra Dio, e i percatori, perché sempre siamo con lui, e in lui, e sotto di lui. Se ginfil, siamo in lui amico nostro, e placido verso di noi; se percatori, siamo in lui nemico nostro, e sdegnato contra di noi. Questa Verità osservata dall' acutissimo Ingegno del S. Dottore, essendo realmente nuova, e maravigliosa, con gran ragione ci par bellissima, e di-· letta chiunque l'ascolta, rallegrandosi ciascuno d'aver'appreso un lume si nobile, e grande, qual'è questo. E così avverrà in cento altri simili esempj, ne' quali si conoscerà, che giustamente l'In. telletto nostro è costretto a stupirsi, e a sentir piacere.

Ma per lo contrario se le Rissessioni, e Immagini Intellettuali contengono il Falso, cioè se le ragioni osservate dall'Ingegno sono sossitiche, e internamente non Vere, non Verisimili: qual maraviglia, e diletto potrà venirne all'Intelletto sano? Che dilettazione potrà egli trarne, s'egli tosto vede, che nulla più impara di quel, che avanti sapeva? anzi, che dispiacere non dee provare questa Potenza, scorgendosi bessata da chi seriamente gli promettea d'insegnargli una rara, e nuova Verità? Facciamone la pruova. Ugone Grozio, uomo per altro di sublime Giudizio, e Ingegno, è Autore d'un' Epigramma in lode della samosa Giovanna d'Arc, detta comunemente la Pulzella d'Orleans, che morì condannata al suoco. L' Epigramma è questo.

Gallica non umquam peritura laudis Amazon,
Virgo intacta viris, sed metuenda viris.
Cujus non oculis sedet Venus, atque Cupido,
Sed Mars, atque Horror, sanguineaque vices.
Hac est, sui Salica leges, sui patria sese

Debet, & in veras reddita sceptra manus: Nec fas est de morte queri; namque ignea tota. Aut numquam, aut solo debuit igne mori.

La ragion trovata nell'ultimo Diffico da questo Poeta, per cui non ci abbia da parer nè grave, nè crudele la morte, che su costretta a soffrir quella valorosa donzella, è questa. Ella era tutta di Fuoco: adunque o non dovea giammai morire, o pur dovendo morire, ciò non doveva accaderle, che nel folo Fuoco. E argomento in vero ci doverebbe essere di gran maraviglia l'intendere una ragione, che ci parea impossibile da trovarsi, per mezzo di cui anpaia non crudele, ma naturale, e propria la morte di quella vergine, quando noi la tenevamo per troppo barbara, e non meritata. Ma l'Intelletto nostro ben facilmente s'avvede, essere Sossifica, e falsa la ragione addottaci dal Grozio; poichè l'essere tutta Fuoco altro non vuol dire, se non che quella Donzella era piena di vivacio tà, di spirito, e di valore. Ora che ha che far con questo esser piena di vivacità, e valore, il morir nel fuoco, onde non abbia da parerci fiera la morte a lei data? O fosse ella stata fatta morit nell' acqua, o sopra un patibolo, o nel fuoco, certo è che l'Intelletto fondatamente crederebbe tal morte violenta, e tuttavia l'abbomi. nerebbe. Sicchè ov'è quella maraviglia, che volea destarsi dal Poesa collo scoprimento di una sì ascola ragione? Ov'è quella dilettazione, che prende l'Intelletto sano dall'imparare una cosa ignota, e quel Vero, che tanto gli piace, se nulla di nuovo si può apprendere da questa Rissession del Poeta?

In proposito di questo Fuoco mi sovviene un somigliante concetto del P. Pietro le Moyne, Autore assai stimato in Francia per lo Poema intitolato il S. Luigi. In un Sonetto da lui composto per una dipintura, dove si miravano Clelia, e le Romane, che dal Campo di Porsenna suggirono a Roma passando a nuoto il Tevere, dice a quelle suggisive Bellezze, che non temano già d'affogarsi, perchè al cospette loro gli strali della Morte per riverenza si son fermati,

e dalle lor siamme erano per consumarsi quelle acque.

Ne craignez point la Mort, sugitives Beautez:
(a) Devant vous de respect ses traits sont arrêtez;
Et ces eaux de vos seux vont être consumées.

Ag-

<sup>(</sup>a) Devant vous de respect ses traits sont arretez.) Simile a questo è un Sonetto di Domenico Venicro, pieno di simili stravaganze, quantunque benissimo condotto, e caricato trasmodatamente su quel del Petrarca: Piovommi amare lagrime del viso, Con un vento angosciose di sespiri. Egli è in morte del Bem. bo, e si legge tra la Raccolta delle Rime scelte del Dolce.

Per la morte del Bembo un sì gran pianto

Aggiunge di poi, che ancor ciò non ostante non potevano elle perire, perchè erano animate dal penello di Vignon; e ciò, ch'è da lui animato, è esente dalla morte.

Sans tout ce charme encor ne pourriez vous perir: Du pinceau de Vignon vous etes animées, Et sout ce qu'il anime, est exempt de mourir.

Questo può dirsi un melcuglio di Riflessioni fondate sul Falso. Già si preparava l'Intelletto nostro allo stupore, al diletto d'apprendere una ragione, per cui non dovessero quelle Vergini temer di mo. rire notando; ma rimane egli schernito in iscoprendo immante. nente, che quel Fuoco, il qual dovea consumare l'acque del Fiume, altro non è, se non la vivacità, e il coraggio di Clelia, e delle compagne. Ora questo coraggio nulla poteva giovar loro; e l' Acqua senza essere consumata da quel Fantastico Fuoco le avrebbe senza dubbio affogate, s'elleno per avventura non avessero, ben saputo notare. Scopercosi dunque dall'Intelletto agevolmente, quanto frivola ragione sia questa per promettere alle Romane un ficuro scampo: non maraviglia, non dilettazione, ma sdegno da noi si concepisce contra il malizioso, o poco saputo Poeta, che ci ha in tal guisa burlato. Altrettanto può dirsi dell'altra Immagine. To-Ro si comprende il Sosssma di chi promette a quelle Donzelle, che non moriranno, perchè le ha dipinte il Vignon. L'animare col penello qualche cola, in linguaggio proprio significa ben dipingerla. Ma questo non toglie, che quella cosa naturalmente non muoia, o non sia morta: e questo privilegio appunto di non morir naturalmente si era dal Poeta promesso alle fuggitive Romane. Il medesimo Autore in un'altro Sonetto sopra Lucrezia Romana dipinta in acco di uccidersi, dopo aver detto, che tutti i saggi hanno ammirata, e lodata la morte di lei, fa ditle: 'A che mi ban servito Tom. I.

Piouve da gli occhi dell' amana gente,
Ch' era per affogar veracemente,
Come diluvio, il Mondo in ogni santo.
Se non traeva infième il dolor lanto
Per bocca, fuor d'ogni anima vivente,
D'aleri fospiri un Mongibelto urdente,
Ch' ascingò d'ogni parte, ove sa pianto.
Nè sebivò meno il lagrimar prosondo,
Che l'foco de' sospiti anco non sesse
Arder entra la-machina del Mondo.
Dio su, che l'un con l'altro mal corresse,
- Perchò il peimo miracolo, e'l secondo.
Non serbisse la Terra, e non l'ardesse.

Quelle sono Immagini, ma Immagini stranaturate e e suesi del decore de del verismile.

cosanti enori), s'oggi la mia suentura à condannasa per un misfatto? Duelsone la mia grand'ombra, e per non soffrire una si nera macchia, anche in questa dipintura mi dò la morte.

: Mais de quoy m'ant servy tant de marques d'honneur? Aujourdhuy l'on erige en crime man malbeur,

Et fans droit le procez est fait à ma memoire.

'Ma grande Ombre en grmit, & s'en plaint à mon Sort :. Et pour ne souffrin point une tache st voire,

Encore en co Tableau je me donne la mort.

Sarà facile a'Lettori ingegnofi il ravvisare la Fassità di una tale Immagine, effendo assai manisesta. Piacemi ancora di lasciar giudicare a loro un Concetto d'un Poeta Italiano, che mi pare oltre modo bizzarro. Parla egli d'Adamo, il quale si credeva di diventar'un Dio, benchè si conoscesse fabbricato di sango; e alludendo a Giove, che si suppone da favoleggiatori nato in Creta, o'Re di Creta, ne sorma questa novissima, e pellegrina limmagine:

Tutt' altro, fuorché terra, egli ha per meta: Un Giove esser gli par, perch'è di creta.

Ma qual via ficura ci è per conoscere, quando il Vero, o il Falso serva di fondamento a' Concetti? L'unica via è quella del. Discorso, o vogliam dire dell'argomentare, e del pesar con un Sillogismo il valore delle Riflessioni. Turroche non vi si ponga mente, l'Intelletto nostro usa continuamente la Logica (a) naturale, o. artifiziale, e argomentando con mirabile prestezza, scuopre il Vero, e il Falso delle sue, e delle altrui Rissessioni. Disaminiamo danque in tal maniera un luogo d'un Panegirista Italiano. Chi potesse portar ragione provante, che si dà nelle disavventure un diletto, e.un. contento maggior di quello, che si sente nelle felicità, certamente oi farebbe stupire coll'infegnarci una si nuova, ed impensara cosa. Tanto appunto si vuol persuadere a noi altri col seguente pensie-10: lo ardirei dire, che le disavventure affettano qualche sorta di contento superiore a quello della felicità. Sono anch' esse superba, e la loro ambizione forse non è considerata; perchènon si teme &cu. Un'infelice vuol per se i sentimenti più teneri della Natura , e i più vicini all'amore, e alla beneficenza; e spesso, quando non pud le mani, chiama in ajuto le lagrime, e con questo dolce: privilegio cante dagli nomini un tributo &c. I fortunati solo sono scopo dell'invidia, e della censura &c. Forse ci saran di quegli, ai quali parra bellissima questa Riflessione, e tale a me pareva una volta. Ne può negarii che l'Autor non mo-

<sup>(</sup>a) La Logica. ) Meglio che Loica : Entroppa: affetiazione d'antichità il dire Loica Gli antichi differo Loica; fegurado: la! pronunzia della Lingua Greça volgare, che apus dice dise, suxenopus profierifee suxenosses.

firi un'Ingegno ben grande. Ma se da noi si misurerà questa ragione, si troverà sabbricata sul Falso. Gl'inselici, dice questo Scrittore, guadagnano il compatimento altrui: i fortunati si tiran dietro l'altrui consura, ed invidia. Ma è maggior contento, e diletto il vedersi compatito, che invidiato. Adunque gl'infelici han qualche sorta di contento superiore a quel de'felici. La prima parte dell'argomento, ancorchè spesse siate non sia vera, perchè v'hà de'miseri, che non son compatiti, ede'selici, che non son censurati, e invidiati, pure si convede per vera. Ma la seconda esfalsa: imperciocche l'altrui compatimento non toglie le miserie a gl'infelici, onde costoro non cessano punto di dolersi, o di senpir la cagione di dolersi, perchè sieno compatiti da tutta la gente. Porge bensì alle volte l'altrui compassione qualche sollievo a gl'infelici. veggendo essi riconosciuta ancor da gli altri l'ingiustizia con loro usata (per dir così) dalla Portuna. Ma questo alleggiamento non -è mai uguale, non che superiore al contento, che nosso stato loro godono ordinariamente i fellci, poichè non lasciano essi di gustare i beni della lor felicità, benchè sappiano d'essere invidiati, e censurati. Perciò suol comunemente dirsi: E' meglio essere invidia. to, che compatito; e il disse prima di noi Pindaro in quelle parole; אינים עשוו אוד וו פר עשונים לר אינים איני אינים איני

Meglio è mevere invidia, che pictate,

Nè spendo più parole per dimostrare la Falsità di questa Minore. la quale è cagione, che ancor la Conseguenza dell'Argomento sia mal fondata, e Falsa. Sicchè l'Intelletto nostro dopo avere scoperto, che nella Rissession recata non si contien Vero, o Verisimile interno, ragionevolmente non può sentir maraviglia, e dilettazione in impararla. Pongasi parimente in bilancia una Rissessione d'Antonio Musa, rapportata, e biasimata dal vecchio Seneca. Quidquid avium, diceva egli, volitat, quidquid piscium nasat, quidquid ferarum discurrit, nostris sepelitur ventribus. Quere nunc, cur subito moriamur? Mertibus vivimus. Formiamone un Sillogismo. Si pasce l'uomo d'uccelli, di pesci, e di fiere, cioè di carni morte. Ma noi viviamo in tal guisa di tante morti, e quelle morti, di cui s'empie il ventricolo, possono, o debbono cagio. nar la morte dell'uomo. Dunque non à maraviglia, se muore ben presto l'uomo Diasi per vera la Maggiore. Poscia diciamo, che la Minore è troppo manisestamente salsa, e ridicola: perchè le morti, o sieno le carni morte, di cui si ciba, e alimen. ta l'uomo, naturalmente servono a farlo vivere, e non morire. Nè le carni morte sono, o possono chiamarsi Morti; nè sono in genere di cibo diverse dal pane, da'frutti, e da altre simili cose. S 4 . 1 att. . AdunAdunque falsissima è la Conseguenza, essendo falsissima, e ridi-

cola la ragione, che le serviva di fondamento.

Per le quali cose noi intendiame, che le Rissessioni, o Immagini Intellettuali, e Ingegnose, quando non son sondate sul Vero, altro non son che Sofismi, e Argomenti Sofistici. Contengo. no questi la Verità in apparenza, ma nell'interno si discoprono agevolmente per Falsi dall'Ingegno penetrante, e possono perciò assomigliarsi a que' vetri, o cristalli, che volgarmente (a) noi chiamiamo Birilli, i quali in apparenza paiono Diamanti, Rubini, e Smeraldi, ma non hanno la virtù interna di quesse pietre preziose. Per lo contrario le belle Immagini Intellettuali fondate sul Vero sono Diamanti, che reggono al martello, e che hanno internamente ancora il valore. Certa cosa è poi, che i Sossimi naturalmente dispiacciono, e debbono dispiacere all'Intelletto fano, il cui pascolo è la sola Verità, il cui diletto consiste nell'imparare il Vero. Sente ogni Potenza conoscitiva gran dispetto, allorche si cerca di farla cadere in giudizio falso; poiche il giudicar male, e l'esser ingannato denota debolezza d'intendimento, e povertà di lume interno. Le Metafore, e l'altre Immagini della Fantasia, tuttochè paiano tendere ad ingannarci col proporci cose False, pure non c'ingannano, come s'è detto altrove. Non cade allora l'Intelletto nostro in alcun falso giudizio, imperocchè da quel Falso propostogli dalla Fantasia egli suol raccogliere il Vero; ed è speziale il suo godimento nell'acquisto, che gli sopravviene improvviso d'una Verità riguardevole scoperta dalla sua penetrante virtù visiva. Ma questi Birilli altro non han di Vero. che un poco di leggiera apparenza, la qual si dilegua ben tosto. rimanendo l'Intelletto senza messe d'alcuna bella Verità, e perciò fenza diletto veruno.

Per disavventura nostra però, siccome non ci è cosa tanto bella, che non dispiaccia a qualcuno, così non ci è cosa tanto brutta, che non ritruovi qualche amadore al Mondo. E' avvenuto perciò, che questi fassi Concetti cominciarono, quando anche la Romana Potenza fioriva, a piacere a più d'uno. Marziale, piacevolissimo, ed acutissimo Poeta, più di tutti i suoi antecessori diede credito a questa fassa moneta, essendo fra moltissime gemme, ch' egli ci ha lasciato, mischiati non pochi di questi Birilli. E non è da maravigliarsi, che tal mercatanzia avesse spaccio, e si Iodasse da molti; imperocchè sì fatte Immagini a chi ne mira la sola

<sup>(</sup>a) Che volgarmente noi chiamiamo Birilli.) Noi Fiorentini appunto così gli diciamo, e non già Brilli, o Berilli, seguendo la pronunzia Greca odierna, che l'appronunzia per 1. Bépames.

fola superfizie, ed apparenza, compariscono belle, portando la livrea della Verità, e svegliando facilmente la maraviglia in chi non sa penetrare nel sondo loro. Offervisi, come il mentovato Marziale sormi un Distico sopra un certo Fannio, che s'era volontariamente ucciso da se stesso per non cadere in man de' nemici.

Hostem quum fugeret, se Fannius ipse peremit.
Heie, rogo, non furor est, ne motiare, mori?

A prima vista certo è, che parrà scimunito, surioso, e pazzo costui, che per non essere ucciso si uccide; e tale senza dubbio è secondo i lumi della nostra santa Fede. Ma questa ragione presso i Gentili era solamente Vera in apparenza, poiche non è cosa da furioso il voler morire con una presta morte, affine di non provarne una penosissima, e ignominiosa per man de' nemici; e di risparmiar mille tormenti, che prima di farlo morire gli avrebbon coloro potuto far patire; o per isfuggire la dura schiavitù appresa più dolorosa della stessa morte; e per non dare questo gusto al nimico di farlo prigioniere. Ecco adunque non vera la ragione, per cui dal Poeta si volea far credere Fannio un pazzo surioso. Ma questa Immagine, non affatto fondata sul Falso, può dirsi bellisfima in paragon di quelle, che cominciarono ad infertare la Pocsia Italiana, e che surono chiamate Vivezze, Acutezze, Concetti, la maggior parte delle quali è appoggiata manifestamente sul Falso. Avrà circa un Secolo, che si diede ampia licenza a queste merci d'entrar nel nostro Parnaso; nè crederò d'errare, attribuendone al Cavalier Marino, l'invenzione non già, ma la promozione, ed introduzione, e l'uso loro troppo frequente in ogni componimento ancor serio. L'autorità di costui, che possedeva, e mostrava (non può negarsi) molte virtù Poetiche ne' suoi versi, e che in esti lasciò de i pezzi maravigliosi, trasse una copiosa schiera d'imitatori; e perchè più è il popolo sempre degl'ignoranti, che quel de i dotti, piacque assaissimo un si fatto Stile in tal guisa, che occupò il primo seggio nella Repubblica Poetica de gl'Italiani. Io non saprò mai perdonare a Claudio Achillini, che scrivendo al medesimo Cavalier Marino, così vilmente gli diede l'incenso. Nella più para parte (sono le sue parole) dell' anima mia sta viva questa opinione, che voi state il maggior Poeta di quanti ne nascessero o tra'Toscani, o tra' Latini, o tra' Greci, o tra gli Egizj, o tra' Caldei, o tra gli Ebrei. Quasi l'Achillini intendesse i versi de gli Egizj, Arabi, Caldei, Ebrei, anzi de'Greci, per far paragone con loro di quei del Marino, e dar la palma a questi. Ma l'Achillini era anch'egli di gusto più tosto Marinesco, che altro; e perciò si vuol compatire la sua cecità, benchè congiunta

ad una sfacciata adulazione. Per anni parecchi è stata in gran credito la Scuola Marinesca, tuttochè le s'opponessero o coll'esempio loro, o con sode ragioni molti valentuomeni, e spezialmente Matteo Pelegrini Bolognese l'anno 1639. col suo dottissimo Trattato delle Acutezze, e il Cardinale Sforza Pallavicino con quel dello Stile. Ma da molti anni in quà essendosi accordati i migliori Ingegni d'Italia per isbandire que pensieri Ingegnosi, che non han per fondamento il Vero, s'è ridotta a pochi giovani mal'ascorti, o vecchi tenacissimi dell'antico linguaggio la Monarchia del Gusto cattivo. O con isdegno, o con riso s'intendono ora le Acutezze, e i Concetti falsi, avendo sinalmente la Ragione, la Verità, e il buon Gusto riportata vittoria, e trionsato nelle Accademie Italiane.

Contuttociò, poichè il desiderio di giovare altrui mi ha fatto imprendere questa fatica, sarà parimente lecito a me di perseguitar le reliquie di una peste letteraria, che và ripullulando ne'Versi, e nelle Prose d'alcuni; e massimamente perche vivono ancora col benefizio delle stampe coloro, che o in Teorica, o in Pratica fondarono il barbaro Regno di questi falsi pensieri. Poca obbligazione in verità ha la Spagna a Baldassar Graziano, che nel suo Trattato delle. Acutezze ha posto in sì gran riputazione questo meschinissimo Stile. Pochissima ancor noi ne abbiamo ad Emanuel Tesauro, che n'abbia co'suoi libri, e sopra tutto col Cenuorchiale Aristotelico autenticato l'uso. Questi Autori, Ingegni per altro felicissimi, hanno oltra il dovere guasta, e corrotta la Natura della vera Eloquenza, e della buona Poesia, quando più si vantavano d'averla aiutata. Nè per mio configlio si dovrebbe permertere a'giovani la lettura di sì fatti Maestria e Poeti; anzi dovrebbonsi loro biasimare, e porse in discredito somiglianti libri, e particolarmente le Poesse del Marino, non già perchè (torno à dirlo) non abbia questi molte doti Poetiche, e gli altri non porgano precetti utilishimi, e rare osservazioni, ma perchè più facilmente si beono i loro dolci Vizi, che le loro Virtù, da chi non ha purgato Giudizio, o una buona scorta, e non ha prima riempiuto la mente sua di que' gran lumi, che ci ha lasciati la sapienza de gli Antichi, e de' Moderni migliori.

E conciossiache abbiam detto, che la Fassità di questi Concetti si scuopre misurandoli colle regole della Logica, e della Ragione argomentante, ora conviene più apertamente scoprir la piaga, e sar vedere a gli amadori di si sconcio Gusto, sopra qual fallace sondamento ordinariamente vada lavorando Sosssmi l'Intelletto lo-so. Ciò si sa col fabbricar sopra le Immagini Fantastiche, e pren-

de-

dere per Vero Intellertuale, e reale ciò, che è solamente Vero. o Verisimile alla Fantasia, mischiando insieme, e confondendo s parti dell' una, e dell' altra Potenza. Quindi nascono mille Antiteli, o Contrapposti, mille Acutezze, e Concetti falsi, che socondo il Tesauro destano singolar maraviglia, e diletto in chi gli ode, secondo noi solamente son buoni da svegliare il riso. Eccovi per esempio, come va egli concettizzando sopra questa propolizione, cioè Magdalena Christum amat, ejusque pedes lacrymis vigat. Comincia egli ad offervar, che l' Amore si chiama Fuoco, e le Lagrime Acqua, onde parla in tal guisa: Quid boc prodigii? A. qua, & Flamma discordes olim rivales, socordes mode consubernales in Magdalene oculis convivunt? Apage to flobilis amatrix Magdale. na, pedes istos ne vel aduras, vel mergas. Faller, jam merseras, ni flammis undas exsicasset: aduserat, nist unda temperasset incendium. Fontem anbelas, Viator? ad Magdalene oculos diverse: frigidam propinant. (a) Pastor ignem quaris? ad cosdem oculos diverte; ferulam inflammabis. Unis in oculis fontem babes, & facem; ac ne desit utilitati miraculum (b) ex aqua ignem elicies, aquam ex igne. Audieram Ætnæo in monte (c) impunita cum nivibus incendia

Custodes ovium, teneraque propaginis aguum, Quaritis ignem? ite but, quantis? ignis bomo est. Si digiso attigero, incendam sylvam simul omnem:

Omne pecus flamma est; omnia, que video.

Smaniava d'amore: era tutto succo, succo est che vedeva. Questo Epigramma portato da Agellio per contrapporre alla delicatezza d'Anacreonte, ebbe in veduta il Tesauro; ma non l'applicò bene.

(b) Ex aqua ignem elicies, aquam ex igne.) Questo pensiero è più galante, e più gentilmente condotto nell' Epigramma di Petronio Afranio, che si legge nelle Catalette de gli antichi Poeti, avanti al Satirico di Petronio.

Me nive candensi pesiis modo Julia: rebat
Igne carere nivem: nix tamen ignis erat.
Quid nive frigidius? nostrum tamen urere pestus
Nix tosust manibus, Julia, missa tuss.
Quis locus insidius dabitur mibi tusus Almoris,
Frigore concreta si lates ignis aqua?
Julia sola potes nostras extinguere stammas,

Non nive, non glacie; sed potes igne pari.

Sopra Acqua e Fuoco, galante è il Dittico di Zenodoto nel Primo dell'Antologia.

Τὶς γλύψας πὸν Ερωτα, παρὰ κρῦνερτιν εθυκεν.
Ο' ιόμενος ταίμεψη τοῦτο τὸ πῦς ύδατι.

Che io così tradussi:

Sculptum a se quidam, sontes prope, sistis Amorem.

Opprimere bunc ignem sorte puravis aqua.

(c) Che vuol dire, impunita cum nivibus Incendia colludere? Più tofto le Nevi non

<sup>(</sup>a) Pastor, ignem quaris? ad eosdem oculos diverte: ferulam instammabis.) E' ben' altra galanteria quella di Porzio Licinio, e vago delirio di mente innamorata, presso Agellio Lib. 19. delle Veglie Attiche Cap. 9.

colludere: fidem astruit fabuloso Monti Magdalene oculus. Hee defuit portentis appendix, ut rivuli flammis, flamma rivulis aleretur &c. Bastino queste poche righe per ricreazion de' miei Lettori, da" quali certamente non si dovrebbe poter frenare il riso, in udir concetti, che noi ben vogliamo, senza chiederne licenza, francamente chiamar fanciulleschi. Per me, in vece del riso, mi sento occupar da qualche stupore, come sieno piaciute una volta, e possano tuttavia piacere ad alcuno, sì sciocche Immagini. Ora tutta questa macchina in altro non si fonda, che sopra due Immagini della Fantasia, cioè sopra due Metafore. E' somigliante in molte cose al Fuoco la passion d'Amore, perchè consuma alle volte gli Amanti, perchè li riempie di spiriti caldi, e inquieti. e perchè a gli Amanti sembra di portare internamente del Fuoco, che gli abbruci. Adunque dice la Fantasia: che l'Amore è un Fuoco. Udendo noi medesimamente, che tra gli occhi d'uno che pianga, e tra un fonte d'acqua, ci è gran somiglianza, dalla Fantalia si dice: che gli occhi son fonti di lagrime, e d'acqua. Quesse due Immagini son Vere, o Verisimili alla Fantasia, e ciò basta per fondamento della lor bellezza; ma non son Vere, nè Verisimili all'Intelletto, ov'ei ne consideri il senso diritto. Perciò può ben la Ragione contentarsi, che la Fantasia chiami Fuoco l'Amore, e gli Occhi una Fontana; ma non già, che queste Immagini si prendano come dirittamente Vere secondo l'Intelletto, e che vi si fabbrichi sopra un Sillogismo, che è tutto ragionamento dell'Intelletto, non della Fantasia. Ma coloro, che van cercando Concetti, ordinariamente inciampano in questo errore, ponendo le Immagini della Fantasia per fondamento di quelle dell'Intelletto. Eccone la pruova.

Amore è un Fuoco, dice il Tesauro, e gli Occhi piangenti son due Fontane. Proprio del Fuoco è l'abbruciare; proprio delle Fonti è tramandar acqua. Maddalena dunque, che negli Occhi ha l'Amore, e il pianto, e che lava i piedi a Cristo, potrà bruciarli, e sommergerli: pedes isso nel vel aduras, vel mergas. Tutto il maraviglioso di questa Immagine, o di tal Conseguenza, è sondato sopra la proposizione conceputa dalla Fantasia, e sopra un'Immagine, che solamente è Vera a questa Potenza. Se l'Intelletto vuol valersene per sondamento di qualche suo raziocinio, evidente cosa è, ch'egli adopera un fondamento salsissimo, e che

son punite, che scherzano vicino al Fuoco, e il Fuoco le rispetta. Claudiano disse con maggior grazia, e verisimiglianza, e proprietà del medesimo Mongibello:

fumoque fideli

Lambit continguas innoxia flamma pruinas.

da ciò nasce un puro, e scipito Sosssma, il quale agevolmente si scioglie in questa maniera. L'Amore è un Fuoco: naturale, è Falso; immaginato dalla Fantasia, è Vero. Ma proprio del Fuoco è l'abbruciare: del Fuoco naturale, è Vero: del Fuoco solsmente immaginato dalla Fantasia, è Falso. Dunque l'Amor di Maddalena piangente potrà bruciate i piedi al Redentore; è Falsissima la Conseguenza, perchè l'Amor di Maddalena è Fuoco solamente immaginato dalla Fantasia, e non naturale. Ben concediamo (può dirsi al Tesauro) che la tua Fantasia immagini P Amor come Fuoco, e lo chiami tale; ma come vuoi tu poscia supporre, in argomentando, per proposizione Vera secondo l'Intelletto quella, ch'è solo Vera, o Verisimile alla Fantasia? Ma cresce ancora l'imprudente ardire d'alcuni, i quali spesse fiate adoperano proposizioni, che non son pur Vere, o Verisimili alla stessa Fantalia, per premesse di qualche maravigliosa Conseguenza. Tali son quelle, che si fermano amplificando di soverchio te Immagini Fantalliche, e lavorando Metafora sopra Metafora, Sa. namente, e verisimilmente sembra alla Fantasia, che le lagrime sieno Acqua. Ma se si amplifica questa Traslazione, e se si fa questo argomento; Le Lagrime son Acqua. Il Ghiaccio, e la Neve Cono anch' est acqua. Dunque le lagrime son Ghiaceio, e neve; eccovi quella proposizione, che era dianzi Viera, o Verisimile alla Fantalia, diviene a lei ancora inverisimile, non comparendo più come cosa Verisimile a questa Potenza, che le Lagrime sieno Ghiaccio, e Neve. Ciò posto, sarebbe cosa maravigliosa, e strana il veder le Nevi, e il Ghiaccio famigliarmente conversar con gl'incendi, col Fuoco. Ma negli occhi di Maddalena dimesticamente albergano Amore, e Lagrime, cioè Fuoco, e Ghiaccio, Incendi, e. Nevi. Adunque ecco ne gli occhi di Maddalena una mirabil cosa :: Audieram Æinæo in Monte impunita cum nivibus incendia, colluderes: fidem aftruit fabuloso Monti Magdalena oculus. La Minore di questo Argomento non è solamente falsa secondo l'intelletto, mas ella è tale ancora secondo la Fantasia, a cui non può parer Ve-. ro, o Verisimile, che le Lagrime sieno Ghiacci, e Nevi; non iscorgendosi veruna riguardevole simiglianza fra questi oggetti. Doppiamente adunque è ridicola, e Falsa questa premessa; da cui pende tutta la Conseguenza, e la maraviglia, che lo Scrittore volca risvegliar ne'suoi Uditori. Ma veggasi infin dove giunga questa infelice arte di concestizzare, e-d'amplificar Traslazioni sopra Traslazioni. Non contento il Tesauro d'aver fatto due sonti de gli occhi di Maddalena, paffa a farne due stufe, e bagni, invitando poscia i malati, e i cagionevoli della persona a quivi ri-Cupecuperar la salute: Vos ergo, debiles, morbidique, (a) ad ista Vas poraria Leucadio fente salubriora balucator Amor accersit. lo sto quassi per dire, che non possa udirsi Concetto più sconcio, e disordi, nato di questo, avvegnachè seco gareggi di maggioranza l'altra Immagine recata di sopra, dove s'invita il Pastore ad accender ne gli occhi di Maddalena la sua siaccola, o il suo bastone. Pastor ignem queris? ad cosdem oculos diverte, serulam instammabis.

Non farei fine giammai, se volessi rapportar tutti i ridicoli, e strani Concetti, che il Tesauro, inselice Maestro, e Sponitore de'precetti Aristotelici, ha posti alla suce in tante sue Opere. Da sui dunque per ora mi parto, ma non già dat suggetto sin qui di. visato della Maddalena, volendo io colle regole proposte ancor disaminare sa chiusa d'un Sonetto, sa quale una volta parve a moltissimi (e per avventura pare anch' oggi a taluno) maravi-

gliosa, e sourumana. Si parla di lei quando savò colle lagrime, e co i capelli asciugò i piedi al Salvatore.

Se il Crine è un Tago, e son due Soli i lumi, Non vide mai maggior prodigio il Cielo, Bagnar ce' Soli, e rascingar ce' Fiumi.

Avendovi per cagion del colore simiglianza tra il crine biondo, e l'oro, alla Fantasia ragionevolmente sembra, che i capelli biondi sieno d'oro; onde il Petrarca parlando di Laura, che tesseva

una ghirlanda a' fuoi capelli, disse ch'ella andava Tessendo un cerchio all'oro terso, e crespo.

Amplificandosi poi da taluno questa Metafora, si giunge a dire, che i capelli sono un Fiume d'oro, perchè sono simili in qualche maniera alle onde d'un Fiume. Ma ciò nè pur basta all'ardire d'alcun'altro, il quale avendo inteso dire, che il Fiume Tago ha le avene d'oro, e pensando che per significare un Fiume d'oro possa adoperarsi il nome del Tago, si vat dello stesso nome per dinotar'il biondo crine d'una Donna, e lo chiama un Tago colla medesima sciocchezza, con cui un'altro Poeta nominò il nero crine Notte silata. Come tutti veggono, la soprammentovata Traslazione è arditissma, e sconcia, perchè sondata sopra un'altra non meno ardita? edè non solamente Falsa, e Inverismise all'Intelletto, ma è tale parimente alla Fancasia. Non truova più questa Potenza alcuna probabile simiglianza fra il Tago, e il Crine, onde

Hlius ex oculis, quum vuls exurere Divos,
Accendit geminas lampadas acer Amer.

<sup>(</sup>a) Ad iffa vaporaria &c. balneator Amor accersir.) Stupende fantasis; fate Amore Stufaiuolo. E' da contrapports a un pensier così sordido il nobile egrazioso di Tibullo sopra gli occhi di Sulpizia.

de possa parerle Verisimilmente il Crine un Tago, perchè in sine il Tago è Fiume, che non ha le ende d'oro, ma solo si dice, che ha la rena leggermente spruzzata d'oro. Il da noi altre volte nominato Conte di Villamediana ha un sentimento ben piacevole in questo proposito. Per lodar una Dama, che si pertinava stando al Sole, dice, che ella con un dorato Vascello di candido metallo solcava bei gossi; e che la mano all'argento, i suoi capelli saceano vergogna a i raggi del Sole.

Al Sol Nise surcave golfos bellos Con dorado baxel de metal cano. Afrenta de la plata era su mano, Y afrente de los rayos su cabellos.

Pinisce poscia il Sonetto dicendo, che que'capelli erano catene, e reti per prendere chi volca suggire, e che erano onde tremanti d'oro tempessoso, e Cicli navigati.

En red, que prende mas al que se escapa, Cadenas son, y de oro proceloso Tremulas ondas, navegados Cielos.

Ma tornando al proposto Concesto, sembra con ragione alla Fantasia, che i begli occhi d'una femmina sieno due Soli (a), poichè risplendono, tramandano raggi, nè si possono mirar siso; perciò può dire, che gli occhi sono due Seli. Dopo estersi fabbricate queste due Immagini Fantastiche, l'una delle quali è disordinata, e sconcia, l'altra è con qualche ragione immaginata, passa il Poeta a formar quello Argomento, credendosi di lasciar'estatici gli Uditori con si mirabil concetto: Il Crine di Maddalena è un Tago, o Finme d'oro; gli occhi suoi son due Soli. Ella con gli occhi bagna, e cal crine rascinga i piedi a Cristo. Dunque veggiamo un Fiume, che rasciuga, e i Soli, che bagnano. Ma che il Sole bagni, e nu Finme rasciughi, è il maggior prodigio, che si sia mai veduto. Dunque nell'azione di Maddalena si mira un'incredibile prodigio. Chi è di grazia sì povero di senno, che volesse maravigliarsi, se io con tale argomento tentassi di provargli, che ciò fosse il più gran miracolo del Mondo? Troppo tosto scorgerebbe ciascuno la Falsità del Sossima (b),

(b) Sofisma.) Meglio così, che Sofismo, perchè s'accorda col Greco, e col Latino, onde questo vocabolo a noi viene. È l'esempio del Buti di Sofismo nel Vocabolario è unico. Gli altri esempi sono di Sofismi, che tanto può venire da Sofismo. Il Tema, i Temi. Lo Strastagemma, gli Strastagemmi. Un'Epigramma, non Epigrammo, gli Epigrammi. Che poi sia stato tratto suori Sofismo, e Sofismo, con mon fastorza; per-

<sup>(</sup>a) Pittagora non chiamò (ficcome credono alcuni) gli Occhi Solares ignes, talche possano sulla sua autorità essere chiamati Soli; ma Solares portas, wel Solis fores. Lacrzio nella vita di Pittagora: vi, di sen de sie unio munici sulla sulla munici sole. Porte, per le quali entra il Sole. Non attribuì adunque loro alcuna Solare qualità.

e si riderebbe di me, che pensava di poter destare il suo stupore per mezzo d'un tale inganno. Tutti consessere bie un miracolo il vedere un Fiume naturale, che asciugasse, e e il Sol naturale, che bagnasse. Ma conoscendo tutti, che il Crine, e gli Occhi di Maddalena non sono un siume Vero, nè Soli naturali, ma immaginari, perciò non ci pare alcun miracolo, anzi ci par cosa ordinaria, e naturale, che questo Fiume Fantassico asciughi, e che bagnino questi Soli sinti. Aduaque tutta la macchina alzata dall'Ingegno per isvegliar la maraviglia ne gli Uditori va tutta per terra, e sa solamente riderci per avere scoperta o l'ignoranza, o la malizia di chi voleva con sì manisesti Sossismi condurci a stupire.

## CAP, V,

Osservazioni intorno al ben formar le Immagini Inganno di chi forma Concetti Falsi. Errori del Marino, del Malerbe, e d'altri. Luogo del Tasso disaminato. Pensiero del Petrarca difeso. Altro sentimento suo, come ancer del Costanzo, e di Lorenzo de' Medici poco lodevoli. Sosssmi Ingegnosi abborriti dallo Stile serio, conceduti al piacevole. Cicerone, e Plutarco accordati in un differente giudizio.

Alle cose sinquì dette io raccolgo alcune osservazioni necelfarie per ben sabbricare le Immagini Intellettuali, e ancor quelle della Fantasia. La prima si è che le Rissessimi dell'intelletto, le quali altro non sono, che un tacito sillogismo, debbono esser sondate su proposizioni, e premesse Vere, o Verisimili secondo l'Intelletto, non su premesse Vere, o Verissimili solamente secondo la Fantasia. Altrimenti il Sillogismo sarà Sossitico, e le Rissessimi, o Immagini Intellettuali non avranno il Vero interno, e reale, tanto necessario alla bellezza soro. Concede l'Intelletto alla Fantasia il formar quelle Immagini, che a sei son Verisimili, e probabili; ma non vuole egli valersene poscia per base de'suoi raziocinii, e discorsi serii, perchè il diritto lor senso manisestamente si conosce per Fasso. La seconda osservazione si è, che le Trassazioni stesse debbono esser modeste, non troppo amplificate, nè può sabbricarsi una Trassazione sopra Tras-

ciocche la decisione pende dagli etempi, i quali se sono d'un folo Autore, e che non si possa anco riscontrare per essere Ms. non sono così sicuri. E ciò avviene in tutti i Dizionari. Nella stessa guisa meglio è Lessori, che Legisteri, parendo questo ultimo alquanto affettato.

lazione; impereiocchè ciò, che prima era Verisimile, o Vero alla Fantasia, diviene a lei stesso inverisimile, e falso: Altrove abbiam rapportato la fredda Metafora del Tesauro per significar le gocce di sangue sudate da Cristo nell'Orto. Perchè le gocce sono somiglianti per la figura a i piccioli globi, le chiama egli Globi di sangue. Di poi amplificando la Traslazione, e scorgendo, che a i piccioli Globi è in qualche maniera somigliante il Mondo per la sua figura, sulla prima Traslazione egli ne sonda un'altra, e giunge a dire, che que'Globi di sangue erano tanti Mondi. Questa nel vero è una disordinata Metafora; ma si lavorò dal Tesauro per fondarvi sopra due piacevolissimi, e manifestamente falsi concetti. E qual maraviglia, dice egli, se Cristo sofferiva tanta agonia, mentre softeneva il peso di tanti Mondi? Nè si finisce la facconda, che questo Autore formando di Cristo un favoloso Atlante, qual gemito, loggiunge, qual'Agonia non foffri questo divino Atlante vero figlinolo del Cielo, e della Terra, cioè di Dio, e di Donna, carco di tanti Globi, e tanti Mondi? Nulla parlo, ch' egli supponga Atlante sostenitor del Mondo, cioè della Terra, come egli mostra d' intendere, quando gli antichi finsero, ch'egli sostenesse il Cielo. Ma dico bene, che non può esser maggiore l'intemperanza, e l'arditezza del Tesauro in fabbricar Metafore sopra Metafore, e poi nuovi Concetti, e strane Rislessioni sopra Metafore. (a)

La terza osservazione, che è forse la più necessaria, si è: Che quando la Fantasia averà formata qualche Immagine, o Traslazione con giusto fondamento, non potrà poscia il Poeta, se non scioccamente, attribuire all'oggetto Metaforico, o Traslato, le altre operazioni, e qualità dell'oggetto Proprio, quasi che per essersi trasserito il Nome di una cosa ad un'altra, fosse lecito anche il trasferire ogni suo effetto, ogni sua proprietà, e qualità naturale; o come se la Traslazione più non susse Immagine della Fantasia, ma l'aggetto vero, di cui s'è trasferito il vocabolo. E questo è l'errore, ove per l'ordinario cadono gli Amadori de' Concetti falsi, per isperanza di cagionar maraviglia in chi legge. Egli è vero, che v'ha qualche simiglianza fra l'Amore, e il Fuoco; e perciò l'Amore si chiama ragionevolmente un Fuoco della Fantasia. Ma stolta cosa è dappoi l'attribuire all' Amore, o sia a questo Fuoco Immaginario tutte le qualità naturali del Fuoco Vero, non potendosi dire, che l'Amore chiamato Fuoco possa asciugare, scottare, ed Tomo 1.

<sup>(</sup>a) lo avrei voluto aggravare giustamente sopra il Tesauro, e dire: che i Concettini, e le Arguziole sono sempre freddure; ma trattandosi di esse sacre, sono irriverenze, sono empietà.

ammorzarsi con acqua, come accade al Fuoco maturale. Il perchè poteva il Tesauro lasciar di temere, che l'Amore abitante ne gli ocohi di Maddalena abbraciasse i piedi al Salvatore, o che se Lagrime gliele assognistro; perchè questi sono essetti del Fuoco vero, e de veri Fiumi, non del Fuoco, e de Fiumi solamente immaginati dalla Fantasia. Anche il Marino avrebbe mostrato più giudizio, se lodando una dipintura si Cornelio Fiammingo, rappresenzante la caduta di Petonte, non avesse detto:

Che fe, come al Garzon la vita avisti Dato ulla siamma: ancor di nuovo avrebbe Non obe le tele, incenerito il Mondo.

Perciocebe, quantunque si dica Meraforicamente, che un Dipintore dà Vita alle cose, non fi possono poi actribuire a questa Vita immaginaria, o metaforica tutte le azioni, e gli effecti della Vica naturale, e vera. Onde siccome la vira immaginaria data dal Dipintore a Feronte non gli bastava per muoversi, e cadere, come quando egli era naturalmente vivo: così non porea baftate al Tuoco, per incenerir di nuovo il Mondo, che il Pictore gli deffe ta sola Vita immaginaria. E molto phi chiaramente si scorge un vale ingunno, allorchè s'amplificano di soverchio le Traslazioni. e si san diventure iperboli ardite. I sospiri per esempio sono in qualche parte somiglianti al vento. Ma se amplisicheremo questa Metafora, e faremo, che i sospiri anch'essi abbiano la forza de'veri venti, de gli Aquiloni, e degli Austri, l'Immagine fondaravi sopra sarà molto biasimevole. Per tal cagione giustamente ci dispiacciono le Iperboli del Malerbe nel Poemetto delle Lagrime di S. Pierro, ove dice: Che i gridi di quel Santo Penirence furono tuoni, e i sospiri furono venti, che secero guerra alle querce. Soggiunge ancora, che i suoi pianti s'assomigliavano ad un torrente, che occupa tutte le campagne vicine, è vuol far diventare l'Universo un' Elemento solo.

C'est alors que ses cris en tonnerre s'éclatent; Ses soûpirs se font vents, qui les ebênes combattent; Et ses pleurs, qui tantôt descendoient mollement, Ressemblent un torrent, qui des bautes montagnes Ravageant, & noyant les voisines campagnes Vout que tout l'Univers ne soit qu'un Element.

Ma che diremo noi di que Poeti, che dopo aver chiamata la lor Donna un Sole, a questo Sole Fantastico apprepriano tutti gli esfetti del Sol naturale, come se quella Donna sosse un Sol vero, e non immaginato dalla sola Fantasia? Nel vero io semo sorte, che eglino alle volte essedano i termini dovuti del Verismile. Perciò è nate a me, e può nascere ad alpri qualche sospetto interno ad una leggiadristima Riflestione di Lorenzo de' Medici. Va egli considerando in un Sonetto l'abito, dicuiera adorna la fua Donna . c il luogo, e il tempo, ch'egli la prima volta la rimirò. Dopo aver favellato dell'abito, chiude con questo, sentimenco, il Sonetto, li tempo, e'l luogo non convien ch'io conti:

Che dov's sh bel Sole, & sampre giarage, E Paradiso, ou'è si bella. Donna.

Nulla ragiono, dell'ultimo. verso, che è gentile, ben sapendo i prudenti Lottori, che la parola Paradisa ha qui da intendersi per un luogo, terreno, di somma felicità; e il Petrarca, appunto, per significer l'anima sua, che usciva per andarsene a Laura, disse:

> Dal cor l'anima stanca si scompagna Ren gin nel Paradiso suo terrena.

Parlo dell'alora Immagine, in cui il Poeta dice: Che per necessità era giorno, quando ei vide la sua Donna, perch'ella è un Sole, e dov'è il Sole, non fa mai notte. Prima però di portarne sentenza, sia buon consiglio il premettere alcuni più chiari documenti, la notizia de'quali servirà di scorta, e di lume in avvenire per dar

giudizio d'altri Veri, o Fassi Concetti.

Quando la Fantasia Poetica ha trovata qualche simiglianza fra due oggetti, ella fondatamente ne forma una Metafora col trasportare il nome d'un' oggetto nell'altro, come quando chiama la Giovanni Primavera dell' Uamo, o pur la Primavera Gioventu dell' Anno. Può propagarsi una tal Traslazione, e attribuirsi alla Gioventu. o Primavera Metaforica qualche effetto, e qualità della Vera Giovenci, e Primavera; ma con una condizione, cioè che questi effecti, e qualità si prendano anch'essi in senso Metafonico, e non gis per Vere cole, e che la Metafora sia continuata sopra quelle qualità, o quegli effetti somiglianti, che hanno dato fondamento alla prima Metafora, e non passi sopra altre qualità dissomiglianti di quegli aggetti. Possam per esempio dire: Che la Primavera dell'Uomo fa spuntar sul volto i fiori della bellezza, fa verdeggier mille pentieri di gloria nell'animo, e sperar messe, e frutti di Viren; de si veggono Rose, e Gigli nel viso d'un Gion vane; e simili Traslazioni. Ora questi effetti, che son Propri dela la Primavera dell' Anno, folamente postono convenire in manie, ra Metasorica alla Primavera dell' Uomo, cioè alla Gioventu, e non come effetti Propri, e nagurali; e in quella parte è simile-la Gionentia alla Primavera. Sarobbe perciò errore l'attribuire alla Gioventu Fiori veri, Gigli, Rose vere, qual la Gioventu non fosse una Metasorica, ma una reel Primavera. Se perciò sopra **:** :-

questi Fiori Traslati si fondasse qualche Concetto, come satebbe il dire: E'miracolo, come le Api non vengono a coglier mele, o rugia-da da i bellissimi Fiori, che si mirano nel volto di quella Giovane; ovvero: Venite, o Api, a succiar mele da questi Fiori; o come serisse un valente Poeta, cioè il Signor de Lemene:

A quel labbro, a quel seno, Api ingegnose; Per fabbricar dolcezze, ite, svenate Di quel sen, di quel labbro e Gigli, e Rose.

Se si fabbricasse, dico, un somigliante Concetto, ei sarebbe somdato sul Falso, perchè i Fiori del labbro, e del seno non son Veri, ma Fantastici; e da Fiori immaginari non possono per conseguente l'Api raccogsiere il mele. Vero è, che il Tasso nell'Aminta At. I-Sc. 2. concepì una Immagine, che pare la medesima: Narra lo stesso Aminta la puntura fatta da un'Ape nelle guance di Filli con queste parole:

Quando un' Ape ingegnosa, che cogliendo Sen giva il mel per que' campi sioriti, Alle guance di Filfide volando, Alle guance vermiglie, come Rosa, Le morse, e le rimorse avidamente; Che alla similitudine ingannata

Forfe un Fior le eredette. Ma questo fentimento è molto diverso da quei, che abbiam recati per esempio. Imperciocche non suppone Aminta, che i Fiori immaginari delle guance di Filli fossero Fiori naturali, ma che s'ingannasse l'Ape in crederli tali: il che può parer voro alla Pantassa d'Aminta. Laddove chi invita l'Api a succiar mele da i Fiori, che son nelle guance di Pilli, suppone, che sien veri, e naturali questi Fiori Pantastici, e su questa Falsità sonda egli il Concetto suo. Senza ehe, quando anche l'Immagine del Tasso potesse vazullare, quel Forfe la sostiene, e abbastanza la scusa. Comunque però possa giudicarsi de'versi riferiti, a me rimane qualche dissicultà sopra la puntura fatta dall' Ape nelle guance di Pilli. Poiche se l'Ape ingannata dalla simiglianza era volata quivi, credendole un Fiore, per qual cagione dovea poi pungerle con tanta avidità, e fierezza? Non fogliono, per quanto io mi do a credere, questi innecenti Insetti offender si barbaramente i Fiori, ma sol con dilicatezza succiarne la rugiada. Oltre a ciò non è proprio delle pecchie il mordere colla bocca, ma bensì il pungere con l'ago: onde non potea succedere all' Ape, descritta da Aminta in acto di succiar colla bocca i Fiori, ciò, che avvenne al cinghiale, il qual portato da

un pazzo furore, volendo baciar' Adone, il feri co' denti, come leggiadramente finse Teocrito. Nè forse gioverà per iscusa il dirsi da Virgilio nel quarto della Georgica, in parlando delle Api; Illis ira modum supra est, lasaque venenum Morsibus inspirant. Qui figuratamente, non propriamente, s'attribuisce il mordere all'Api. Questa parola significa la ferita, ch'elle fanno col pungiglione della coda, e non colla bocca, siccome si raccoglie ancor dalle seguenti parole: & spicula caca relinquunt. Ma questo mio scrupolo si toglierà facilmente da chi ha più senno di me, siccome tante altre obbiezioni fatte contra la bellezza di quella Pastorale si sono erudicamente sciolte dall' Ab. Giusto Fontanini dottissimo Scrittore nel suo Aminta difeso. Non voglio però tacere, che questa Immagine piacque non poco al Tasso, avendola altrove adoperata senza il Forse, cioè in un Sopetto, l'argomento di cui è tale: Chiama felice un' Ape, la quale avea morse un labbro della sua Donna. Può leggersi fra le sue Rime stampare.

Ritornando adunque al propolito, dico essere ottima Traslazione il chiamare Scoglio un'Uomo forte nell'avversità, e una Donna, che è costante nell'onestà, o che non vuol'amar chi l'ama.
Ottimamente ancora si dira, che l'Uomo forte è immobile fra le
tempeste della Fortuna, e che resiste all'empito de'ssutti, con cui
vorrebbono atterrarlo i mali. Simili cose proporzionatamente ci è
permesso di dire d'un'onesta Donna. E in ciò la Traslazione è sempre con verisimiglianza conservata. Ma si uscirà ben suori del diritto sentiero, se attribuiremo a questo Immaginario Scoglio le qualità medesime dello Scoglio naturale, e sopra vi fonderemo qualche concetto, come se quell'Uomo sorte, e quella Donna costante sossero, e naturale scoglio. Non sia perciò lecito ad un
Poeta il dire della sua Donna, come disse un Poeta Drammaticos

Ma se scoglio è colei, come mi sugge?

Lo stupirsi, che uno Scoglio ci sugga, sarebbe giusto, se vedessimo suggir da noi un naturale Scoglio, proprio di cui è l'essere immobile; ma non già vedendo uno Scoglio immaginario, quale una Donna sembra alla Fantasia d'un' Amante. Nella qual' Immagine manisestamente scorgiamo, che il Poeta sabbrica sul Fasso, prendendo per Vero Scoglio quello, ch'è solamente Fantasico. Prese pure per una Vera, e non Immaginaria faretra di strali, e saette, gli occhi della sua Donna quel Poeta Spagnuolo, che li chiese in prestito a lei per uccidere un suo nemico. Ma forse costui schezzava. E per questa cagione il Maggi dalla sua Griselda, Tragedia composta da lui molto giovane, cancellò alcuni versi, che la stessa Griselda diceva al servidore venuto per comandamento del Tomo 1.

marito ad ucciderla alla campagna. Diceva ella così :

Non volen, she le belve Di Gnifelda pertando il merte sere, Vi gnaftin selle zenne Il sembiante gentil del tre Signere.

Oltre all'esser questa Immagine alquanto ricercata in quella congiuntura, essa ancor lavorata sul Falso. B' bella Traslazione il dire, che Griselda innamorata del marito ne porti impresso nel cuore il sembiante. Ma se si remerà, che i lupi guastino colle zanne questo sembiante, questo ingegnoso zimore ci riuscirà, per non dir ridicolo, almen poco saggio; poichè possono ben le siere ossender coll'unghie un sembiante Vero, e naturale, ma non

già un lavorato dalla fola nostra Fantasia,

Per propagare adunque le Metasore con buen Gusto è necessasie, she l'aggetto Metasorico mon si prenda giammai, come se susse proprio, e reale. Laonde non potranno mai attribuirglis, se non Metasoricamente, e sotto il voso dell'Allegoria, gli essetti, e le qualità dell'aggesto, da cui si prende la Traslazione. Si suol siputar bello il Sonotto del Petrarca, ove egli descrive lo stato dell'innamorata anima sua sotto la Metasora, ed Allegoria d' una Nave. Propaga egli questa Metasora; ma tutti gli essetti, o le azioni da lui attribuite a quella immaginaria Nave sono Metasoriche anch'esse.

Passa la Nave mia colma d'obblio Per aspro mare a mezza notse il verno, Infra Scilla, e Cariddi; G al gaverno Siede il Signore, anzi il nemico mio &c.

Quivi per venti prende i sospiri, per pioggia le tagrime, per Castore, e Polluce gli occhi di Laura, e simili altre cose, che continuano sempre la Metasora, non intendendo giammai per vera
Nave quella, ch' era solo immaginata dalla sua Fantasia. Colla
stessa Allegoria ancor Tullio dipinse lo stato de'disenseri della Romana libertà nel bollor delle guerre civili; e ne sece pure buon'
uso Orazio nell'Ode 14. del lib. 10. Potrebbe qualene bello Ingegno sondar' un Concetto sopra questa Nave Immaginaria, e sarci
maravigliare, dicendo: Che prima in mezzo alla Terra, cioè ne'
campi di Farsalia scae naustragio la Nave della Repubblica Romana, e
ebe sinalmente simì di sommergersi in mare per la Vittoria Aziaca riportasa da Augusto contra M. Antonio: ma che non è da stupirsi di questa ultima disgrazia, perebè unue le Navi sovo evinariamente son
preda dell'ande. E chi non vade, che sciooca sarebbe una somigliante immagine? Perenò s'attribuirebbe ad una Fantastica, e

finta Nave, quella disavventura, ch'è propria solamente delle Vere Navi, come s'anch'ella fosse una Vera Nave. La Traslazione adunque, ed Allegoria continuata, e non altrimenti, sarà che sieno ben sondati, e belli simili Concetti. È noi per questo ci asterremo dal chiamar Falsa una immagine del mentovato Petrarca nel Son. 129. par x. ov'egli manda i suoi caldi sospiti a rompere il ghiaccio, di cui era cinto il cuor di Laura, e che le vietava l'aver compassione di sui.

Ite valdi sospiri al freddo cuore,

Rompete il gbiaccio, che pietà centende. Se il Petrarca prendesse l'aggiunco di caldo in sentimento proprio, cioè di cosa che ha calore, e poi sperasse, che questo calor vero, e naturale potesse rompere il ghieccio Immaginario del cuor di Laura; certamente condannerei di Falsità il Concetto. Posciache poco avvedutamente attribuirebbe al ghiacelo Pantaftico una qualità propria solamente de' veri ghiacci, ch'è quella dell'essere disfatti dal calore, e fuoco naturale. Ma egli appella caldi i sospiri Mes taforicamente, cioè affetime, nel qual senso il Boccaccio nella Nov. 77. disse: Lo Sevlare lieto procedenc a più salde priegbe. (a) Ciò posto, la Metafora, ed Allegoria acconciamente vuol dire: O mici affettanti suspiri, fatevi udire a Madonna, acciocche cha, adendevi , seneri dal suo duro encre l'ostinazione, e impari ad aver pietà di me, significando colla Metafora del gbiaccio la costanza di Laura in non volerlo amare. Con quella offervazione credo io, che possa rispondersi all'acutissimo nostro Tassoni, il quale mi par che condanni questa Immagine, poiche scherzando scrive nelle sue Annotazioni così: Vienmi da tidere, che mentre fto qui scrivendo nell' Ofteria della Fortuna, s' è pelata enta questa marina, e tutto questo stagao di Martega di sorte, ch'egli ci verrà abre che sospiri a rompere il ghiaceio per ascirne. Vero è, che il calor de' sospiri non è molto abile a romper il ghiaccio naturale; ma i fospiri affettuose possono aver sorza di rompere il ghiaccio Metasori. co. cioè l'ostinazion d'una Donna. Non avrei già voluto, che Augelo di Costanzo, si valoroso Poeta, dopo aver detto, ch'egli un giorno per giuoco su bagnato da una Donna, e che allora s'

<sup>(</sup>a) Siccome il Petrarca diffe caldi folpiri, come caldi prieghi il Boccaccio, cioè affettuoli, e appassionatr: così disse: Rompete il gionecio, che è una manieta di dire, e uno idiotismo come semare il guado. Ovidio de Arre, dando precetto del mandare innanzi una Lettera amorola a tentare il guado, o come forte anche diremmo, a rompere il ghiaccio, dice: Cera vadamini senzio. Non perebi il Petrarca più che canto volesse all'ustere al Caldi, disse: Rompete il gionecioche poi questo Ghiaccio si strugge, e non comparisce più in rotto il Sonesto; ma per voler dire: Ammollite la durezza, il rigore, dasse, prendendo dal popolo l'espressione: Rompete il gionecio.

innamord forte di lei, avesse poi chiuso così un sonetto; (a).

Quinci si vede ben, s'esser può luoco Dall'infidie d'Amor giammai sicuro, S'ancor nell'acque ir suole ascoso il fuoco:

Prende egli quivi per Fuoco l'Amore. Ma certamente non è cosa maravigliosa, che uno sia preso da questo Fuoco Fantastico nell'Acque. Bensì il sarebbe, se il Fuoco vero stesse veramente ascoso nell'Acque. Bramerei perciò maggior Verità, e Bellezza interna in questo Concetto, come ancora in quel del Petrarca, colà
dove egli pregando Apollo, che conservi un Lauro piantato, ed
equivocando con questo Nome, e quel di Laura, così termina il
Son. 26.

(b) S's vedrem poi per meraviglia infieme Seder la Donna nostrà sopra l'erba, E far delle sue braccia a se stess' ombra.

A chi mira, non la corteccia di questo sentimento, ma le sue viscere, non parrà punto oggetto di stupore, che Laura faccia delle sue braccia a se stessa ombra, poiche altro non significano tai parole, se non che Laura sederebbe all'ombra di quell'Alloro; e questo non può cagionar maraviglia.

Dopo sì lunga scorsa, accostiamoci finalmente all'Immagine da noi proposta di Lorenzo de'Medici, il quale ragiona in tal modo.

Il tempo, e'l luogo non convien eb' io conti; Che dov' è si bel Sole, è sempre giorno, E Paradiso, ov' è si bella Donna.

Ch'egli in questo Sonetto parli del Giorno vero, e naturale, mi par manisesto. E'altresì evidente, ch'egli attribuisce al Sole Immaginario, cioè alla sua Donna, la virtù di sar Giorno naturale, ovunque ella soggiorni. Ma chi non vede, esser Falso, che un Sole immaginato dalla Fantasia faccia Giorno naturale, come sa il vero, e natural Principe de'Pianeti? Adunque il Concetto è sondato sul Falso, essendo ragionamento poco buono il dire: Non occorre eb'io cercbi, che tempo sosse quello, in eni la prima volta io mirai quella Donna, se giorno, e notte. Già so ch' cra di giorno, noi-

(a) Il Sonetto d'Angelo di Costanzo dell'esser bagnato da una Donna, può illustrarii da quello Epigramma galantissimo di Petronio Afranio della Neve gettatagli da Giulia, rapportato di sopra.

<sup>(</sup>b) Si vedrem poi per meraviglia insieme ec.) Si può considerare come un'Enlgma: e come tale ha la sua intrinseca bellezza, che consiste nell'equivoco di Laura, e di Dasne, che oltre al significare una Femmina di tal nome, significa anco la pianta, nella quale su trassormata. Questo Enigma inviluppato, dà ammirazione; sciolto, dà diletto. Non si dee adunque considerare come un'Immagine seria Poetica, ma come un'Enigma giocoso.

poiabe dove è costei, è sempre giorno naturale. Per la stessa ragione è fasso il Concetto d'un' Autor Franzese, il quale dice, che le Stelle non osavano comparir' in Cielo, vedendo un di questi Soli immaginari.

> Les Esteilles n'osoient paroître En voyant ce Soleil

Sarebbe il sentimento ben conceputo, se per istelle s'intendessero altre Donne di minor bellezza; ma l'Autore parla delle vere Stelle, e sa che il Sole Fantastico abbia sa virtù del Sole reale. Che se Marziale nell'Epigr 21. lib. 28. così parla a Domiziano:

Jam, Cesar, vel nocte voni: stent astra licebit: Non decrit populo, te veniente, dies.

egli si vuol'intendere Metaforicamente questo Giorno. Cioè dice il Poeta; Benchè sia di notre, pure venendo tu, o Cesare, tanti saranno i lumi, e i suochi di gioia satti dal popolo, che parrà giorno. Ma se volle con linguaggio adulatorio dire, che Domiziano era un Sole, e che perciò ovunque egli susse stato, sarebbesi veduto il giorno, io congiungerei questo Concetto con altri, che Marziale sondò sul Falso, e che non debbono esser da noi imitati in argomento serio. Anche il Perrarca molte siate usò la Metasora del Sole (renduta oramai troppo triviale fra Poeti) per significar la sua Donna, e a questo Sole Metasorico attribuì essetti mirabili, come può vedersi nel Son. 182. e 216. della par, 1.(a) Ma quelle sue sono

(a) Così mi fuegliò a falutar l' Autora: disse in uno di questi Sonetti il Petrarca; e questo concetto su egli il primo a prenderlo dal Latino di Quinto Catulo, rapportato da Cicerone.

Constiteram exorientem Auroram forte salutans, Cum subito a laeva Roscius exoritur.

Pate mihi liceat, Califles, dicere vestra: Mortalis visus pulcrior esse Deo.

Il primo Sonetto d'Annibal Caro è una imitazione di questo Epigramma, il quale finisce:

Volsimi, e'ncontro a lui mi parve oscuro, Santi lumi del Giel con vostra pace, L'Oriente, che dianzi eta si bello.

Ve n'ha pure uno del Marino nelle Rime Maritime, che comincia: Spuntava l'Alba, e finisce:

Quando mi volfi, e la mia Lilla vidi, E dissi: bor chi menar poseami seco, Alsri, che'l mio bel Sol, sì lieso giorno?

Nella Raccolta delle Rime Amorose Franzesi del Corbinelli, ve ne ha uno di M. Malleville, che comincia: Le filence regnoit sur la terre, & sur l'onde, che corrisponde al principio di quel del Caro: Eran l'aer tranquillo, e l'onde chiare Anzi non solo il principio, ma il Sonetto tutto. Eccole.

Le silence regnoit sur la terre, & sur l'onde;
L'ait devenoit strain, & l'Olympe vermeil,

pure, e leggiadre Immagini della Fantalia innamorata, e delirante, a cui pare di vedere, che il Sol naturale fia men bello di Laura, e che il Cielo stesso se un innamori. Nè su questa Metafora l'Intelletto del Petrarca fonda alcun ragionamento, come si fa da altri Poeti. Parimente una pura, e semplice Immagine della sua Fantasia su quella, dov'egli così parlò di Laura morta:

Vegetado n' colli ofeura notte intorno, Ondo prendesti al Ciel l'altimo volo, El dove gli occhi tuoi solenn far giorno.

E per maggiormente accertarsi di questo, come ancora per conoscer da que innanai, se si è mai fabbricato sopra le Metasore, noi ci varremo di questa Regola. Tolgasi la Metasora, e in vece d' esta pongasi il fignificaco proprio. Se il Concetto è tuttavia Vero, e suffiste, allora sarà ben lavorato; se Falso, l'Intelletto averà preso abbaglio. Dicasi per esempio, in vece di Sole, bella Donne in que versi di Lorenzo de Medici, e se ne formi questo fentimento: Non voglio sercur, che tempo fuffe, quando io la prima volta rimirai cofici; perchè dov'è si bella Donna, è sempre giorno. Eccovi un ragionamento Falso, non essendo Vero, ch'ove è una Donna bella, quivi per necessità sia giorno, potendo ancora esfer notte, e notre oscura. Cost può dirsi desl'altro Concetto del Coflanzo. Per lo contrario spogliandosi della Metasora i due versi del Petrarca prima disaminati, la tor belierra, e la Verità del seutimento sussifie: Ite, o affettuost fospiri, al non amante cuore di Laura, scacciatene quell'ostinazione, che non le lascia aver pietà di me. Ancor ne gli ultimi tre versi del medefimo Poeta apparirà il Vero, volendo egli colle Traslazioni della Norte, e del Giorno, far-

Et l'anouveux Zephire affranche du sommeil Resussive les fleurs d'une balvine feconde.
L'Autore deployoit l'or de sa tresse blonde;
Et semoit des subit le Chemin du Soleil;
Ensir ce Dien venoit au plu grand appareil
Qu'it soit jamais venue poux eclairer le monde:
Quand la jeune Philis, au visage viant,
Sortant de son Palais plus elair que l'Ovient,
Fet voire une lumière & plus vive, & plus belle.
Sacre stambeau du jour, n'en soyez point jaloux.
Vous parusos alors aussi peu devant clle,
Que les seux de la nuit avoient sait devant vous.

Quello nitimo è imitato dal Petrarca, nello stesso gomento: Quel far le Stelle, e quello spinitato dal Petrarca, nello stesso gomento: Quel far le Stelle, e quello spanie lui. Avreraggiunto a tutti quelt quelt queltissimo Sonetto del Sig. Dottote Manfredi, rinomatissimo Lettore pubblico delle Mattematiche in Bologna, e valorossimo Poeta: il qual Sonetto è condotto commaravigliosa staticità; ma è stampato nel Tomo II. di questa Opera. Certo l'economia d'esso Componimento è mirabile, è contiene una certa assettaosa, e leggiadra semplicità.

ci intendere, che a lui parcano pieni di malinconia, e spogliati d'ogni bellezza que' luoghi, che dianzi vivendo Laura erano sì

lieti, e vaghi.

Un'altra offervazione finalmente dobbiam raccogliere da quanto s'è finqui detto intorno alla Natura delle Immagini fondate sul Falso. Cioè, che questi ingegnosi Sofismi pon hanno da sofferirsi ne' componimenti ferii, e che appena fi potran permettere a gli argomenti piacevoli, e ridicoli. Imperciocchè il fine de'Concetti ben fatti nelle materie non ridicole è di svegliar la maraviglia in chi legge, e per conseguenza quel dilecto nobile, che prendiamo dall' imparar qualche cosa, o ragione, che prima non sapevamo o non averamo giammai veduta si vagamento, e vivamente abbigliata, Ora i Sofismi, suttoche ingegnasi, come vedemma, non possono cagionar la stupore, scoprendos sacilmente il lora inganno, e nulla imperandosi niù di quello, che si sapes. Anzi si sdegna l'Intelletto nostro in vedendo, che lo Scrittore ha voluto ingennarlo con Sofistici ragionamenti, e ci ha supposti capaci d'essere da lui ingannati. O pure ci moviam' a ridere, perchè facilmente scopriamo la malizia, per altro ingegnosa, di chi voleva inganmarci. Adunque non debbono tai Concetti aver luogo ne'componimenti serii, proprio de' quali non è destar'il riso. Per lo contraria nelle materio piacevoli, e quando si vuol far ridere, poeranno aver luogo a perchè accorgendoci noi agevolmente dell'agguato, che a bello studio ci avea teso il piacevole Scrittore col fuo Sofilma, ridiamo della fua malizia, e gi rallegriamo con efso noi per avere coll'acutezza del nostro intendimento scoperta la Frode, e la rete. Per questa ragione molte Acutezze di Marziale non lasciano d'osfer belle, e gentili, ancorchè manchi loro l'interpa Verità, essendo elleno solamente indirizzate a farci ridere. Eccovi come piacevolmense con uno di questi Concetti fondati sul Falso egli rondo ragione, perchè un certo Lentino non potesse caeciarsi di dosso la sebbre. (a) Cocesse eua sebbre, dice egli, è portata agiatamente in fedia, fi pafce di cibi fquifiti, beve eccel-

Nec calidae citius decedums caspara fabras, Textilibus fi in picturis, aftroque rubensi Jactoris, quam fi in pleboja vosto cubanda 19,

<sup>(</sup>a) Il concetto di Marziale, che la Febbre non vadia via da dosto a Lentino, perciocche ella, stando con lui, è ben trattata, non si può domandare tanto ridicolo, quanto ameno e piacevole. Egli posa in falso; perchè a discorrerla, come la discorre Lucrezio Fisosofo o Poeta, e secondo la verità, la febbre non guardo a queste cose.

Lib.z. in princ. Ma questo falso è renduto verifimite dalla infinuazione del Paeta, che considera la Febbre, come una forestiera venuta a 'alloggiare in quel corpo, e che zicevendose buani trattamenti, non le venga voglia di licenziarsi, e ci badi a stare.

lenti vini, respira odori soavi, e dorme in letti di porpora; a chi vuoi tu ch'ella sen vada, essendo sì ben trattata, e provveduta di tante delizie dal corpo tuo?

Quare tam multis a te, Lentine, diebus
Non abeat febris, quaris, & usque gemis.
Gestatur tecum sella, pariterque lavatur;
Cunat boletos, ostrea, sumen, aprum &c.
Circumfusa rosis, & nigra recumbit amomo,
Dormit & in pluma, purpurcoque thoro.
Onum sit ei pulchre, tam belle vivat anud te

Pacilmente potea Lentino rispondere a questo Ingegnoso Sossima, e dire: egli non è vero, che la sebbre mia goda queste dellzie. Il mio corpo le gode, e non essa; onde salsa è la tua conseguenza. E in essetto il dire, che la sebbre stia, ed alberghi sì agiatamente con Lentino, è una bella Immagine della Fantasia. E se l'Intelletto vuol sarla servire per sondamento di qualche sua Rissessione, e come premessa ad un Sillogismo, egli forma un puro sosisma. Ma contuttociò in argomento piacevole è gentilissima questa Immagine, e in udirla m' immagino io, che lo stesso Lenti-

no, non che altre persone, dovettero porsi a ridere.

E quì si presenta a noi la via di conciliare insieme due grandi nomini dell'antichità, cioè Cicerone, e Plutarco, i quali sopra un sentimento medesimo surono di parere disserentissimo. Rapportasi dal primo, e da lui si commenda nel lib. 2. della Nat. de gli Dei, una Riflessione di Timeo Storico, il qual disse: Non essere da maravigliarli, che si fosse bruciato il Tempio di Diana in Efeso, poiche in quella medesima notre Diana (Dea che anche si finge assistente ai parti delle Donne) volle intervenire a quel d' Olimpiade, e alla nascita d'Alessandro il Grande, e perciò non era in casa, Consinne, ut multa, Timeus; qui quum in Historia dixisset, qua notte natus Alexander effet, cadem Diane Epbesia Templum deflagravisse, adjunxit, minime id esse mirandum, qued Diana, quum in partu Olympiadis adesse voluisset, abfuisset domo. Per lo contrario giudicò Plurarco sì fredda una tal Riflessione, da lui attribuita non a Timeo, ma ad Egesia, che scherzando giunse a dire, ch'essa era bastante a smorzar le fiamme del Tempio. Ecco le sue parole nella Vita d'Alessandro. Dopo aver detto, ch'egli nacque il terzo giorno di Ecatombeone aggiugne: 200 \$7 \$446 par &c. Cioè; Nel qual giorno fi abbruciò il Tempio di Diana Efesina, come Egesia Magnesio esclamò. La cui esclamazione è così fredda, che avrebbe posuto estinguere quell' incendio; imperciocche dice, che egli non fu mi-

racolo, se quel Tempio fu bruciato, mentre la Dea eva tutta occupata in affiftere alla nascita d'Alessandre: (a) Sonosi molto affaticati i Cricici per conciliare queste due comrarie opinioni, parendo los ro strano, che due sì giudiziosi Scrittori sieno cotanto fra loro discordi nel giudicare d'una medefima cosa. Ma noi secondo l'osservazione fatta di sopra, agevolmente accorderemo la lite, e diremo, she tanto la sensenza di Cicerone, quanto quella di Plurarco sono giustissime, e ragionevoli. Gerto è, che la mentovata Ristessione è fondata sul Fasso; percioechè per opinione de gli stessi Geneili Diana poteva ad un rempo medesimo difendere il suo Tempio dalle fiamme, cassistere al parco d'Olimpiade. Non era perciò leciro l'adoperare in argomento serio questo Ingegnoso Sofisma. E Plutarco appunto considerandolo, come tale, e yedendolo usato in componimento serio da Egesia, con ragione lo condanno. Ma da Tuilio fu confideraca quella Riflettione, non come seria, ma come piasevole, e detta a podra da Timeo per uno scherna, e col fine di sar ridere. E perchè nelle Riflessioni ridisole, e piacevoli, come dicemmo, non si richiede sì scrupolosamente il vero interno, perciò Tullio la riputò ben fatta. (b) Nè

<sup>(</sup>a) Avrei portato le parole Greche di Plutarco, nelle quali compensate dee dire compensate ்கி.' க் பிரிக்கின் காக்கிற்கா கேகிற்குக், To leggerei volentieri க். cioè: al quale Alcsandro nato in tal giorno Egesia sece una tale acclamazione . E l' செ i fi s , che . . manda al Dativer; e paren che quello ignosphones richieda dopo di se, a chi va', o fin fatta quella acclamazione; e l'er, che fi trova tanto nella Fiorentina, agginita-ta sovra un Mi di Marcollo Virgilio Segretario della Repubblica Fiorentina dottissimo, e di Lettere Greche intendentissimo, famoso pel suo Dioscoride; quanto in quella di Errico Stefand, può effer nato dalla voce antecedente mis, che habbia influito, che in vecedi e sia corso es, Comunque sia, io tradurrei così: Nel qual
giorno buciò il Tempio di Diana sifesia, a cui Egesia Magnete (o della Magnetia) sece questa acclamazione, a spegnere del iutto quell'incendio, per la sua freddura, valevele; poschè con ragione, egli diffe, effere arfo il Tempio, per effer Diana impiegata avacconiere il parro d'Aleffandro. Il volgarizzamento antico Mi appresso di me, il quale di Greco listerale su traslatato in Greco volgare, e di Greco volgare in Aragonele, e di Aragonele finalmente in Tolcano, ed è citato nel Vocabolario della Grusca, come scrittura del Secolo del 1300. Intervenne ancera questo: che il Tempio della Don June (chi erra, perche lia da dire, Diana) ebe era in Efefo, arfe ; e fosondo che diffe uno, il quale avea nome Igifia di Magnifia ( uni fi vede rappresentata la pronunzia Greca volgare dell'y per i) che convenia, che foffe arfo, poiche la Donna del Tempio la Dea Juno aveva preso la cura d'esfere sevarrice. Quel secondo che mo-fira essere ttato nel testo anche in que tempi de. Ma, come ho detto, mi piacerebbe . Quell's a resouves said in-a è restato nella penna . A proposito di spegnere l'incendio colla freddura del motto, in Ateneo Libro 17. ove tratta de'motti arguti delle " Meretricisdice; che Gnatena una volta fece mettere di nascoso della neve nel bicchie. rè di Difilo, ed egli sentendo il vino ghiacciato, e godendone molto, maravigliato diffe : Voi dovete avere, Gnatena, una cantina, o ciferna fredda. Ob! rif. pose ella, 10 ut busso sempre dentro i Prologbi delle Commedie vostre. (b) Cicerone à dilettava del ridicolo, ed egli ci aveva maniera; anzi ci si compiaceva

voglio che si creda a me selo, che tal sosse il pensiero di Cicerone; ma che si creda a lui stesso. Vuol'egti nell'acconnato libro dimostrare, che le tante Deità inventace da gli antichi Poeti son tutte savolose, sognato, e non sussistanti. Non vodeta usi, dice egli, came delle cose naturali, bene, e milmente ritrevate, si sono servitigli antichi per sormarne de gli Desimmaginani, e sinti? Quindi son pai nata cotante salse epinioni, emeri grossissimi, e saperstizioni vidicole, e sciocche. Ona im tali proposito cita Cicerone: consigliatamento il Concetto di Timeo, come un piacevole scherzo, per dimostrare come ancos quello Storico gentilmente motteggiando, avec posto in discredito la finta Deità di Diana. No questo scherzo su empio (a) in bocca dello Storico, o di Tullio, come talun si crede, poiche gli nomini saggi fra gli antichi si videano di que' supposti. Dei, e poreavago opinione ben differente da quella del volgo, e sua costono era Cicerone certamente un de'primi.

Oltre a ciò, che lo Senittor Latino considerate la Rislessione di Timeo solamento como pinoevole, e non senia, le stesse sur parcole ne san testimonio. Dice, che Timeo conciune parlò in tal congiuntura; erquesto vocabolo non vuol solo significar conatamente, ma ancora giochevolmente, e con ischerzo, facezia, e galanteria. Favellando egli altrove del medesimo Timeo, dice; che usa tampo i sentimenti gravi, e severi, quanto i piacevoli, graziosi, è galanti. Genera Asatica distinnis son la parola di Tullio nol Bruto), duo sunt Uman some missamo, se argutum, semensis non tam gravitus, si severis, quam conciunis, se venissis, qualis in Historia Timeus. Spiegò eziandio nell'Oratore il senso della parola conciunas per saceto, e piacevola. Alis in acadam jajunitate consiuniores, idesti faceti, somenese esiam, se loviter conasi. Aringando poscia contra L. Pisone, per dileggiario disse Ur es bomo facetus, ad

Rex-

un po troppo per testimoniana, di Quintiliano Lib. 6. Cap. de Risu. Nam Gin semme quoidiano multa, & in altercationistes. Ci in interregandis testibus plura, quam quisquam, dixis facete; & illa, ipse, qua sunt in l'errens dista frigidius, alis assignavis, con qual che segue. Non è maraniglia adunque, che se li ne suoi mosti dana talora nel sueddo, che anche qualto freddo concerta, così stimato da Pintarco Antore gravissimo, a Cicerona, che cea sacciato di bustone, e che aveva il genio inclinato a motteggiare e piacelle.

(a) Che Tullio, e gli altri Savi de Gentis no n credesero in que loro talli Dei,

<sup>(</sup>a) Che Tullio, e gli altri Savi de' Gentili no n credelsero in que' loro falti Dei, quello non fa, che tusto ciò, che elli dicevano d' irriverente, e di ridicolo, non istesse male: supposta quella falsa Religione approvata dal pubblico, e secondo la quale si governavano. Già Diana era stimata Dea sopra i pettr. Entra qui la buffoneria; e come se ella sosse una Douna, che non può essere nello stesa tempo in due suoghi, non una Dea, che è ger tutto, dice, che essendo occupata in quella seccenda d'assistare al parte d'Alessandro, non peteva, badane a casa.

A Platarea, come Bilosofo, e Politico, il concetto d'Egelia non piacono.

persuadendum concinnus. Finalmonte nol lib. 3. dell' Orat. dicendon the lo Stil horito, guinate, e piacevole profto fazia melle materie fode, pronuntia quelle parble. Hoc minus in ovarione miramur, consinnam, diffinctam, ornatum, foftivam, fint intermifiene, fine roprobensione, sine variesure, quantois claris fir coloribus pista vel Poefis, vol Oracio, non poffe in delectatione offe timerenam; usanc co offices en Orniones, ant in Poete cincinnes, ac fueo diffonditur &cc. Ancora Orazio per esprimere un uomo d'ingegno, ameno, e grazioso nel conversar con gli amici, il chiamò concinnus amicis. Ma più manifestamente di tutti Cornificio, o per dir meglio l'ancora ignoto Antor della Rettorica ad Emmio nel 4. lib. dimostrò la significazione di questa voce. Dopo aver'egli sposta l'Annominazione, o Paranomusia, che è quello soberzo disparole sidi cui i piccioli Ingegni del Secolo passaco empievano, come di univergemme, i loro componimenti, offerva siche una un murcatanzia ferve più per dilettar la gente, che per orner la verità. Labnde condanna egli sì fatti fohorei effei fpello, come ornamonti contrari alla gravita dell'Orazione, e moion all'uditore; perche, fegue poscia a dire, est in bis lepos, & festeviens, non dignitas, weque pulchrieudo. Ounee pune junt ampla, & pulciora, din phacere possunt: que lepida, & conciuna, cito fatietate afficiunt merium fenfum fifi. diosissimum. Nel che si vede, che lepidus, concinnus, festivisas, e topos si prendono inti invidento lento, a entici ligarificano le feberzare, l'effer pincevole, e in una parola il puntar non ferio.

Bastano quelle autorisà per farci conoscepe, che Cicerone-losto come uno schono viccume, a come una Riffessione feria, il fencimento di Timpo, Autore affai perfunto della fattiva de gili Dei, e sollto Morse a spanger di questi motti anguti, e grazion la Storie, Thiogli Controle. Pallillion adresi è Mannagine ulara da Plutaroo per riprovave il fentimonto d'Egefia, mentre egli dice, ch'esso era bastanse col suo freddo a smorzar l'incandio del Tempio. Ma perchè Plurarco velle monteggiare, e stire uno februso anelegh, perciò la Palstà non coglie la vaghezza alla confura, e non la creaco un si granifilosofo, condanzando l'errore alerni. Meriterebbono lode parimente due verà del Girone Poesa Spagnuolo, Arroche appoggiazialla Falara, oviesti sollevo stati adoperati in componimento won facto, e non facto, e men nella Palsione di Cristo. Li riserisce, e li lossa perciò con posa ragione Baldaffar Graziano inel Dife. 3. dolle reconcezzo contrati parole a Girone, mentifimo Poeta, nel Poema della Paffime, quando giunge alla negazion di Presro dice:

Non avin de consar el Gallo

Viendo tan grande gallina?

Cioè: non dovea cantar il Gallo, vedendo sì grande Gallina? significando colla Metafora della Gallina la timidità di S. Pietro. Ma de'motti ridicoli, e piacevoli, e della licenze permesse a sì fatto Stile, plenamente altri han favellato, onde io mi rimango di parlarne, conchiudendo solamente, che in componimenti sodi biasimevole cosa è il lavorar sul Falso, e che infelice impresa è il voler savare il Maraviglioso, suorchè dal Vero, e dal Verissimile.

## CAP. VI.

Del Verisimile, e dell' Inverisimile delle Immagini. Due spezie di Verisimile. Poesa dirittamente, o indirettamente parlante. Sua libertà, e rignardi. Passi del Bonarelli, di Pietro Cornelio, Virgilio, Lucano, e d'altri, posti all'esame. Versi di Virgilio difesi. Ariosto, Pradon, ed altri degni di sensura. Seneca diseso. Differenza tra un pensiero Ingegnoso, e la maniera Ingegnosa d'esprimerlo. Sentimenti del Cornelio, del Tasso, di S. Agostino, e d'altri Poeti, messi in bilancia. Immagine del Guarino liberata dall'altrui censura.

A principal base, su cui si fonda la bellezza delle Immagini Intellettuali, è il Vero, o pure il Verisimile interno. Ma nè pur questo sozonte basta, affinche le Ristessioni, e i Concetti dell' Intelletto possano chiamarsi compiutamente Belli. E'ancor necessario, che essi contengano un'altra sorta di Verisimile, a cui daremo il nome di Relativo, perchè ha Relazione a chi parla. Questo può considerarsi in due guise. Altro è il Verisimile convenience alla qualità, alla condizione, e al grado di chi parla; alero, è il Verifimile conveniente all'affetto, e alle passioni, che regnano, o si suppongono in chi parla. Per quel, che riguarda i sentimenti Verisimili alla condizion di chi petta, e chi non sa, che le Rissessioni, ed Immagini, le quali cadranno in mente ad un Pastore, sempre allevato fra boschi, e lungi dalle Città, hapno de essere differenti da quelle, che si concepiranno, o si possono concepire da un Cittadino, da un Guerriero, da un'Eroe, da un Principe? Altrimenti parlerà un servo, altrimenti un Cavaliere; altrimenti un giovane, altrimenti un vecchio. Sono in questo proposito assai noti i versi d'Orazio. Ma perchè ciò riguarda i costumi de' personaggi, de' quali ampiamente han ragionato molti valentuomini, e Maestri della Poetica, da'libri lo-TO

ro potrà facilmente ogni Lettore berne i precetti, senza ch'io pome posamente qui li ripera.

Passo dunque all'altra considerazione del Verisimile convenienre all'affetto delle persone, che parlano. Altre immagini si comvengono a chi s'introduce a parlare, per così dire, a sangue frede do, altre a chi è, o si rappresenta commosso da qualche violenta passione. Altrimenti ragiona chi parla con sentimenti ben pensati, e meditati; altrimenti chi si finge parlate all'improvviso, e con ragionamento continuato, come si fa nelle civili conversazioni. Ma egli si dee confessare il vero: quanto è facile il riconoscere un sentimento, che contenga l'interno Vero, altrettanto è difficile il giudicare di questo Verisimile. Una Riflessione, ed Immagine o Intellectuale, o Pantastica sarà da uno riputara Verisimile al personaggio parlante, la quale da un'altre sara condannara per improbabile, ed inverisimile. Il Giodizio è il solo Giudice comperente di si fatto Verisimile: E conviossiache le leggi, e le regole del Giudizio sieno lusinite, e si cangino ad ogni momento secondo le circostanze, e la varietà delle cose, perciò troppo difficile cosa è il proporre una Regola certa, con cui si possa in ogni sencimento, e costume de personaggi Poetici, francamente portar fentenza intorno al Verisimile, e Inverisimile. Contuttociò norremo cura di ajutar' in qualche guisa sacho in questo il natural Giudizio de gli nomini, e de' Poeti.

Bprima d'imprendere il viaggio, convien ridursi a mente quell' utite avvertimento datoci nel Dial. 3. della Repub. dal divino Placone. lo ti fo sapere, dice egli, che la Poesia, e il favoleggiare, o interamente si rappresenta con instare; o ciò accade nella Tragedia, e nella Commedia: o se rappresenta col solo parlar del Potta; il che spezialmente avviene ne' Ditirambi; o mill'una, e nell'altra maniera, come appare ne gli Eroki, e in altri Poemi. E vuol' egli dire (come poscia accennò nella Poetica ancora il suo discepolo Aristotele) che in ste maniere si suoi rappresentare la Poesia. La prima èv quando il Poeta mostra di punto non parlare, ma introduce persone, che partino sempre; il che si prarica nella Tragedia, e Commedia, e in alcune Egloghe, ove-solamente gl'interlocutori savellano, senza che il Poeta scuopra se stesso, e parli. Nella seconda maniera il Poeta solo parla, senza introdurre altre persone parlanti; come avviene per l'ordinario nelle Satire, ne' Ditirambi, e ne'componimenti Lirici, ne'quali solamente il Poeta ragiona. La terta maniera partecipa delle altre due, ed è quando ora parla il Poeta come Storico, ora finge, ch'altre persone parlino; e ciò si fa ordinariamente ne' Poemi Eroici, e talora nelle Egloghe, e in Tomo I.

alcri Poemi Lirici. Il che essendo, noi possiam dire, che i Poeti in due maniere sogliono rappresentar la Poessa, o con parlar'eglino fless, o coll'introdurre persone, che parlino. Ora quando essi parlano, io dico, che i lor sentimenti, benchè fludiati, ed Inge. gnosi assai, son facilmente Verisimili a loro, o sieno queste Immagini Fantaftiche, o sieno Riflessioni, e Concerti Intellettuali. Allora, dico, e l'Ingegno, e la Fantalia pollono a lor talento shizzarrirsi, purchè le Immagini da lor formate contengano il Vero interno, non sieno croppo oscure, odisordinate, e non abbiano aleri di que difetti, che sogliono contaminar la bellezza del Ragionamento Paetica. Quando poscia il Poeta introdurrà persone. che parlino, siccome dicemmo arvenire sempre ne' Drammi, spesse volte ne Poemi Eroici, e talvolta ne Lirici, allora i sentimen. si posti in bosca a que' persanaggi potran facilmente essere laverisimili, se il Poeta non pone frenno alla Fantasia, e a gli empiti dell'ingegno, e se prudengemente non confidera la natura, le circottanze, la passioni di quelle persona, e se non veste i loro panni.

Disaminiamo prima la liberat de Poeti, quando essi perlano. Disti, che facilmente son Verisimili a soro le Immegini Intellettuali, quantunque ingegnole, e molto penfate, come ancor le Fantastiche, autroche Araordinerie talvolta, bizzarre ed ardire. Imperciasche il Ragionamento loro & suppose molto pensera, e meditato, onde l'Ingegno può fer neturalmente delle Riflellioni scutifime, meditando egli allora con agio la cole. Supposta eziandio la lor Fantassa agirata da qualche gagliardo affetto, o per arce, o per natura in esti rissegliato, pud ella probabilmente ben ruminare gli oggetti, e concepire a sua voglia immagini fitame, e caprisciose. Di fatto se si offerveranno le Poesse di canti eccellenti Autori, e massimamente de Lirici, s'incontrarano mille ingegnosissime Ristessioni, e spiritose immagini della Fantalia. Per lo conerario le Immagini, che si pongono da'Paeti in bocca d'altre persone, affinche sieno Verisimili, è necessario che imitino la nagura, e l'afferso, e il costume di quelle tali persone. Ed essendo che il Ragionamento de gli nomini continuato, ed improvviso non da tempo all'Ingegno, o alla Fantasia, di far tutte le Rissessioni, di concepir sutte le Immagini, che potrebbono uscir della loro mente, se con agio meditassero le cole; quindi è che sì l'una come l' altra Potenza hanno da tenersi con molto maggior riguardo in briglia. Può per esempio dubitarsi da taluno, se sieno Verifimiti in bocca d'Aminta Pastore questi versi, che si leggono nella Se 4.A.I. della Filli di Sciro. Dopo aver'egli deceo, che andrà seguendo la sua Ninsa, dopunque ella sen sugga, segue a dire;

Godro di gir lambendo,
La ve tu poni il pivole:
Conoservito a i siori ,
Ove saran più folsi.
Godro di sugger l'aria,
Che hacia il tuo hel volso:
Conoservello all'aure,
Ove saran più dolei.

Queste Immegini, dieo, figliuole della Fantalia, possono a taluno parere Inverismili in Aminta, non solendo gli uomini verisimilmente in ragionomento improvviso, e non istudiato, parlar con Immagini cotanto studiate, e con deliri tanto Ingegnosi. Che se un Poeta parlasse egli stesso a divittura in qualche Sonetto, e rappresentasse le medessme vaghe Immagini, niuno potrebbe allora dubitar della loro verismiglianza. Gost parmi, che sarebbe lodevole in un componimento Pastorale il parlare in tal guisa;

Ond' è, che in quefto Colle fortunato

Più folsi i fior, l'erba più words io miro?

E pitt dolec de' Zeffiri it refptro?

E lieto vide A sud più dell'usave?

Qui certo fu la Niafa min poc'anzi :

A fue venir senson le sofe more &c.
Con mon v'he chi riprovi il Perrurea, allorché disc di Laura :
Costei, the co'hesti occhérie empagne

Accorde, e con le piente l'erbe infiene.

Antora il Taffo leggiadramente in un Sonetto raporto la stefsa immagine Fancastica, dicendo:

Colci, che soura egui altra amo, ed enere,
Fieri coglier viul'ie su questa riva;
Me non continue di la companion di la compani

Ma non cami la man coffice di lero, Quanti fra l'erbe il biance piè n'aprisa.

Pu parimente da Antonio Ongaro in un'altrofichetto adoperato il medefimo sentimento (e probabilmente lo copiò questi dal Tasso.)

Allor la mia bellissima Literi

Sul Tebro al suo bel crin vil fregio ordiva; Ma non coglica, cantando, tanti fiori,

Quanti con gli oschi, e col bel piè n'apriva.

Ora altra ragione esserci non può, perche la stella immagine Fantastica possa dubitarsi inverisimile in bocca del Pastore introdotto dal Bonarelli, e sia poi Verisimile, e bella in bocca di questi altri Poeti; se non che il Poeta, quando egsi dirittamente ragiona, vien supposto che pensi, e ripensi con agio ad egai sua immagine,

e scelga con istudio dalla Fantassa commossa que Pantasmi, che eli sembrano più vaghi, e leggiadri. Laddove il Pastore, introdotto a parlar dal Poeta, si dee supporte che parli all'improvviso, con sentimenti naturali, e senza tempo di meditare, e pulir con grande Artifizio le immagini sue. Non è per tanto Verisimile, che i sentimenti suoi sieno cotanto studiati, ed ornati, come è Verisimile, che possano esser quegli di chi agiatamente gli concepisce. gli rumina, e sceglie. All'esempio da noi recato d'una immagine Pansaftica aggiungiamone un' altro d' Immagine Intellettuale. Nella Rodoguna Tragedia di Pietro Cornelio; Soleuco lagnandosi con Ansioco suo fratello, perchè Rodoguna da ambedue amate avesse loro chiesta la morte di Cleppatra lor madre, dice che ella dopo un sì fiero comandamento è fuggita dalla lor prefenza. Allora Antioco rifleste, e dice, che colei appunto ha operato da Parta (era sorella del Re de Parti Rodoguna) mentre fugge trafiggendo loro il cuere.

Sel. Elle nous fuit, mon Frere, après cette riqueur

Ant. Elle suit, mais en Parshe, en mas perçant le cour. Questo rissettere al costume de Parsi, che ancor suggendo lanciavano frecce contro a nemici, e l'applicar questa erudizione all'immaginaria serita, satta nel cuor di que due Principi dal comandamento di Rodoguna, non è giammai Verisspile, nè naturale in boccas d'Aneioco, assendo assouras, o troppo sudiata, nè potendo probabilmente sorventre a chi parle, can affetto senza tempo di ruminar molto le cose. Ma petrebbe sorse questa medesima Immagine divenir Versamile, e naturale in un Poera, iche parlasse a dirittura egli stesso, e volesse concertizzare intorno alla mentovata azione di Rodoguna.

La libertà però si che abbiam desso concedura, a' Poeti, quando parlano immediatamente, non toglie, che le loro Immagini, quantunque per altro belle, non sieno talvolta Inverismili. E pereiò non ho detro, che sempre, ma che facilmente possono comparit Verismili. Perciocchè le Immagini straordinarie della Fantasia, e i Rapimenti son ben Verismili ne'Poemi Lirici, ma talvolta nol saranno dentro gli Eroici. E la ragione s'è da noi prodotta altre volte, cioè perchè il Poeta Lirico è agitato da maggior surore, e da più gagliardi affetti, onde naturalmente, e verismilmente si tascia trasportare dalla Fantasia capricciosa; ma l'Epico imitando gli Storici (e in fatti l'Eroico Poema è una Storia Poetica) e non supponendosi egualmente passonato, dee mostrare modestia, e maturità maggiore di pensieri, e per conseguente non può adoperar tutti, i deliri della sua Fantasia. Ciò non ostante, sem-

sempre-è vero, che nel formar le Immagini sì di Fantasia, come d'Ingegno, più ampia libertà ha il Poeta parlante immediatamente, che le persone da lui introdotte a parlare. E perchè noi abbiam presa la ragion di questa diversità dal considerare la natu. ra di chi parla, diciamo appunto, non esserci altra regola per dar giudizio di questo Verisimile, che la considerazione della Natura. Cioè a dire, bisogna che l'Intelletto consideri la Natura di chi parla; e che il Poeta immagini di esser'agli la stessa persona, che è da lui introdotta a parlare. Se il diritto Giudizio dirà, che que sentimenti naturalmente si concepirebbono allora da quella persona, potrà stimarli Verisimili. Se al contrario scorgerà ache una persona parlando samigliarmente, e all'improvviso, non può probabilmente formar quelle Immagini, dovrà egli rifiutarle come Înverisimili. Chi per cagion d'esempio considera quell'improvvisa, e tenerissima Immagine, con cui Enca nel 2. dell' Encide si rivolge a parlar colle ceneri di Troja, vedrà, che naturalissima è quella conversione Fantastica a cose inanimate, e sontane. Dice egli così:

(a) Iliaci cineres, & flamma extrema meorum,
Testor, in occasu vestro net tela, nee ullas
Vitavisse vices Danahm, & st fata fuissent,
Ut caderem, meruisse mann.

L'Affetto grande, con cui parla questo Eroe, sa che egli naturalmente corra colla Fantassa a savellar colle ceneri del suoi, e della sua Città; e perciò questa Immagine è Verssmile, ed è nel medesimo tempo una delle più affettuose, e tenere es-

pressioni, che si sieno mai udire.

Quando però noi diciamo, che la Natura da noi considerata in ogni occasione è il Giudice sicuro del Verisimile, non intendiamo già di dire, che al Roeta basti l'imitar la Natura impersetta, e parlar'appunto, come ordinariamente gli uomini parlano. Noi vogliamo ch'egli persezioni la Natura, e parli, come meglio dovrebbono, o potrebbono le genti. E ciò si sa in due maniere. Prima finge egli le persone, introdotte a ragionare in versi, le più persette, che naturalmente nel genere loro possano darsi. E allo-

Montibus & sylvis studio jastabas inant.

<sup>(</sup>a) Si può aggiugnere all'Apostrofe di Iliaci cineres, quella famola della Miloniana: Vas enim jam ego, Albani tumuli, asque luci. E quella gentilissima del Petrarca: Chiare, fresche,e dolci acque. E quell'altra d'autico Tragico rapportata da Cicerone: O Cælum, o terra, o maria Neptuni. E ne' Tragici sono gli esempi frequenti; e ciò adiviene nelle grandi passioni. Si parla dagli Amanti co'monti, e colle selve. Virgilio nell'Ecloga.

ra concepide, e saeglie tutti i più belli, i più nobili penseri, che nerifimilmente pollano cadere in mente di quelle persone supposse perfette. Secondariamente velte con colori Poetici, e adorna con helle frasi tutti que' sentimenti, ch' ogli ha immaginato convenevoli a quei personaggi. Se s'introduce un Pastore, un Soldato, un Priscipe, un' innamerato, uno siegnate, un timoreso, un vile; cielcun di costoro dovrà dal Poeta supporsi escellence, e perferro nel luo genere, e di ottimo lingagno per ben' esprimere ognano la fisa passione proporzionatamente secondo il siso grado. Poscia quelle Immagini ciù belle, più nuove, che uscirebbeno della bocca di que' personaggi con frase non molto ornata, come tucto ziorno accade ne' ragionamenti famigliari, potranno dal Poeta ghi bigliarsi, e adornarsi con frati leggiadre, e col convenevole or. namento Poetico. Ciò presupposto sempre, devnà poi badarsi alla Nasura di chi parla, e alle fue passioni, ben considerando. se in quelle persona, supposta persette nel suo genere, sieno Verisimili quelle langegnose immagini, e se all'affetto d'essa ben si convengono que' deliri della Fantasia; o pur se il ragionamento d'essa appaia troppo studiato, e troppo pensaco.

Non son già sondati sul Falso, anzi hanno un color nobilisimo quei, che Lucano pose in bosca di Cesare nel lib. 5. della Farsalia. Col pensiero di passare il Mare una notte era quel gran Capisano enerato in una barchetsa; e perchè temeva il poveso nocchiero della sompesta, che già cominciava a fremere,

così finge Lucano, she : Cefare gli parlaffe:

Me pete. Sola sibi causa bac est juste simoris, Vesturem non nosse suum; quem Numina nunquam Destituunt, de quo male suue Forsuna meretur, Quum post vota venit. Medias perrumpe procellus. Tutela secure med. Cedi iste, fretique, Non pappis mostre, labor est. Hanc Cesare pressame A flustu desendet onus, mec longa surori Ventorum savo dabitur mora: proderit undis Ista ratis. Scc. Quid tanta strage paretur, Ignoras è querit pelagi, Celique tumultu Quid prastet Fortuna mibi &cc.

Ma questi Concetti, che a me parsano maravigliosi una volta, e sono in esserto ingegnosissimi, ora non mi paiono troppo Verisimili in bocca di Cesare. Vi ha dentro, per quanto a me ne sembra, un non so che di Capaneo, di Rodomonte, e di Capitano Spavento. M'immagino io, che Cesare nomo, consapevole bensì della

Sun grien fortuna, ma tuttavia pradente, e non millentatore, dovelle verifimilmente favellar con fentimenni meno iperbolici, e meno ancosa fludisti. Non mi par, dico, probabile, ch'egli diceffe; Va pure avanti; Se le proibifee il Ciele, tel comundo io. Tu giufiamente bai paura, perebe non conosci obi t'impone di continuar'il viage gio. Me non abbandenane mai gli Doi; o mi chiamo offesso dalla Fortura, allorchè ella afpetta, per favorirmi, ch'io abbia prima defiderase i faoi favori. Questa è agitazione dell'aria, e del Mare, non della nostra navicella. Contra di loro, e non contra di questa, combatte il veuse. L'incarco di Cefare la difonderà dalle ande; anzi questa modesima barca liberora le onde dalla cirannia de venti. Unoi fu sapere, perchè si sia suggisata si gran tempesta? Consanto tumulto dell' aria, e del Mane, wust la Fortuna maggiormente accrediturfi meco cel farmi de' bonafigi, quando più pocrebbe nuovermi. Certamente li più di que-Ri Concesti fon poco Verifimili in Cefare, il quale da gli Scorici fappiamo, che in quella congiuntura naturalmente, e ingegnosamente ancora, diffe : Sa pure, buon nomo, fegui arditamente il viaggio, e non temer di pulla. Tu conduci teco Cesare, e la ferrema di Cesare. Se Lucano in componendo questi versi avesse di quando in quando intersogato le Rella con dire: è egli Verifimile, che que-Ao faggio Eroe potesse, o dovesse allora parlar con tanto studio, e sì gran temerità? Forse avrebbe quel Poeta conceputo sentimenti men declamatorii, e più naturali, come sempre suol far Virgilio, il quale nell'offervazion della Natura, e nel formar Verisimili i pensieri de'suoi personaggi, può chiamarsi maraviglioso, e impeccabile.

E in questa proposto ben volentieri avrei appreso dal P. Bouhours la tagione, per eni egli molto non approvasse quel luogo,
dove da Virgilio è introdotto Mezenzio a parlar col suo Cavallo,
prima di morire. Omere, dice questo Censore, l'ha hen satto; ma
il Poeta Latino petea rimanersi di copiarso in questa parte. Io per lo
contrario stimo si Verisimile un tal ragionamento in quella congiuntura, che nulla più. Era questo un Cavallo carissimo a Mezenzio, anzi la cosa più amata, che gli restasse dopo sa morse del siglinoso. Se lo sa egli condur davanti, e pien di rabbia, di dolore,
di disperazione gli parla, come se quella siera potesse intenderlo.

La para di manta del piere. Hoc decus illi.

Bor folamen erat: bellis boc victor abibat
Omnibus. Alloquitur mærentem, & talibus infot.
Rhabe din (res si qua din mertalibus alla est)
Finimus: 800:

Turro giorno parlano lo genri a lor cani, a i cavalli, e ad altri

animali, quati che avessero intendimento: quanto più naturalmena te potè farlo Mezenzio agitato dalla passione, e con un Destriero tanto da lui amato? In mezzo a i gagliardi affetti si parla infino alle cose prive d'anima sensitiva; e chi avesse disavvedutamente con una spada ucciso un suo amico, naturalmente gitterebbe quel ferro, e gli parlerebbe dicendo: Vattene barbara spada. Tu sei stata ministra del più orrido missatto, che mai si commettesse. (a) Potrebbe ssogar con lei il suo sdegno, il suo dolore, come se quel ferro inanimato sosse colpevole, e intendesse chi parla. Così una delle più belle Immagini del medesmo Virgilio è sempre stata riputata quella, dove Didone sa la tenera Apostrose:

Dulces exuviæ, dum fata, Deusqua sinchant.

Laddove dunque si consideri la sola Natura, noi scopriremo affate to Verisimile la parlata di Mezenzio al Cavallo, e tale ancor chiameremo quella, che nel Can. 45. del Furioso sa Ruggiero disperanto al suo destriere Frontino. Solamente potrebbe desiderarsi, che l'Ariosto avesse in quel luogo satto il suo Eroe meno erudito. E ben diversi da Omero in tal parte sono questi due Poeti, poichè egli non contento d'introdurre Achille a parlar coi suoi Cavalli, sa ancora che questi parlino anch'essi, e gli rispondano nel lib. 19. dell'Iliade: cosa, che non è molto Verisimile (b), benchè si dica dal Poeta, che Giunone diede sor la voce. Oggistì ciò non sa sosse su par l'introdurre Cavalli a piangere a caldi occhi per la morte d'alcuno, il che si sece dallo stesso Omero nel sib. 17. e poscia da Virgilio.

Molto più poi manisestamente scorgeremo l'Inverisimile in un ragionamento, che da non so qual Poeta Franzese è posto in bocca ad un Pastore in certo componimento assai stimato. Dice questo Ingegnoso Pastorello alla sua Ninsa: Che le catene son l'eggetto della sua ambizione; e che la prega di volergliele concedere o per grazia, o per gastigo, o come pietosa Amante, o come Giudicessa spietatà. La supplica, di arrestar con queste catene un' Amante, o legar' un colpevole, e di dargli quella fortuna, ch' egli ha meritato con un' eccesso

d'amore, o di temerità.

Oùi

però si fa verstimile, e credibite, l'incredibile, condito massime dalla grazia Poetica.

<sup>(</sup>a) Orlando in punto di morte parla con tenerissimo assetzo alla sua spada Durindana che egli chiama Durenda presso Turpino, e le sa un bellissimo prego in quella rozza lingua Latina, che comincia: O ensis paleberrime, sed semper lucidissime, longitudimis decentissima. E appresso: Quotiens per te aus sudaum persidum, aus Saracenum peremi, tottens Christi sangainem, us atbissor, vindicavi. O sputha settessima, acu-zissimarum acutissima. Ove si vede, che per vezzo di quest tempo usa la rima. Questo si vede in un Tomo della Raccolta Veterum Scriptorum rerum Germanicarum.

(b) Cosa o he non è molso verissimile, benebèce.) Gli Dei erano creduti p oterrunto; e

Qui des fers sont l'objet de mon ambition. Accordez m'en par grace, on par punition; Favorable Maîtresse, on Juge impitoyable, Arrêtez un Amant, on liez un compable. Et me donnez le sort, qu'ensin j'ay merité Par un excez d'amour, on de temerité.

Non possono verisimilmente, e naturalmente cader'in pensiero ad un Pastore si satti sentimenti. La sua semplicità naturale, e il ragionamento sorse improvviso, mon gli permettono di trovar tanti Concetti sottili, ne' quali chiaramente si vede lo studio, e il troppo rislettere, e meditar del Poeta. Quando seriamente si parla, e s'espone un qualche assetto, se ben vi si porrà mente, non potrà mai la Natura dar luogo a tante continuate sottigliezze d'Ingegno; e perciò queste si riconoscono tosto per Inverisimili ancor nelle persone introdotte dal Poeta a parlare, benché si singano più persette dell'ordinario.

Ma non mai apparirà si bene l'inverisimiglianza delle Immagini quanto allorche faran fondate sul Falso. Se n'avvedranno allora auche i meno Intendenti. Io per me non saprei, come seufare il soprammentovato Ariosto, che nel 23 del suo Furioso introduce Orlando in mezzo ad un'altissimo dolore, non essendo egli

ancor divenuto pazzo, a favellar così:

Questi, ebe indizio san del mio termento,
Sospir non sono, nè i sospiri son tali.
Quelli ban tregna talora, io mai non sento,
Che'l pesto mio men la sua pena esali.
Amor, che m'arde il cor, sa questo vento,
Mentre dibatte intorno al soco l'ali.
Amor, con che miracolo lo sai,
Che in soco il tenghi, e nol consumi mai?

Ecconvi un mescuglio d'Immagini Fantastiche, ed Intellettuali; ed eccovi l'Intelletto, che sonda sopra i deliri dell'altra potenza, e sopra il Falso delle Immagini Fantastiche, le sue Ristessioni. Eccovi in somma un giuoco d'Ingegno, per formare il quale si scorge che il Poeta ha motto studiato. Ma un tal ragionamento non è mest ressimile in persona addolorata Immagini ciascuno d'essertifimile in persona addolorata Immagini ciascuno d'essertifici parlar' io in tal guisa? Quando non sossi pazzo, potrebbemi cadere in mente allora, che Amore battendo l'ali intorno al suoco del mio cuore cagionasse quel vento, e che non sossero so spiri veri i miei? Nè pur molto naturali sono i Concetti di quell'altra Ottava, in cui dice il medessmo Orlando:

Queste non son più lagrime, che fuore
Stillo da gli occhi con si larga vena.
Non suppliron le lagrime al delore:
Finir che a mezzo cra il delore appras.

(a) Dal fore spinte ora il vitale amere
Fugge per quella via, che a gli occhi mena;
Es è quel, che si versa, e marrà inseme
Il dolore, e la visa all'ore estreme.

Su quelle due Ottave non des probabilmente effet fondata l'opinione d'Udeno Nisseli, il quale nel Tom. 4. Proginn. 72. serive così : H lamento d' Orlando nel Can. 23. è tale, che ebi non sentirà intenerirst, non aura cuore; chi non piangera, sava senz'ocche. E' tale, che in un medesimo tenore se vede il parlare e puro, e signrato, e concet-20/4, e affettuefifimo, e nell'affetta la ragione amplificativa. Perocebe prima dice, che il suo non è pianto, ma amore stillato per gli occhi dal fuoco amorofo &c. Egli è ben certo, che alcuni beiliffimi fentimenti ha in quel luogo l'Ariosto, ma tadi non sono i da noi rasportati, come ne pur quell'amore stillato per gli ecebi dal fuoto amoroso; il che mi fa dubicare, che de gli occhi d'Orlando non uscissero lagrime, ma acqua di rose, e viole, per mon dir' altro, e più tolto mi muore a rifo, che a piangere, benehe io sia provveduto d'occhi al pari d'Udeno Nisseli. Ma l'Ariosto rappresentando quell' Eroe, che comincia ad impaszire, stimò forse lecito l'attribuirgli queste sanciullesche Immagini.

Nè pure saprei sodare Pietro Cornelio nella Sc. J. A. I. dell' Eraclio, ove sa dire a Foca Tiranno, ch'egli avea satto uccidere Eraclio ancora bambino, e che trapssiandosi il petto all'infe-

lice Principe, se ne sece useir più latte, che sangue.

Il n'avoit que six mois, & luy perçant le sanc. On en se degouter plus de lait, que de sang.

Nulla dico della Storia fieramente faissiscata dal Poeta in questa supposta uccisione d'Eraclio, ma solamente considero la Rislessione suddetta, la quale non può creders. Vezisimile in Foca parlan-

Furtim labitur, arguents
Quano lenera penitus neaserer ignibus,
E l'umor, che di futto
Nelle mie guance scorre,
Fa sede altrui, quant io
Denero arda, e mi consumi a lento soco.

<sup>(</sup>a) Dal foco spinto era il vitale umore Eugge per quella via, che a glicordi nerica.

On con quanta maggior tenerezza, naturalezza, e amorosa semplicità diffe.

Orazio Ode 13. Lib. L.

te con serietà, come appare dal contesto de gli altri versi. Potrebbe solo permettersi in un personaggio, che scherzasse, e motteggiasse. Molto meno però di tutti questi pensieri dorrà piacerci quello d'un moderno Autore, il quale in un Dramma Pastorale introduce Licisso a parlare in tal guisa.

Prima d'uscire alla terribil caccia, Vorrei Clizia veder; ch'io vorrei meglio Imparare a senir da'smoi begli occhi.

Non è però mai tanto difficile il dar giudizio del Verisimile ne' sentimenti delle persone introdotte dal Poeta a parlare, quanto allorche quese si rappresentano agitate da qualche gagliardo affetto. Certo è, che le passioni dell'uomo oltre al commuover forte le Immagini della Fantafia, anuovono ascentutti gli spiriti dell' Intelletto, svegliando gl'ingegni anche per l'ordinario addormentati. Udiamo talvolta da persone rozze, e villane, quando elleno son prese da un gran dolore, da un violento sdegno, o da un' amere intenfo, ingegnosifimi sentimenti, Riflestioni acute, e nobilissime Figure Oracorie, che senza la commozion de gli afferni non assemmo giammai da loro udite. L'Anima nostra allora è tutta in armi, adopera tutte le sue forze, cercatutte le ragioni, per le quali nello sdegno possa vendicarsi, nell'amore ottener la cola amata, nella paura difendersi da qualche male, e proporzionatamente ne gli altri affetti o farfi felice, o guardarsi da qualche inselicità. Quindi, regnando quella passione dentro noi, naturalmente possiam concepire Concetti Ingegnosi, e siccome Ovidio disse, che l'amore era ingegnoso, così noi diremo lo stesso di tutte quante le passioni, e massimamente delle più gagliarde. Quid enim alind est causse, dice Quintiliano nel cap. 3. libe 6. ut lugentes utique in recenti dolore disertissime quadam exclamare videantur, & ira nonnumquam indoctis quoque elequentiam faciat, quam quod illis inest vis mentis, & veritas ipsa moram? Contuttociò nulla è più facile, quanto il porre in bocca alle persone appassionate sentimenti Inverissmili appunto, perchè troppo sottili troppo ingegnosi: e in questo errore cadono ancora oggidi non pochi Poeti. Noi percanto, assin di porgere a i giovani qualche filo, con cui si conducano in sì intrigato Laberinto, gli condurremo a rimirar più dappresso la Natura, Maestra vera, ed unica del Verisimile.

C'insegna dunque la sperienza, che chi parla all'improvviso nel bollor di qualche passione, o poco, o nulla bada a dir le cose ingegnosamente, ma solo a dir cose, e ragioni si naturali, come utili alla sua causa. Voglio dire, che quella stessa passione, la quale risveglia nella mente nostra Concetti bellissimi, pessegrini, ed acuti, non ci da tempo, e non ci permette d'esporre que' medesimi sentimenti con maniera molto ingegnosa, contentandosi ella di prosseririi, quali nacquero improvvisamente nel cuore, o sia nella mente. Laonde non si dovran comportare ne' ragionamenti di chi è agitato dall'assetto le Antitesi (a), o i Contrapposii, gli Equivochi, e molto meno tutti quegli altri acuti pensieri, che sono ordinariamente Fassi, ed assettati, quando anche il Poeta parla egli stesso, e non sa parlare altrui. Simili giuochi ingegnosi sono per lo più Inverisimili, e freddi (per dir così) nel servor delle passioni. Il Pradon nella sua Troade At. 3 Sc. I. ci rappresenta Andromaca, la quale nascondendo Assianatte suo figliuolo nel sepolero del Padre, così parla:

Dans un sepulchre affreux je l'enferme vivant; Et par une aventure incroyable, inoüie, Dans le sein de la mort je conserve sa vie.

In uno spaventevole sepolero, dice ella, io il rinchiudo ancor vivo; e con una avventura incredibile, e non più udita, io conservo nel sen della morte la sua vita. Non può dubitarti, che questo Poeta non abbia qui inteso di far ben capire il suo grande Ingegno, e di svegliar lo stupore negli Ascoltanti, rissettendo come un prodigio, che sa vita si conservi in sen della morte. Ma per sua disavventura non può egli primieramente cagionar maraviglia, conoscendosi da chi che sia, che il celarsi d'una persona viva in un sepolero, non è avvenimento miracoloso, ma naturalissimo, e facilissimo.

(a) Ausises, o i Contrapposti. ) Contra questo abuso adopra mirabilmente la Satirica sferza Persio nella Satira 1.

Fur es, ais Pedio. Pedius quid? crimina rasis Libras in Ansisbesis. Doctas posuisse siguras Landatur: bellum boc. Hoc bellum?

E appresso:

Men' move at quippe, &, cantet fi naufragus, asseme Protulerim? cantas, cum fracta te in trabe pictum Ex bumero portes? Verum, nec nocte paratum Plorabit, qui me volet incurvasse querela.

Gioè secondo che mi sono ingegnato di tradutre.

Se' un Ladro, a Pedio uom dice: e Pedio, che è
Con Contrapposti ei vien lisci a disendersi,
Che di quà nè di là pendano un pelo.
Lodasi, ch' ei maneggia le figure.

Ob questo è bello! Bel? Dio vel perdoni.
Me moveranno adunque, e se scappato
Un dal maustragio canti, io trarrò fuore
Misera crazia; Porti il voto, e canti?
Piagnerà vere, e non studiate lacrime,
Chi mi vorrà piegar con suo lamento.

Saconderiemente non serve all'affetto d'Andromaca, ma lo tradisce, facendo che ella con tenta inverisimiglianza si perda a faze un Concetto, e a studiare il Contrapposto fra la Morte, e la Vita.

Non è però, che talvolta ancora non possano esser naturali i Contrapposti nell'assetto gagliardo. E saranno tali, qualor nascano dalla stessa materia, e si conoscano scoperti dall'assetto medessimo, non nicercati dall'Ingagno. Prima del Pradon sece Sepega dire dalla sua Andromasa il seguente ingegnoso pensiero ad Assianatte:

Habes salutem. Fata si miseros juvant,
Habes salutem. Fata si vitum negant,
Habes sepulchrum.

In ciò noi non iscorgiamo pompa d'Ingegno, ma la naturale eloquenza della passone, e una Verisimile, e Vera Immagine della Natura. Parimente se Ecuba dopo l'incendio di Troia si lagnasse, che rimanesse tuttavia inseposo il suo marito Priamo, e non ci susse chi bruciasse il suo cadavero secondo i riti di que'tempi, egli mi par Verisimile, ch'ella potesse parlar nella guisa, in cui la fa appunto parlare il mentovato Seneca nella Sc. 1. della Troade.

Caret sapulchro Priamus, & flamma indiget, Ardente Troja.

Se

(a) Ille for Regum parens Cares sepulcro Priamus, & stamma indiget, Ardente Troja.)
Il concetto di Seneca, quantunque non sia concettino, pure ne ha apparenza; e questo anche si dee suggire. Forse non è, ψυχρὸν, ma è ψυχροφονίε. Freddo semilmente è quel di Petronio, e sente del Declamatore nel suo Poemetto.

Ctassum Parthus habet. Lybico jacet aquote Magnus.
Julius ingratam perfudit sanguine Romam,
Et quasi non posses tot Tellus serve sepulcra,
Divisie cineres.

Marziale similmente de' Figliuoli di Pompeo.

Pompejos juvenes Afia, atque Europa; sed ipsum Terra tegit Libyae, si tamen ulla tegit. Quid mirum, toto si spargitur orbe? jacere Uno non poterat tanta ruina loco.

Più semplici, ne meno grandi sono i sentimenti de'Greci nel Distico d'Antipatro, finto sopra il sepolero di Priamo, nel Lib. 3. dell' Anthol. Cap. in Heroas:

H'aus noi successivates. Eux etc voice

H'aps Πρισμου Επιός τάφος. ουχ ότι τότιο A'ξος απ' έχθρων χερσίν έχωννυμεθα. Congesser manus bostiles: inde sepulcrum Exiguum Priami, non bene pro meticis.

Ve n'ha un'altro d' Incerto sopra il sepolero d'Ettore. Mu un rasqu &c. che è stato così tradotto da un'Accademico Fiorentino, cioè dal Sig. Conte Giovam-Batista Fantoni.

Hestora me exiguo su ne metire sepulcro. Unus ego sum, ob quem Gracia constemuis. Se stiamo però al giudizio dell' Autore della Maniera di ben pensare, questa mancanza di suoco, menere arde Trois, è troppo ricercata, e non è Verisimile. Ma convien por mente, che il sentimento di Ecuba è Verissimo per ogni parce, nè vi entra alcuna Immagine della Fantasia, o Traslazione, come nell'accennato sentimento del Pradon, in cui è Traslato quel sea della morse, e su cui dal Poeta si sabbrica il Concesso. Rimase in vero Priamo per qualche tempo senza seposero, e senza essere bruciato, onde il Principe de' Poeti Latini:

Hec finis Priami fatorum &c. Jatet ingens litere truncus,

Avullunque bameris caput, & sine nomine corpus.

Naturalissimo era altresì, che Ecuba secondo il costume de' Gentili contasse per una somma disavventura il veder, che non vi sosse persona, la qual seppellisse Priamo, o abbrucciasse il cadavero suo, potendosi simen questo ultimo usizio sornire con tanta facilità, e comedità, ardendo tuttavia sa Città di Troia. S'ella dunque dice per maggiormente sar' intendere le sue gravi sciagure: Ecto là Priamo, padre di tanti Re, che non è ancor sepolto, e ha bisogna d'un poso di succe per essere bruciato, quando arde una intera Città; o pure per dirio colle parole del Maggi.

Per dare anco a Giunou si cruda gioia, Manca a Priamo il rogo, ardendo Troin.

noi non osserviamo, che l'Ingegno abbia molto studiato per trovar questa spezie di Contrapposto; ma conosciamo anzi, che la passione ha naturalmente ritrovato il Concerto vero, e naturalmente ancora l'ha sposto. Sarebbe stato il sentimento Inverisimile, e sarebbesi scorto so studio dell' Ingegno, s'ella avesse curato di far comparire il contrapposto, dicendo con un Poeta moderno;

Ille parens regum (quis crederet?) ulsima passus, Igne caret, quo non Ilios igne caret.

Ma

Argivi profugi, magna Iliar, ipse & Homerus, Quin suir ipsa etiam Gracia mi sumulus,

E sopra Alessandro il Macedone: Extere pur tpois &c. tradotto parimente dal sopradetto Accademico.

Hectore cum magno magna Ilios occubat; ulla Nec postbac Gratis obstitit illa manu. Pella & Alexandro commostua; non decus ergo Patria sert bomini, verum bomo sert patria.

Similmente Catullo nella nobilissima Elegia in morte del Fratello:

Tw mea, the moriens fregisti commoda, frater:
Tecum una tota est nostra sepulta domus.
Omnia recum una perierunt gaudia nostra,
Qua suns in visa dulcis alebat amos.

Ma l'Eenba di Seneca non afferta quella riceresta acutezza, comme l'Andromaca del Pradon. E' per alero affai da stimarsi l'erudisione, del Cenfor Franzese, il quale in quello proposito cita i
versi d'un'altro Poeta, cioò;

Priamumque in litare trunque,

Cui non Troja rogus . -----

E foggiunge, che quel Posta gli par ben più saggio, e men giouane di Seneca. Egli però giocò alquanto ad indovinare, profferendo cotal fentenza fenza super di chi fossero questi versi, citati dal Parnabio nelle Annosazioni a Seneca. E su nostra disavventura, ch'egli non sapesse, che Manilio ne su l'Autore nel lib. 4 ove dice:

Quid numerous evenfax urbes, Regnuque eninas? Inque rogo Crafum, Priamumque in liture trancum, Cui noc Troja togus?

Imperocche avrebbe egli offervato, che quel Nic muta non poco il fenfo, e gli farebbe forfe paruto men faggio di Seneca lo flesso Manilio, il qual fegue a parlare di questo mono:

---- Quid Korsom, majus & ipso

(a) Ma dopo quosta scorsa torniamo a i nostri alloggiamenti, e studiamoci di spiegat meglio la dissorenza, che è tra su pensera Ingegnese, e la maniera Ingegnesa d'esprimere un pensere Ingegnese, po-

<sup>(</sup>a) Ma dopo questa scorsa torniamo a'nostri alloggiamenti.) Non so se posta parete maniera di dire alquanto ricercata, per voler mutare la comune, e l'ordinaria. Come il Salviati ne gli Avvettimenti per voler non l'empre dice Spezie, o Gonere, dità Schima, Squadra, Brigato. Non erano così schivi i Greci di replicare, ogni e qualunque volta egli occorrelle, la fiella voce, particolarmente nelle materie dottrinali; benche egli ne fossero forniti a dovizia, non lasciavano di ripetere la propria e usuale. Il Cardinale Pallavicino nella Storia del Concilio, avendo letto ia Marceo Villani questo passo, o vedutolo citata nell'antico Vecabolarie della Cru-Ica, del Lib. 10. Cap. 25. Il quale quafi per lufing be tirato nel trattata, con infingere di non sapere, se non la correccio (che è come nostro idiotismo) prese a farvi il suo contrapposto della Midolla, e caricarvi fopra, quasi raffinandovi; ma il peggiord, e diede in folemissima unudenie, e affettazione. Egli è citato nell'oltima edizione del Vocabolerio, quivi allato allaco allo Storico antico, che fiori ne' buobi tempi. Storia Concilio 141. La Costeccia del viaggio fu il visitar la Ducheffa a nome del Padre; ma la Midolla fu il trattar col Papa. Chi foffrirà mai questa crudezza di Metafore in argumento ferio, e di Storia? Potea dire con le parole proprie della materia: Il pretefto del miaggio fu di visitage la Duthessare. ma la fuflance fu di secttare coi Papa : e avrebbe dette propriamente e gravifimamente, lenza dare in una inetta imitazione. Così in quello luogo Scofe fi può loffrire; ma l'ingropparvi gli Alloggiamenti, come non susse maniera proverbiale, trita dall'ulo, forse apparirà alquanto truda. Avrei adunque detto con più somplicità e proprietà: Ma dopo questa scorsa torniamo in via, e studiamoci ec.

sciache dicemmo trovarsi naturalmente de i pensieri ingegnössissi ne' grandi affetti, ma non essere Verisimile la maniera troppo Ingegnosa dell'esporli. Quando la passione signoreggia nell'uomo, come per esempio il dolor gagliardo, allora agitandosi tutta l'Anima facilmente per nostro avvilo si concepiscono ragioni acutissime, si penetra nel fondo delle cose, si uniscono mille differenti lontani oggetti; in una parola, possono verisimilmente le passoni produr bellissime, e Ingegnose Immagini. Prodotte quelle, 1º Anima nostra suole subitamente, e con empiro esprimerle per mezzo delle parole, essendo ella ansiosissima di far capire a chi l'interroga, e parla seco, tutte le ragioni della sua causa, e la violenza dell'affetto regnante. Perciò vediamo, che l'arte più naturale del Dolore per ispiegar se stesso è il non aver'arte, o almeno il non dimostrarla. In maximo delore nulla est observatio artis, dicea Quintiliano. Quali nascono le Immagini, tali ei le partorisce, cioè semplici, e naturali, non volendo, o per dir meglio non potendo la forza dell'affanno ornarle, e fermarfi a prender configlio dall'Ingegno per dire Ingegnosamente le cose pensate. L'Anima allora solamente pensa a dimostrar l'affetto, non a palesar l'Ingegno. E' per mio credere Ingegnosissima, e tenerissima l'Immagine, che in un gran dolore si concepi da Giulia, madre di Gora, e madre ancora, non matrigna, come alcuni scrivono, d'Antonino Caracalla. Era venuto pensiero a questi due Cesari di partir fra loro l'Imperio Romano per quetar le discordie nate, e per impedir quello, che poscia avvenne, essendo stato dal medesimo fratello ucciso" ancor fanciullo Geta. Già s'era quasi diliberata la divisione. L'Eutopa ad Antonino, l'Asia si destinava a Geta; quando Giulia assirtissima in mirar l'odio fraterno così loro parlò: Terram quidem, & mare, o filii, jam invenistis quo pado dividatis, & continentem utramque, ut dicitis, Pontici discriminant fluctus. Matrem vero quonam modo dividetis? Quonam mode infelix ego distribuar inter utrumque vestrum? Queste son parole d'Erodiano nel lib. 4. delle Storie, traslatate leggiadramente da Angelo Poliziano. Ora non può negarsi, che non sia Ingegnosissima questa Immagine. E pure tutti la conoscono per naturale, e Verisimile in una Madre amantissima, non avendo punto studiato l'Ingegno per ornarla molto, e per dirla acutamente. Laonde chi l'ode, non bada all'Ingegno, che è veramente nascoso nel pensiero, ma bada alla sola tenerezza dell'affetto, che qui mirabilmente si scuopre, e vuol farsi intendere.

Per lo contrario un Pensiero Ingegnoso si può esprimere son maniera Ingegnosa, e ciò avviene, quando l'Ingegno adorna quel pensiero, lo veste col contrapposto, colle Traslazioni, lo sottilizza, e lo fa divenire un' Acutezza, in guisa tale che l'Immagine conceputa dall'affetto esce fuori, non più, come era avanti, semplice e naturale, ma abbigliata capricciosamente, e con una veste molto artifiziosa. Questa maniera dunque tanto Ingegnosa d'esprimere, e vestire i pensieri figliuoli della passion violenta, diciamo ragionevolmente, non esser bene spesso convenevole, nè Verisimile in chi è supposto dal Poeta parlare all'improvviso. Imperciocchè mentre l'affetto regna nell' nomo, e l' Anima sta tutta intenta a sporre la sua causa, l'Ingegno non ha tempo, ne suogo di abbellir pomposamente i pensieri. Egli allora è servo della passione; e la passione vuol' in quel tumulto manifestar se stessa, non le ricchezze dell'Ingegno. Naturali perciò, e Verisimili nell'affetto gagliardo non saranno i soverchi ornamenti, le Traslazioni ricercate, i giuochi delle parole, gli Equivochi, le Acutezze, i Concetti Acuti, e studiati, e in somma il voler dire con troppa finezza i pensiezi. Prima di noi configliò Aristotele nella Poetica l'usar melle parti oziese de' Poemi, ces rois appois uipeet, ogni possibile ornamento; ma negli affetti ci avvisa, che sì fatti ricami disconvengono forte: क्र πρύπτει γα ρ λαμπρά λίξε τα έθη, κι τας διανοίας; poiche un parlar se luminoso adombra i costumi, e i sentimenti. Ciò altresì fu da Ermogene osservato. E in effette fi contempli una qualche Immagine sposta con maniera lugegnosa; noi oi accorgiamo immantenente, che il Poeta ha voluto mostrar l'ingegno suo, ed ha affettata quella acutezza, e ricercate quelle Traslazioni, o que'troppi ornamenti, affinche si lodi la felicità del suo Ingegno. Nel che senza dubbio costui dimentica il fine proposto, che è quello di ben'esprimere l'affetto della persona introdotta a parlare, e non ha davanti a gli occhi la Natura, la quale è semplice nel palesar le Immagini partorice dalla passione. Si perdono allora gli uditori a comtemplar le belieuze non della Natura, ma dell' Arte; non dell'affetto, che si rappresenta, ma dell'Ingegno, che concettizza.

Con tali misure se noi passiamo a dar giudizio delle Immagini, noi ne troveremo sorse non poche, le quali saran da noi riprovate, come Inverisimili, improbabili, e non naturali, ne' personaggi introdotti a favellare in versi con passioni gagliarde. E' famoso un luogo di Pietro Cornelio nella Sc. 3. At. 3. del Cid, e come una rarissima cosa è stato in moste Lingue tradotto. Chimene, o vogliam dire Cimene, lagnandosi per la morte del padre ucciso da Rodrigo suo amatissimo Amante, e per l'obbliga-

zione, che le correa de vendicarla, così ragiona;

Pleurez, pleurez, mes yeux, & fondez vous en eau;

La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau,

Tomo f. X

Et m'oblige à vanger après ce coup funefie Celle, que je n'ay plus, sur celle, qui me reffe.

Piangete, dice ella, piangete, mici occhi, a disfatevi in acqua: la merà della mia vita ba posta l'altra nel sepolene; e done un si funcsta colpo mi obbliga a vendicar quella, ch'io più non bo, colla merce di quella, che ancor mi resta. Egli bisogna confessare il voro; quelto sentimento squopre una gran felicità d'Ingegao nel Poeta, e con rasione gli uditori si sentono toccati del diletto-in ascoltarlo. Ma ape punto l'evidence Ingegno, che fi scorge dentro l'Immagine Ressa, fa ch'ella non ha molto Verisimile nel dolor di Cimene. In primo luogo petrebbe confiderarsi qualche confusion di Gramatica nel sonso, perchè non par detto con molta leggiadria; la metà della mia vita ba necisol' altra, e mi obbliga a vendicar quella metà, ch' io non be più, collamorte di quella, che miresta, che è lo stesso che dire. Rodrise m' obbliga a vendicar colla morte di Redrige la morte di mio padre, in vece di dir cella merte di fe stesse. Era forse ancor più acconcio il dire. che la parte, che più non v'era, cioè il padre, l'obbligava a cercar vendetta contro a quella, che le restava. Ma lasciando queste minuzie, non ci accorgiamo noi, quanto studio ha ferro l'Ingegne per far divenire manavigliolo questo concetto, per dirlo con acutenza, e per vestire con ornamento frizzante un pensier naturale, concenuto dal dolore? Il sentimente di Cimene detto con semplicità è presso a poco tale: Biangeto pura mici acchi: ben sel merita la mia sciegura. Rodrigo, persona da me tanto amata, mi ba neciso il padre persona equalmente a ma cara. Ed ora per maggior mia disavventura l' Onore mi sforza a cerear la vendessa, e la morse alirest di Rodrigo. Ma questo pensiero si templice non sarebbe paruto maraviglioso. onde il Poeta sforzossi di lavorarlo con maniera sì ingegnosa, ed acuta, che potesse ferir gli uditori, ed empierli di maraviglia. Oc. servò dunque, che una persona amatissma metaforicamente è chiamata metà dell' anima nostra. Conceputa questa Metafora, o Immagine Fantastica, l'Intelletto poscia vi fabbricò sopra le sue Ristelsioni, e facendo che Rodrigo, e il Padre fossero due metà della vita di Cimene, tanto s'aggirò, che gli zenne fatto di trovar'nn mi. rabile Concetto, e que contrapposti, cioè che una mesà della vita ha morto l'altra, e che si ha da vendicar quella parte di vita. che più non si ha, colla morte di quella, che tuttavia si ha. Ma egli è Inverisimile e improbabile, che il dolor verace di Cimeno, parlando all'improvvilo, fosse cotanto Ingegnoso nello spiegarfi, e lasciasse voglia e tempo all' Ingegno di addobbar con tenta finezza il Concerto. Senza che, potrebbe ancor dubitarsi da taluno, se la Traslazione in quello pensiene usata selle abbastanza asconeia. S'è finora detto ragamente d'una persona da noi amata, ch' essa è la metà dell' Anima nostra; onde Aristotele scrisse, che l'Amicizia era una sola unima abitante in due vorpi, ed Orazio chiamo Virgilio Anima dimidium men. Non è già certo, se con egual vaghezza possano chiamarsi due metà dell' unima mia due persone ad un tempo stesso a me care. Poichè se io dico, che le due metà dell'anima mia vivono in quelle due persone, qual parte d'Anima suppongo io rimasa a me stesso? O parea dunque meglio appellare in questo luogo parti, e non metà dell'Anima, que' due amati oggetti, potendo le parti esser tre, e non potendo le metà esser che due. O se sosse risposto, che Cimene vivea coll'Anima di Rodeigo, e del Padre, e che più rosto ella vivea con due vite, e s'aggiungessero altre soccigliezze della Filososia Platonica, e Poetica, converrà ben dire, che il dolor di Cimene sosse più erudito, ed ingegnoso, che non si conveniva al Verisimile.

Che se mi dirà taluno: onde è, che vanta gente, e ancor tanti dosti san planso a i mentovati versi di Pietro Cornelio? Rispondo, essersi da noi detto, che i pensieri possono esser belli senza essere tustavia Verisimili; e questo concerto può ancor chiamarsi Ingegnosissimo, e bello, tuttochè non sia Verisimile. Fermansi dunque gli Uditori a contemplarvi dentro il felice Ingegno del Poeta, nulla poscia badando, se tal'Immagine sia Verisimile, o Inverisimile in tal conginutura. Pruovano costoro diletto, e si sentono muovere dall'acutezza, con cui è sposto il sentimento. Quindi è, ch'essi lodano l'ingegnoso Poeta, senza osservare, o sapete ciò che l'Arte ve della Poesia, e la Natura richiederebbero allora dal Poeta. Ma chi sa le leggi della Poetica, e della Natura, facilmente foerge per Inverifimile quel pentiero, e grida; che in una sabbrica si maestosa, e grande, non dee permettersi un'ornamento al minuto, e studisto; e che le Passioni tanto non istudiano per parlar con Ingegno. Trattafi qui di far conoscere non l'acutesza del Poeta, ma l'affecto natural di Cimene; e chi ben rappresenta l'affetto proposto, ottiene il fin dell'Arte, e sa più selicemente comparir' il suo Ingegno appresso le persone intendensi. E questo si è il diservo ancor d'uomini grandi in lecrere, e d' Ingegni fingolari. Purchè mottrino la loro acutezza, purchè inasserno l'uditore coll'acuto lor dire, ed ottengano quel gran premio, che suol dara loro da chi non cerca il fondo delle cose, dicendo: ob che bel concerso! ob che ingegnoso pensiero! si credono d' swer pienamente soddisfacto all'Arte. Ciò non basta al persetto Poeca. Egli ha da studiar la Nasura, ha da perfezionarla, non da imbelierentia; ande non faran compineamente belli i suoi concetti, se non saranno Verisimili, e conformi all'affetto, e alla Natura di chi è da lui introdotto a parlare. Se a ciò non si pon mente, può ben'allora il Poeta promettersi la lode d'nomo suggnoso, ma non isperar quella di Giudizioso. Non segue però da questo, che s'abbiano da chiamar privi di Giudizio, e di buon Gusto e Pietro Cornelio, e que'grandi Poeti, che per avventura inciampano una qualche volta in tal disetto. I loro peccati son rari, e questi medesimi sono, per così dire, ancor maestosi, e belli, peccando eglino solamente per soverchia bellezza, e per cercar troppo il Sublime, o la maraviglia, onde meritano scusa e perdono. Sopra di ciò non sarà inutil cosa il vedere quanto lasciò scritto Longino nel cap. 32. del Sublime, ove riconosce anch'egli, e scusa disetti somiglianti in Omero, Demostene, Plazone, e in altri samosi Scrittori.

Ma conciossache si sia da noi detto, che il sentimento di Pietro Cornelio ci par troppo studiato, e inverismile nel dolor di Cimene; senza adoperar molte parole, diremo pure, non parerci molto naturale in bocca d'Armida, agitata da gagliardissimi affetti, una poco diversa Immagine. Fuggivasi da lei l'amato Rinaldo. Ella raggiuntolo presso al lido.

Forsennata gridava: O tu, che porte Parte teco di me, parte ne lasse, O prendi l'una, o rendi l'altra, o morte

Da insieme ad ambe: arresta, arresta i passi.

Molti altri pensieri detti da Armida, e risposti da Rinaldo in tal congiuntura, sono senza fallo naturalissimi, e nello stesso tempo ingegnosissimi. Ma questo principio a chi bene il considera, e veste la persona d'Armida, parrà troppo Ingegnosamente detto, e non molto dicevole alla patsion violenta, la quale non può verificilmente, nè suol fermarti cotanto sopra una Metafora, e cavarne cotante acutezze. Poteva il Tasso qui ricordarsi di quanto egli scrisse nel Dife, 3. dell' Arte Poet. e spezialmente del Poema Eroico. L'affetto, dice egli, richiede purità, e semplicità di concetti, e proprietà d'elocuzioni, perchè in tal guisa e Verisimile, che ragioni uno, che è pieno d'affanno, e di timore, e d'altra simile perturbazione; ed oltre che i soverchi lumi, ed ornamenti di Stile non solo adombrane, ma impedissono, e smorgano l'affetto. Se questo gran Poeta avesse un poco più messo in opera questo suo fondatissimo consiglio, egli sarebbe stato più vigoroso, che per l'ordinario non è, in muovere gli affetti. Ma alcune fiate si lasciò condurre dal suo secondo Ingegno a voler'essere in mezzo alle passioni oltre al convenevole Ingegnoso; laonde non sempre soddisfece bastevolmente a gli asgomenti. Quello, che parmi più degno d'osservazione, si è che il miracoloso Ingegno di S. Agostino sottilizzò, e rassinò troppo in un simile suggetto un suo pensiero. E pure egli stesso immediatamente parla, e non introduce altre persone, come sanno i due mentovati Poeti. Narra egli, e piange la morte d'un amico suo nel cap. 6. lib. 4. delle Conf. e dice così: Bene quidam dixit de amico [no. dimidium anima mea. Nam ego fensi animam meam, & animam -illius unam fuisse animam in duobus corporibus; & ideo mibi borrori erat vita, quia nolebam dimidius vivere; & ideo forte mori metue. bam, ne totus ille moreretur, quem multum amaveram. Ma il Santo Dottore, come altri ancora hanno offervato, nel cap. 6. lib. 2. delle Ritrattazioni, riconosce per una leggiera declamazione, e per un' inezia il medefimo Concetto, benchè lo stimi in qualche guisa moderato, e consolato da quel forse. In quarto libro, così egli scrive, quim de amici morte animi mei miseriam consiterer, dicens quod anima nostra una quodammodo facta fueras ex duabus, Et ideo, inquam, force mori metuebam, ne totus ille moreretur, quem multum amaveram. Que mibi quafi declamatio levis, quam gravis confessio videtur, quamvis utcumque temperata sit bac ineptia in co. qued additum eft, force.

Avranno osservato i Lettori, che negli esempj rapportati l'Intellerro, o l'Ingegno han lavorato sopra le Metasore, cioè sopra le Immagini della Fantasia; e perciò non compariscono assai Verisimili per le persone parlanti, e passionate, simili fludiati pensieri. Questo in esfecto è un segno per conoscere l'Inverisimile. Vero è, che la Fantasia è sorte commossa ne gli affetti, e ch'ella può produr delle.Immagini assai spiritose, e bizzarre. Ma non saranno mai queste Verisimili, ove appaiano troppo ardite, e disordinace, e quando sopra d'esse-fabbrichi l'Intelletto. Noi perciò continuiamo il processo addosso alla Cimene di Pietro Cornelio, la quale nella Sc. 8. At. 2. del Cid chiedendo giustizia al Re per la morte del padre, gli dice d'aver con gli occhi propri veduto uscir della ferita il sangue paterno; quel sangue, che tante volte, aggiunge ella, ba guardatale voftre mura, e vi ba guadagnato le vittoric; quel sangue, il quale tuttochè uscito suma uncor per isdegno di vedersi sparso per altre motivo, ebe per servire al voi.

Ce sang, qui tout sorty sume encor de couroux

De se voir repandu pour d'autres, que pour vous.

Io non so, se avessi comportato una somigliante immagine in un Declamatore, non che in una persona rappresentata piena di un verace, e naturale affetto. Sonsi accordati e la Fantasia, e l' Ingegno per consepire questo ardito, ed Inverisimile sentimento. Il Tomo I.

medesimo difetto potrà osservarsi in un pensiero, attribuito ad Ecui ba dal Sig. Pradon nell'Att. I. Sc. I. della Troade: Questi Tempi, ella dice, che i loro Dei non banno ofato difendere, alura più non sono, che un mucchio di fumo, e di cenere, i cui surbini lanciandosi sino al Cielo s'ingegnano di vendicar' il torto sor fatto da gli Dei nell'abbandonarii.

Ces Temples, que leurs Dieux n'ons pes est defendre, Ne sont plus qu'un amas de sumée, & de cendre, De qui les tourbillons s'elançans jusqu'aux Cieux Taschent de les vanger de l'abandon des Dieux

Potrà dispiacere ad alcuni un sentimento sì empio, e sacrilego secondo la Teologia de' Pagani, perchè posto in bocca di Ecuba, il cui carattere è ben differente da quel d'un Mezenzio, e d'un Capaneo. Io però non ripruovo per questo sì fatta immagine, porendo simili pensieri esfere ancor Verisimili in una persona cieca per lo sdegno, e agitata dalla disperazione. Solo non saprei sofferirla, perch'ella ha tutta l'aria dell'Inverisimile Può parere bensì alla Fantasia, che i turbini del fumo ascendano altissimo, e si può giungere insino a dire, ch'essi pervengano al Cielo. Ma non può già sembrarci, che questo fumo intenda divendicare i Tempi. e di far guerra a quegli Dei, da' quali furono abbandonaci. Non ha l'Ingegno alcun buon fondamento, o se vogliam dire la Fangasia apparenza veruna d'immaginar quello desiderio di vendetta ne' nuvoli di fumo, che si lanciano verso il Gielo. Se pure non vuol dirsi, che il fumo, e la cenere poteano affumicar le camere celesti, o accecare i poveri Dei, che per avventura s'affacciassero a i balconi del Cielo. Adunque tuttochè Ecuba mirasse il sumo alzarsi tant'alto, non è credibile, e Verisimile, che a lei cadesse in mente una sì disordinata sentenza.

Questi turbini di sumo, che san guerra a gli Dei, mi san sovvenire d'un'altro quasi somigliante sentimento del Guarino, ove parla d'Encelado, o sia Tiseo giacente sotto il Monte Etna in Si-

cilia. Nel Prologo del Pastor fido così parla Alfeo:

Là dove sotto alla gran mole Etnea, Non so se fulminato, o fulminante, Vibra il siero Gigante Contra'i nemico Ciel siamme di sdegno.

Se noi crediamo all'Autore della Maniera di ben pensare, dee quefta Immagine riputarsi affertata, cioè non Verisimile, non natusale. Noi però citando al Tribunal della Natura questa opinione, dubitiamo forte (siccome n'ha ancora dubitato prima di noi il dottissimo Sig. Marchese Giovan Giosesso Orsi nelle Considerazioni intorno alla stessa Maniera di ben pensare) che il Censore non si sia

con-

configliato più col suo capriccio, che colla ragione, in dar sì fatta sentenza. Un grande aiuto per conoscere, se le Immagini della Fantasia son Verisimili, ordinate, e naturali, è quello di por · mente, se la Fantesia ha fondamento Verisimile di concepir quell' Immagine, e se l'Intelletto ha ragionevole fondamento anch'egli d'approvarla. Vediamo dunque, se un personaggio Pagano, quale dal Guarino è supposto Alseo introdotto a dir quelle parole nel Prologo, avesse verun fondamento di così immaginare: Presso a' Gentili era sparsa opinione, che i terribili effetti dell'Etna sussero cagionati da un dismisurato Gigante, che colto da un fulmine giacesse sotto quel Monte, rovesciatogli addosso da Giove. Sì sconcia opinione passava per Istoria, ed era accettata almeno dal volgo per vera al pari d'altre sciocche finzioni dell'antichità. Nè solamente si credea, che quel Gigante vivesse tuttavia, ma che non cedesse, e resistesse ancora a Giove, minacciandolo e sacendogli guerra con gittar fuoco, e fiamme contra del Cielo. Filostrato oltre al farci fede di questa popolar credenza nel lib. 5. cap. 5. della Vita d'Apollonio Tranco, afferma eziandio nel lib. 2. delle Immagini la relistenza, e le minacce di quel maraviglioso mostro. dicendo: γίγαντα μήρ βιβληθεί ποτι όνπαυθα: δυαθανομότι διάυτο τω νησον र्दकार पर प्रमुख्या के कार्य हैं पर प्रकार के साम कि कि ता कि कार्य के के के के कि कार्य के कि कि कि कि कि कि สีงาน, xai าง อบิด ารี่าง อลบ สีมพาค์ เริ่มทาค์ง. Cioè: Che un Gigante fu quivi per forza pasciato una volta, e che non morendo gli fu a guisa d'unu prigione posta addosso quell'Isola, ma ch'egli non cede per anche, e tuttavia sotterra di nuovo guerreggia, a minacciando spira, o gitta quel fuoco. Aggiunge poscia Filostrato; che chi mira la ciara di quel Monte, si figura di vedere una gran battaglia. Ovidio anch'egli nel lib. 5. delle Metamor. parla così:

> Nititur ille quidem, tentatque resurgere sape. Degravat Ætna eaput, sub qua resupinus arenas Ejestat, flammamque sero vomit ore Tiphæus &c:

Così pure scrissero Valerio Flacco nelle. de gli Argonauti, Eschilo nel Prometeo, ed astri Poeti. Figuriamoci dunque, che un Gentile parli del Monte Etna, e che non solamente creda, che il Gigante quivi rinserrato sia vivo, ma ch' egli tuttavia continui secondo il suo potere a guerreggiar con Giove: che cosa più Verisimile può presentaris alla sua Fantasia, che il dubitare, se colus sia sulminato, o sulminante, mirandosi che le siamme da lui gittate ascendono terribilmente in alto verso il Cielo? E sorse che la Fantasia non ha sondamento d'immaginar, che quel suoco ascenda al Cielo? A Virgilio, uomo di purgatissima Fantasia, parve certamente che salissero insino alle Stelle. Così egli nel 3. dell'Eneide:

Interdumque atram prorumpit ad athera nuhem Turbine fumantem piceo, & candente favilla, Attollitque globos flammarum, & Sidera lambit.

Lo stesso fu detto, e più arditamente, da Claudiano nel pri-

mo del Ratto.

Nunc movet indigenas nimbos, piceaque gravatum Fædat nube diem, nunc motibus Astra lacessit Terriscis.

E prima di loro scrisse Lucrezio nel lib. 1. che l'Etna di nuovo por-

tava al Cielo i fulmini.

Ad Calumque ferat flammai fulgura rursum.

Adunque se naturalmente pare alla Fantasia, che salgano insino al Cielo i suochi dell' Etna, e se supponsi da un Pagano, che tal suoco sia scagliato tuttavia dal Gigante contra il Cielo, conosciamo, che sacilmente, e senza studio può tosto venir dubbio ad un personaggio Pagano, se il Gigante, che vibra

Contra il nemico Ciel siamme di salegno, sia fulminato, o pur s'egli ancora gitti de i sulmini. Nè per verità si desidera modestia nell'Iperbole del Guarini; imperciocchè gli altri Poeti di sopra mentovati dicono assolutamente, che il Monte Etna vibra le infiammate sue solgori contro al Cielo, e più apertamente ancor so disse Petronio nel Poemetto della Guerra Civile:

----- Jamque Ætna veratur Iguibus insolitis, & in atbera Fulmina mittit.

Ma il Guarino, maggior modestia usando, solamente ne dubita. Non dice, che il Gigante sulmini veramente il Cielo, ma che scagliando contra di esso quelle siamme, può parere, o dubitarsi, che anch' egli sia sulminante.

Non so, se falminato, o fulminante.

Dalle quali cose si compresse, come sia differente l'Immagine del Guarino dalla riferita del Pradon. La prima ha sondamenti Verisimili per nascere nella Fantasia, e per estere approvata dall' Intelletto, e nos è conceputa nel bollor di qualche passione; laddove l'altra non ha verun probabile sondamento, o Verisimile apparenza:

## C A P. VII.

Verisimile delle Immagini ne gli argomenti amorosi. Ingegno, e Fantasia agitati dall' Amore. Luogbi del Tasso, e del Bonarelli disaminati. Riguardi necessarja Poeti. Varj pensieri del Racine, e di Pietro Cornelio poco applauditi. Difesa d'un sentimento del Tasso.

TE' versi de' Poeti Amanti noi rittoveremo ben delle Immagini, che ci parranno assai strane, ingegnose, e bizzarre; onde facil cola fia il non saper prontamente giudicare, se queste sieno ancor Verisimili. Gioverà pertanto il sare qualche precifa offervazione fopra questo argomento. E primieramente a me pare, che siccome l'Amore è il capo, e il più riguardevole, e il più possenie, e il più siero de gli Affetti, così egli abbia maggiori privilegi nel formar le Immagini, e che queste benche Ingegnosissime, e spiegate talvolta con maniera Ingegnosa, possano tuttavia chiamarsi Verisimili. Sembra ad un' Amante profano di ardere, di morire, d'essere imprigionato, di non aver più cuore. La cosa amata gli pare un Sole, anzi più bella del Sol medesimo. e d'ogni altra cofa. Egli la chiama sua vita, sua anima, e giura d'aver più amore egli, che tutti gli altri uomini. In somma le sue parole sono stravaganti, ridicole, e ordinariamente Iperboliche. inspirandosi tutte le maggiori pazzie alla Fantasia ubbriaca del violento affetto, senza lasciarsi luogo all' imperio della Ragione. Anzi per lo più, quando l'Amor è sensuale e vizioso, non ci ha eccesso, in cui egli non cada, collegandosi con lui tutte le altre passioni, dolore, sdegno, disperazione, timore, e altri simili volontari Carnefici. Per dir tutto in una parola, fra i veri pazzi, e costoro non v'ha altra differenza, se non che i primi si tengono incatenati, e i secondi liberamente passeggiano sciolti, avvegnache si credano anch'essi nella loro opinione più incatenati, che alcun' altra persona. Essendo l'anima in tale stato, certo è, che possono da lei concepirsi Immagini strane, capricciose, e ardice, le quali tuttavia saran convenevoli ad essa; onde non ci & forfe affetto, in cui più d'fficilmente che in questo, possa darsi giudizio del Verisimile, e dell'Inverisimile, parlisi delle Immagini Fantastiche, o ancor delle Intellertuali. Oltre a ciò questa passione in un'ora cangia mille volte il viso, mentre or si dimostra ingegnosa, ora stupida; or piange, or si rallegra; or dà nelle surie. ora è piacevole, e scherza con parole, e motti ingegnosi. Che se PA-

l'Amante ha veramente Ingegno, egli volentieri parlando lo scuopre, e vuol comparire eloquente, sopra tutto allorchè parla all' oggetto amato, poichè cerca tutte le vie di farsi apprezzare, e di farsi credere degno dell'amore altrui. E in ciò l'Amore è ben diverso dal Dolore. Questo prende solamente cura di far conoscere se medesimo; e quello si studia eziandio di palesar l'Ingegno, giovando pure lo scoprimento di tal pregio a i suoi disegni. Non si stima veramente assai addolorato chi va cercando Concetti, ed Acutezze, per esprimere il suo dolore; ma si dee bensì riputar vero Amadore ancora colui, che proccura di comparir dotato di belso e acuto Ingegno davanti alla persona amata.

Ciò posto, come verità tutto giorno autenticata dalla sperienza, gran ragione ci vuole per condannar come Inverisimile un sentimento d'una persona innamorata introdotta dal Poeta a parlare, quando ella non sia presa dal Dolore nel medesimo tempo. Ben si potrà condannar per altre cagioni questo sentimento, cioè o perchè sondato sul Falso, o perchè troppo ricercato, sossitico, oscuro etc. ma perchè esso appaia molto Ingegnoso, o spiegato con maniera Ingegnosa, difficilmente potrem chiamarlo Inverisimile. Abbiamo altrove commendato que versi del Petrarca sopra gli

occhi di Laura:

Luci beate, e liete,

Se won che il veder voi fieffe v' è tolto.

Questo medesimo sentimento in altra guisa vien dal Tasso adopezato, e fatto dire a Rinaldo così parlante ad Armida:

Vogli, dicea, deb volgi, il Cavaliero,
A me quegli occhi, onde heata hei &c.
Deb poichè (degni me, com'egli è vago
Mirar tu almen potessi il proprio volto:
Che 'l guardo tuo, ch' altrove non è pago;
Gioirebbe felice in se rivolto.

Che che ne paia ad altrui, a me non può parere affettata, ed Inversimile questa Immagine in Rinaldo. Essa è manifestamente sondata sul Vero; è cavata dalle interne viscere della matesia; non è spiegata con maniera troppo Ingegnosa, non avendovi Acutezza, nè Contrapposti, nè Traslazioni, sulle quali s'aggiri la bellezza del sentimento. Il puro senso è questo: Deb Armida, se su potessi rimirare il proprio volto, vederessi pure una maravigliosa bellezza. Non puoi appagarti riguardando altre; ma se si sosse di contemplar te stessa, veggendoti si straordinariamente bella, si chiameressi pur selice! Tale son io, perebè si rimiro &c. Se si veste dat Poeta con frase Poetica questo sentimento, che è naturale, ed as-

fatto Verisimile in un' Amante, a cui pare incredibile la Bellezza dell'oggetto amato: eccovi una nobile, e vaga Immagine Intellettuale, Ingegnosa bensì, ma non ispiegata con maniera troppo In-

gegnosa, e perciò Verisimile nell'innamorato Rinaldo.

Che se noi precisamente parliam delle Immagini Pantastiche. egli non v'ha passione, che sì naturalmente ne sia feconda, come l'Amore. La Potenza Immaginante è tutta piena dell'oggetto amato, e sta quasi in continuo moto ruminando la beltà di esso, e le maniere di farsi amare; onde facilmente forma infiniti vaghissimi delirj. L'oggetto amato diviene allora si bello, e grande a questa Porenza, che l'Amante comincia a crederlo di gran lunga più perfetto, che prima non gli sembrava; e di qui nasce quell'immaginare, che la Bellezza amata sia cagione, e sonte di tutte l'altre belle cose, di tutti gli effetti più riguardevoli della Natura, e ch' ella sia il maggior Bene, e la più nobil cosa, che si veggia nel Mondo inferiore. Questi, ed altri somiglianti delirj vengono daila Fantasia, che nell'Amore tien quasi sempre le briglie dell'Anima, e non lascia regnar la Ragione. Perciò è leggiadra, e Verisimile in bocca di Menalca presso a Teocrito nell'Idillio 8. (a) quella Immagine, ove dice, che tutte le cose si vestono di Primavera. tutte le campagne fioriscono, quando la sua bella Ninfa se ne vien colà; e che partendosi lei, si seccano l'erbe. Con una somigliante Immagine Dafni risponde a Menalca ne gli altri versi. Virgilio parimente copiando nell' Egloga 7. i sensi di Teocrito sa dire a Coridone, che partendosi Alessi infino i fiumi si veggiono seccare.

Omnia tunc rident : at si formosus Alexis Montibus bis abeat, videas & flumina sicca :

A cui risponde Titiro:

Aret ager, vitio moriens fitit aeris berba &c.

Pbyl-

(a) I versi di Teocrito Idill. 8. secondo la mia Teaduzione così dicono:

Primavera è per sutso, e da per susso

Pasture fono, e da per susso piene

Le mamelle di latse; e i giovimenti

Animali si nutrono, e divengono

Grassi, u'la vaga fanciulla si rende.

Ma s'ella parte poi, arido resta

Quivi altora si Pastore, aride l'erbe.

Πώντα τας, πάντα de τόμος con quel che segue. Eobano di Hassia, o Cassel, lesse máγια per omnia; ma è πάντα alla Dorica per πάνιν, cioè πάντας, πανταχού: e la ragion del verso lo dice. Fa un bel sentire la Traduzione d'esso Eobano:

Omnia sunt vernant, sunc omnia pastua florent, Omnia plena boves ubera lastis babeut.

ma non ispiega giusto il sentimento di Teocrito, che dice più: volendo dire Menalca, che dove arriva la sua Fanciulla per tutto son passure, per tutto Primavesta, quali vi nascano, non che quelle, che già sono, vi fioriscano.

Phyllidis adventu nostra nemus omne virebit, Jupiter & lato descendes plurimus imbri.

Ad imitazion de' quai versi anche il Petrarca disse de gli occhi di Laura:

Fugge al vostro apparire angoscia, e noia, E nel vostro parcir tornano insieme.

E qui non ci dispiacerà di ripetere, e chiamar di nuovo sotto l'esame alcuni versi del Bonarelli nella Sc. 4. At-I della Filli di Sciro.
Noi dicemmo, che possono da caluno credersi poco naturali, e men
Verisimili; e di satto così ne giudica l'Autor Franzese della Maniera di ben pensare. Aminta dopo essere per tre mesi a cagion delle serite stato in letto, esce finalmente alla campagna, e tutto solo va ripensando a Celia, da lui alcamente amata, e che per tanto tempo non s'era lasciata da lui vedere, anzi il suggiva. Tra
l'altre cose dice, che la seguirà, ovunque ella vada.

Godrò pur di seguire, ancorche in vano,
Del leggiadresso piè l'orme fugaci.
Godrò di gir lambendo
Là ve su poni il piede:
Conoscerollo a i fiori,
Ove saran più folsi.
Godrò di sugger l'aria,
Che bacia il suo bel volto:
Conoscerollo all'aure,
Ove saran più dolci &c.

Io per me non oserei sì francamente condannar quella Immagine, per altro già difesa dall'Autore delle Considerazioni intorno alla Maniera di ben pensare. Imperciocche, secondo le cose dette avanti, essendo Verisimile alla Fantasia d'un Pastore innamorato. che tutti i fiori, e la bellezza delle campagne venga dalla presenza della sua Ninfa, non dee per conseguenza parerci troppo studiato, ornato, ed Inverisimile il pensiero d'Aminta, alla cui Pantasia si rappresenta lo stesso. Anche il Petrarca nel Son. 172, leggiadramente prima del Bonarelli pregò il Rodano, che avanti di giungere al Mare si sermasse, ov'egli scorgesse l'erba più verde, e l' aria più serena, perchè quivi era Laura il suo Sole; e che a lei baciasse il piede, e la mano in suo nome. Comechè sia più ardita questa Immagine, pure jo son certo, che a tutti parrà gentilissima, e Verisimile, onde il medesimo dovrebbe pur dirsi di quella del Bonarelli. Ma si può forse opporre, che il Petrarca parla a dirittura, nè introduce altri a parlare all'improvviso; e che i Pastori di Teocrico, e di Virgilio cantano, e non favellano famigliar-

gliarmente. Il cantar loro è lo stesso, come se fossero Poeti immediatamente parlanti; onde lor si conviene maggior libertà d' immaginare, che a quegli, che sono introdotti a favellar dimesticamente fra loro. Ciò è vero, ma fa d'uopo ancora offervare. come il Bonarelli ci rappresenti il suo Aminta. Ce lo sa egli vedere in un delirio amoroso, e ragionante fra se stesso, non con altre persone, in un Soliloquio. Ora in tale stato la Fantasia si lascia liberamente portare ad immaginar leggiadre, belle, e spiritose pazzie, poco badandosi dall' Intelletto, s'ella s'inganni. Senza che, quando noi parliamo internamente fra noi stessi (come fa in effecto Aminta, benchè si faccia udire al popolo quel suo ragionamento interno per una licenza introdotta da' Poeti, ed approvata nel Teatro) non avendovi persona, che ascoltando ne dia, per così dir, suggezione, la Fantasia volentieri vaneggia . e liberamente delira. Ciò si scorge per isperienza non solo ne gli Amanti, ma ne gli Avari, ed in chi è preso da vaste speranze di crescere in fortuna; perchè allora la Fantasia dolcemente sogna vegliando, e s'immagina mille dilettevoli, e strane cose, che parlandos con altrai verisimilmente poi non si direbbero, per non aequistar titolo di pazzo. Così la Fantasia d'Aminta in un Soliloquio, essendo rapita da un'amoroso delirio immagina di poter conoscere, ove sarà passata Celia, in veggendo univi più solti i fiori, in sentendo l'aria più dolce. Segue con altre Immagini a delirare, ma poi ravvedendoù alquanto l'Intelletto de vaneggiamenti della Fantalia, dice appresso:

Ma fiolto, invan raggiro Gli occhi al Ciclo, alla Terra. Veggio hen gigli, e rose, e veggio il Sole: Ma Celia non appare

Comunque però voglia giudicarsi di questo Passo, a me pare almen certo, che con minore sondamento il P. Bouhours riprovasse alcuni altri versi del Bonarelli, trattandoli da Inverisimili, ed affettati al par de' primi. Temendo Melisso, padre supposto di Clori, o sia di Filli, ch'essa di nuovo sia scoperta da i Turchi, le persuade a mischiarsi coll'altre Ninse con dire;

Perché fra l'altre in torma Se ti veggono i Traci, Sarai men conosciuta.

Poi foggiunge, che tuttavia teme, che la sua non ordinaria beltà la scuopra.

> Ma da quegli occhi tuoi non so qual luce, Che in altrui non si vede,

Troppo viva risplende: a sanso lume Non potrai flar nascofa.

Se questo fentimento è affettato, quali sono mai i moturali? Il senso puro de' versi è tale: Ma su bai ne gli occhi un cerso brio, unu certa vivacità, ebe non fi mira nelle altre; onde sarai tefte offervata, 'é scoperia. Il perchè segue a dirite, ch'ella soionliendoù intorno alla fronce i capelli proccuri d'adombrar le sue belle fembianze.

Fa che quali per vezzo Sparso intorno alla fronte il crin disoidte Le sue belle sembianze Vada in parte adombrando. Tanto parrai men dessa, Quanto parrai men bolla.

Io non so credere, che il Censor Franzose potesse giudicare lavorismile il sentimento, quale da me si è posto in prosa, poiche egsi pure lodo, come ragion volen, son poco l'Immagine actribuita da Terenzio ad un giovane, il quale percando, e non trovando certa bella Donna da lui fervidamente amata, così ragiona:

Ubi quaram? ubi investigem? quem personter? quam insistem vium? Incertus sum. Ubi bec spes est: (a) ubi ubi est, diu celari non potest. Aggiunge il detto Cenfore, che non v'en fontimento più matural di queflo, effendo proprio d'unugran bellezza il tirare a segli occhi di tutti, e di risplendere. Sicole la ragione, per cui pote parergli affettuto e non Verisimile il sentimento, quai'è ne vera, procederà da quelle Traslazioni luce, lume, e risplenderez quasiche a questo Lame Immaginario s'attribuisca la virtù del Lume Vero, che è quella di non poter nascondersi al guardo altrai. Ma s'egli condunnò per questo il Bonarelli, si contenti, ch'io dica per ischerzo, ch'egli mostrò di non vederci molto in tanta luce. Sono semplici, naturali, anzi direi oggimai triviali queste Mevasore; (e le adepereremmo con tutta libertà nel ragionamento famigliare ancor noi) nè sa toro si fonda il Concetto. Ciò secondo la regola akve volte da noi proposta si conosce, ponendosi in vece delle Traslazioni il fignificato proprio del sentimento. A chi non patrà un Concetta Veriffmi-

Lumine qui semper proditur ipse suo?

<sup>(</sup>a) Terenzio: Ubi ubi est, diu celari non poreste. Essere la Bellezza come il Fuoco, che si manisesta dal proprio lume, e come il Fuoco di nome, che vie più spicca (immagine presa da Pindaro) considera Senosonte nel Convitto, eve ragionando della Bellezza d'Autolico, la quale egli dice naturalmente avere del Regio, massime quando è accompagnata da verecondia e modeltia. mer yelp erur pegyer ton quel ohe fogue. E della gran Beliezza può dirii , come del grand Amore, che non si può nascondere. Ovvidio:

le, e naturale il dire: tu porti no gli ocobi una tul vagbezza spiritosa, che nen petrai celarti fra l'altre Ninfe? Vestafi ora questo senso con frase Poesica, e il brio, la vivacità, e la spiritosa vagbezza si chiamino luce, lume, e splendor degli occhi: noi diremo lo stesso, ma più ornatamente, e-con frase non volgare, secondochè han da fare i Poeti. Adunque fondatedosi non sulla Merasora, ma sulla proprietà, e sul Vero interno della Materia la beltà del pensiero: sussistendo questa, ancor senza le Merafore, nè scherzando punto il Pastore su quella luce, nè su quel lume: chi non vede che il sentimento è Verissmile, e Vero, poichè supponiam come cosa certa, che Clori fosse una bellissima Ninfa, e più bella di tutte l'altre di quella contrada, onde sarebbe stata di leggierì osservata fra l'altre? Equi convien ben dire, che non potè il Critico Franzese seglier luogo men proprio di questo per profferire una modestissima sencenza copera i Poeti Italiani, dicendo egli, dopo aver citati i versi del Bonarelli. Eccovi delle galanterie, alle quali non pensò mai Tonenzio. Ma per difavventura questi sì ameni pensieri son pieni d'affottazione, ed ie punto non me ne supisco. I Poeti Italiani non son molto naturali; est imbellettano ogni cosa. Voila bien des gentilesses, à quey Ference n'a point penso; mais par malbour ces jolies panices some pleines d'affectation; & je ne m'en éconne pas. Les Poces Italiens no fons gueres nasurels; ils fardons tout. Ne pur luogo proprio era quello di citar nel margine del libro contra il Bonarelli ciò, che Quinciliano seriffe nel lib. 8. cap. 5. delle Instit. Orat. Minuti, cerrupsique sensiculi, & extra rem petiti. A chi non è palele, che mal si consa l'offer razione di Quintiliano a i citati versi ?

Benchè però l' Amore sia una passione, la qual più dell' altre goda privilegiatapi nel concepire le Immagini sì della Fantasia, come dell' Ingegno, non per questo se gli dee lasciar la briglia sul collo. Gran giudizio, e riguardo han da usare i Poeti nel sar trattare ancor questo assetto alle persone, ch'esti introducono a parlare; nè tutto siò, che può cadere in mente a gli Amanti sorsenati, si dee porre in versi, sormando costore talvolta delle sciocche, ridicole, e disordinate Immagini. Considererà sempre il Poeta, se quel personaggio in mezzo all'affecto gagliardo, e ragionante all'improvviso con altre persone, naturalmente, e versismilmonae possa sirrovar quelle acutezze, quegli scherzi, e vessimi den Artifizio sì studiato, e son maniera tanto ingegnosa i suoi pensieri. Persochè di quando in quando chi sa versi interrogherà sa stesso, e dirà: Saiq sussi la tal persona, posta nel tale assetta, e in questa congiundura, poerei personi in questa guisa?

studierei cotanto per dir con acutezza questo peasiero? o pure lo esprimerei con maniera più semplice? Mi permetterebbe egli la passione tanto artifizio? Queste, ed altre si fatte interrogazioni farà il Poeta giudizioso a se medesimo in tutti gli affetti, di cui veste i suoi personaggi, avendo sempre davanti a gli occhi-la Natura, la qual si dee da lui imitare, e perfezionare, non confondere, ed opprimere co' soverchi ornamenti dell'Arte. Avverrà dunque talvolta, che trattandosi ancora gli argomenti amorosi, caderanno le persone introdotte a parlare nel difetto dell' Inverisimile, perchè si lasceran trasportare dall'empito, e dalla libidine dell'Ingegno loro oltre a i confini della verisimiglianza. E ciò si scorgerà, qualora essi con troppo studio avran cercato le Metafore, i Contrapposti, gli Equivochi, le Acutezze, e le Rissessioni pomposamente acute, e sulle Trassazioni avran fondato concetti Întellettuali, confondendo il proprio, e il Traflato, per cavarne un capriccioso, acuto, ed ornato sentimento.

Certamente per tal cagione a me paiono difettosi, cioè Inverisimili alcuni versi del Racine posti da lui in bocca a Tassilo nella Sc. I. A. I. dell' Alessandro. Cleosila sua sorella va persuadendolo ad accettar l'amicizia d'Alessandro. Ricusa Tassilo, e dice di non volerle acconsentire, perch'egli ama la Reina Assana, Donna che non può sosseri di vedere i Macedoni impadronirsi dell'India. Eccovi come ragiona Tassilo: I begli occhi d'Assana, inimici della Pace, armano tutte le loro attrative contra il vostro Alessandro. Essendo ella Reina di tutti i cuori, pone ogni cosa in armi, assendi conservare quella libertà, ch'è distrutta da gl'incanti della sua bellezza. Ella ba rossore delle catene preparate a questi paesi, e non saprebbe sosserirei

alsri Tiranni, che gli occhi propri.

Les beaux yeux d'Axiane, eunemis de la Paix, Contre votre Alexandre arment tous leurs attraits. Reyne de tous les cœurs, elle met tout en armes Pour cette liberté, que détruisent ses charmes; Elle rougit des sers, qu' ou apporte en ces lieux, Et n'y scauroit soussir de Tyrans, que ses yeux.

Troppo nel vero è bello questo Concetto, ed è troppo Ingegnosa la Maniera, con cui si spiega, e perciò non è naturale, nè Verisimile. Questi occhi nemici della Pace o Vera de'Regni, o Immaginaria de'cuori, che armano tutte le lor forze per unir nemici veri, e reali a'danni d'Alessandro; Questa Reina, che vuol conservar coll'armi la stessa libertà ch'ella distrugge colla sua bellezza; e che consonde la libertà vera coll'immaginaria, o traslata, e i Tiranni veri co' Fantastici; Questi Contrapposti, dico, e queste ricerca-

te, ed àcute Risiessioni non son punto naturali, e Verisimili perchè son troppo Ingegnose. Nell'Andromaca pure, Tragedia del medesimo Autore, alla Sc. 4. At. I. Pirro innamorato d'Andromaca le parla, benchè pien di dolore, in tal guisa: Io sossiona tutti i mali, che seci a Troja. Son vinto, carico di catene, consumato da dolori, e abbruciato da più siamme, ch'io non access.

Je souffre tous les maux, que j' ay faits devant Troye.

Vaincu, chargé de fers, de regrets consumé, Brûle de plus de feux, que je n'en ay allumé.

Il sentimento è ben pensato, ma spiegato in guisa troppo Ingegnosa; avendo il Poeta con evidente siudio ricercate le catene vere, e il suoco vero, e real di Troia, per unirli colle catene Fautastiche, e coll'Immaginario suoco dell'Amante, per trarne po-

scia un bel Concetto. Di tali pensieri troppo Ingegnosi, ed Inverisimili, non legger copia potrebbe raccolgersi dalle Tragedie di Pietro Cornelio, uomo bensi notato di fingolare, e fecondissimo Ingegno, ma non abbastanza ritenuto. Egli lascia non rade volte le redini a questa Potenza, come aucora alla Fantasia, senza molto considerare il Verifimile, e senza avvedersi, ch'egli in vece di far naturali ragionamenti cade in Declamazioni da scuola, poco dicevoli alla Tragedia. Scegliamo qualche esempio di quelle, che meno son da gli altri offervate. Nella Tragedia intitolata l'Orazio verso il fine, il vecchio Orazio alla presenza del Re difende il figliuolo, glorioso bensì per la vittoria riportata contra i Curiazi, ma reo per avere uccisa Cammilla sua sorella. Risponde molte cose a Valerio, Cavalier Romano, che senza essere congiunto di sangue alla samiglia de gli Orazi, pure incitava il Re a punire l'uccisor di Cammilla. Chi non è parente, dice egli, d'Orazio mio figliuolo non può fare ingiuria a i lauri immortali, che gli cingono la fronte. Quindi si volge immediatamente con estro più Scolastico, che naturale, a parlar co'lauri stessi nella seguence maniera; O lauri, facrati rami, che fiete minacciati d'effer ridotti in polvere, voi, che guardate la sua testa da i fulmini , l'abbandonerete voi all'infame coltello , con cui il carnefice tronca la vita a i malvagi?

Qui n'est point de son sang ne peut faire d'affront Aux lauriers immortels, qui lui ceignent le front. Lauriers, sacrez rameaux, qu'on veut reduire en poudre, Vous, qui mettez sa tête à couvert de la foudre, L'abbandonerez vous à l'insame coûteau,

Qui fait choir les méchans sous main d'un bourreau?

Parrà bellissimo a certuni questo pensiero. E pure se si misurerà

Tomo I. . Y col-

colle regole del Verisimile, e della Natura, si scoprirà, che questa Immagine ha odore di Declamazione, e che non è propria al
vecchio Orazio. Il suo ragionamento improvviso, e serio, il suo
assetto gagliardo, non comportavano ch'egli concettizzasse in tal
guisa, parlando con gli allori immaginati, e alludendo alla savolosa virtù de gli allori veri. Nella Sc. 2. A. I. del Cinna, Fulvia
dissuade Emilia dal costringere Cinna a vendicar la morte del Padre
con quella d'Augusto, mostrandole evidente la rovina di questo
suo Amante. Risponde Emilia, ch'ella ben vede il pericolo di Cinna, e che questo solo le sa spavento. Poscia incontanente si volge a parlar colla sua passione in tal guisa:

Tout beau, ma passion, deviens un peu moine forte;

Tu vois bien des bazards, ils sont grands; mais n'importe &c. Va piano, o mia passione, divieni un poco men forte. Tu vedi ben de' periceli, e questi son grandi; ma nulla importa &c. Io non ho dubbio alcuno, che se si sosse satuante apostrose da un Poeta dirittamente parlante, o dalla stessa Emilia in un Soliloquio, essa non meritasse giustamente il titolo di verisimile, e leggiadra. E mi sovviene d'averne letta una somigliante presso il Malerhe, che mi piacque assassimo. Fra l'altre cose dette in un Lamenta per lantananza, vi s' incontrano queste:

Pent-esre qu'à cette beure
Que je languis, soupire, & pleure,
De trificse me consumant;
Elle qui n'a souci de moy, ni de mes larmes,
Estale ses beautez, fait montre de ses charmes,
Et mes en sos filets quelque nouvella amant.
Tout beau, pensées melancoliques,
Auteurs d'avantures tragiques,
De quoy m'osez-vous discourir?

Ne seavez-vous pas bien, que je brûle pour elle, Es que me la blamer, c'est me faire mourer?

Il genio galante del Malerbe, il non parlar'egli con altri, ma con se stesso, mi sanno parere vaghissima, e Verssimile assatto questa Apostrose. Ma non mi par già tale quella del Cornelio; poichè parlando Emilia con Fulvia, verssimilmente e giusta la natura del ragionamento samigliare non poteva ella volgersi a parlar colla sua passione. Interroghi ognun se stesso, e dica, se posto in quella congiuntura, in quell'assetto, avrebbe potuto naturalmente ragionar così. Io per me stimo di no. Il medesimo Cornelio nella Sc. 5. At. 5. della Medea sa giungere Giasone, ove si moriva Creusa avvelenata dall'empia Medea. Tuttochè egli non si supponga instrut-

to delle cagioni, per cui Creusa è moribonda, e non sappia la qualità del male, pure ex abrupto comincia a. dire:

> Ne t'en va pas, belle ame, attens encor un pen, Et le sang de Medée éteindra tout ce seu. Prens le triste plaisir de voir punir son crime, De te voir immoler cette insame victime; Et que ce Scorpion sur la playe écrase Fournisse le remede au mal, qu'il a cause.

Non andartene, o bell' anima, aspetta ancora un poco; e il sangue di Medea estinguerà tutta questa siamma. Prendi il tristo piacere di veder punito il suo missatto, e immolata questa vittima insame; e aspetta che questo Scorpione schiacciato sopra la piaga sani quel male, ch' egli ha cagionato. A me non può punto piacere questo sangue, che ha da estinguere il suoco immaginario di Creusa, nè la tanta erubizion di Giasone, il quale nel tempo, ch'egli doveva essere agicatissimo da gli assetti, verisimilmente non potea pensare alla virtà de gli Scorpioni.

Chiudiamo il ragionamento de'Verisimili con dire, che avremmo desiderato maggior fondamento nell'Autore della Maniera di ben pensaro, quando egli condanna come Inverisimile, e poco naturale una Immagine del Tasso nell'At. 2. Sc. 2 dell'Aminta, Dafne Donna vecchia va dicendo a Tirsi d'avere un giorno mirata Silvia, che soletta in disparte s'ornava di fiori.

Or prendeva un ligustro, ora una resa E l'accostava al bel candido collo, Alle guance vermiglie; e de'colori Fea paragene; e poi, siccome lieta Della vittoria, lampeggiava un riso, Che parea che disesse: lo pur vi vinco, Nè porto voi per ornamento mio, Ma porto voi sol per vergogna vostra, Perchè si veggia quanto mi cedete.

La ragione arrecata dal Critico per riprovar questi ulcimi versi, è tale. Una Pastenella non su tante ristessioni sopra il suo adornarsi. I sioni sono suoi aranmenti naturali e ella se ne adorna, quando unol companire più dell'ordinario acconcia; ma non pensa a far loro vergogna. Se il Poeta avesse posto in bocca della stessa Silvia, quando esta s'adornava co' siori, una tal Ristessione, sottoseriverei anch' io a questa sentenza. Ma doveva por mente il Critico, che il Tasso non attribuisce tal pensiero a Silvia, ma bensì alla sola Dasne ragionante di Silvia. Quanto poi sia Verisimile in Dasne il suddesto sentimento agevolmente può apparire, quando s'osservi la sua intenzione.

Y 2 Vuol

Vuol cossei persuadere a Tirsi, che Silvia non è semplicetta, come egli la crede, e ch' ella pure usa ogni arte per comparir bella, pregiandosi d'esser tale, e di guadagnar molti Amanti. In prova di ciò gli conta d'averla il giorno avanti survivamente guatata, mentre ella s'adornava di siori. Descrive gli atti in ler osservati, che ben davano a divedere, quanto ella si compiacesse di se medesima, riguardandosi nell'acqua tanto avvenente. Quindi narra, come ella disponesse il crine, il velo, i siori; e avendo fatta osservazione, che Silvia rideva in accostando i siori al volto, Dasne interpreta quel suo riso, come un'atto di compiacenza e di vanagloria, dicendo che parea, che Silvia con quel sogghigno dicesse a' siori:

Ne porto voi per ornamento mio, Ma porto voi sol per vergogna vostra, Perchè si veggia quanto mi cedete.

Non suppone dunque il Poeta, che Silvia così parlasse, ma solamente ciò s'immagina da Dafne, che in certa maniera scherzando fa il comento, e la glosa al riso di Silvia. Ora questo interpretar le azioni mute, e gli atti altrui, tutto giorno avviene ancor ne'ragionamenti famigliari. Anzi interpretiamo ancordo stesso silenzio delle cose prive d'anima, parendo alla Fantasia nostra, ch' esse parlino secondo l'affetto da noi supposto in loro; e perciò da i Rettorici l'Interpretazione è collocata fra le Figure ingegnole. Così credendosi, o fingendosi da Dafne, che Silvia fosse astuta, superba, e vanerella, parvele che il riso in lei osservato significasse la vanagloria, e l'ambizione, che ella provava in rimirarsi più colorita, e bella de'fiori. Per la qual cosa mal si appone, chi giudica Inverifimile questa bella Immagine del Tasso; e il Sig. di Fontenelle, uomo per altro di buon Gutto, potea nel suo ragionamento sopra la Natura dell'Egloga usar più riguardo nell'approvar la sentenza de P. Bouhours; benché egli confessi, che toltone quanto è scritto dal detto Censore, questa è una delle più dilettevoli cose, e megno alpinte, ch'egli abbia mai ritrovato. Poteva eziandio il detto Sig. di Fontenelle o cancellare, o moderar quelle parole, che egli quinci prese motivo di dire, non so se con gran ragione, so bene che con non molta modestia, parlando de' Poeti Italiani. Si pud, dice egli, risparmiar la briga di leggere le Opere del Guarino, del Bonarelli, e del Marino, per isperanza di trovarvi dentro qualche cosa di Pastorale, perchè il sentimento di Silvia (doveva egli dire di Dafne) è la cosa più semplice del Mondo in paragon di quelle, onde son pieni questi Autori.

l.,

## CAP. VIII.

Dell'Affestazione de' pensieri troppo raffinati, e ricercati. Esempli di Petronio, Marziale, e d'altri. Sottili sentimenti de' Poeti Spagunoli. Versi del Bembo in quella favella. Vizio, dell'oscurità.

Ra le Immagini, che da me si son citate tome Inverisimili. I ve ne sarà qualcura, la quale non meriterà pure d'esser'adost perata da' Poeti, quando ancora parlano essi a dirittuta se senza introdurre altre persone a parlace. E la ragione di sbandirle si è, perchè son troppo sicescate, le raffinate. Questo è il terzo Difetto principale, che può osservara nelle Riflessoni, o vogliam dire nefle Immagini Intellettuali, e talora eziandio nelle Fantas fliche. Nominali Affettazione, e comethè non vada costei quasi mai disgiunta dal Sofisma, o dall' Inverisimile, contuttociò affinchè più distintamente se ne conosca la bruttezza, io ho voluto tenerne ragionamento a parte. Per troppo ricercato adunque, e saffinato noi chiamiamo quel sentimento, per trovare il quale studia troppos l'Ingegno, o la Fantafia, mostrando queste due Potenze l'ambizion di scoprire ragioni straordinarie, e loatane dall'Idea comune de gli uomini. Sanno certuni, essere indizio di Mente va-Ra g penetrante, o di felice Ingegno lo scoprire le più belle Venirainterne, e le men note ragioni delle cose, dilettandosi con tal novità moltissimo gli animi de gli uditori. E in ciò credere non els rano. Ma costoro abusano poscia il consiglio, e ingannati dall'apparenza del Bello, per volersi troppo guardare dall'essere triviali, cadono nel contrario estreme, che è quello d'esser trappo ingegnosi e sottili, e di affettare la novità in cutti i pensieri. Si fanno essi scrupolo di dire un festimento, e una ragione, che possa venire in mente ad altri; e quasiche non sia bello se non ciò, ch'e lontano dall'Idea, che gli uomini han delle cose, fabbricano con sottigliezza d'Ingegno ragioni, e Immagini Asanissime, ed ignote alla Repubblica de' veri Saggi. Ma conciossiache i neusieri di questi sfrenavi-Ingegni sieho groppo Metafisicio e sottili, non hanno perciò wera sodezza; e ben contemplati da glii occhi dell'Intelierto sano si mirano offer queti lavorati d'aria, e non aver fondamento "sù cui si possano reggere. Nel che senza dubbio la Natura in certa guisa patiles, e fichiama offela in veggendo, che gli uomini, curando poco le belle Verità interne da lei somministrate, si volgono a ragioni Inverisimili, Sofistiche, e false; come si chiamerebbesoffeso un · · · Tomo I.

Signor grande, il quale offerisse a gli Amici suoi qualche sontuosissimo, e comodo palagio con deliziosi giardini per sordiporto, ed
eglino quivi non votessero arrestarsi, vogliosi solo di trovar que'
giardini e que' palagi savolosi ed aerei, che si leggono ne gli
sciocchi Romanzi. Chi adunque troppo ricerca i pensieri, abbandona le belle Verità, che gli somministra sa Natura; o pure imbellettando queste, sa loro cangiar si sattamente viso, che
più non paiono quelle di prima. E in questo ultimo principalmente consiste il Vizio, che noi dimandiamo d'Affettaziane, essendo esso uno stadio ssorzato di abbellira ottre al dovere, col-

era alla verisimiglianza i concetti, e il parlare.

Altrove s'è detto, quanto dispiacusse à vecchio Seneca il senesimento di Cestio Declamatore, it quale per dissuadere Alessandre dal passar l'Oceano, disse: Fremis Oceanus, quast indignesur, quad serras relinquas. Eccovi una ragione assarto inversimile all'Intelletto, alla Fantasia, alla Natura. Poteva quel Declamatore cavar dal Mare mille naturali, e verissime ragioni per distornare Alessandro; come sarebbe: Che non dovea sidarsi la vita di sì gran Principe ad un'elemento sì seroce, ed infedele; che le tempose non avrebbono rispettata la maessa di lui, e simili cose. Ma simò costui di mostrar più lingegno, cercando e immaginando una ragione straordinaria. Passamo ad altre Immagini alquanto men palesemente viziose, cioè che portano qualche apparenza di bellezza. Tale si è quella Immagine d'un Autore Spagnuolo; che prega la Morte a venir senza farsi sentire a torso di vita, perchè il piacer di morire nol faccia viver di nuovo.

Ven Muerte san escendida,
Que no te sicata venir;
Perque el plazer de el morio
No me torne a dar la vida.

Furono questi versi così portati su Italiane da un'amico mio:

Vieni pur, Morse gradisa; Ma se celi il suo venire; Che la vivia del morire

Non riterni a pormi in vita.

Qui voi vedete la sottigliezza del pensiero, e che troppo ricer, vata, ed Inverisimile si è la ragione di pregar la Morte a venir si celatamente; sapendo ben tutti, che il piacere provato da un'insclice nel sentissi colto dalla Morte, non può serberse in vistà, è musto men risuscitario. E ciò mi sa sovvenir d'un simile sentimento in un'Ottava Siciliana, ch'io voglio qui rapportare per ricreazion di chi legge.

Mor-

Morti, chi fai? chi aspetti a un veniri?
Venimi, e duna sini a tanti guai.
Tu sula poi l'affauni mei siniri;
Marti, s'i n'han hisognu, e tu lu sai.
Pirò tì progo assai, sammi un placiri,
Si hai da veniri, impruvisa verrai;
Prechè s'in sapirò, c'han da muriri,
Dalla addigrezza un murirò mai.

Potrò pure chiamar'alquanto ricercati i sentimenti d'uno spizitolo giovane Poeta, il quale con alcune ragioni vuol mostrare, che Pompeo vinto su o eguelmente, o più gloriolo di Celare vincitore. Così dice egli:

Ma Pompeo non s'affligge; anzi la salegno
Del nemico Destin chiama gran serte;
Che se Casare al Cicl sembro il men dagno
Di sensir l'ira sua, parve il men forte.
Se trionso Cesare in guerra; anch'esso
In se domò con egual gloria il duolo.
Quegli vinse Pompeo, Pompeo se stesso;
Duo suro i vincisori, e il vinto un solo-

Segue poi a descriver la morte di Pompeo, ucciso per ordine di Tolomeo, e avendo lotto, che più volte convenne al Carnefice ferirlo, va cercandone le regioni.

O che libera aver non può l'uscita:
Per una sola piaga Alma sì grande.
O con industre crudeltade il sero
Rallenta i colpi suoi nel sorte patto,
Sol perchè vuole a poco a poco intero
Gustar del suo missatto anche il diletto.

Chi ben contempla le ragioni qui addotte per dimestrar, che Pompeo chiamava gran feste (a) la sua disavventura, o perchè cante Y 4 vol-

Quanto all'altra ragione, e perchè tanto volte fosse ferito dal carnesice, ella è quella

<sup>(</sup>a) La ragione addetta per dimostrare, che Pourpee moriva contento, e chiamava guan sarte la sua disavvenura, percioeche moriva d'una morte, di cui gloria non resta a chi l'uccise: mi sembra una ragione, non tanto ingegnosa, quanto Vera, e Verisimile. Vera, perchè, come con saldissime ragioni prova Platone, meglio à petire inginstizia, che fierla. Ma se non vogliam sar Pourpeo tanto Frososo, egli era Romana, e in conseguenza aveva bevuta col latte la Filosofia della Gloria. Gli affetzi dominanti de Romani, per li quali sectro tante gran cose, erano

Patria, e Gloria. La Gloria era la misura, il fine, delle loro azioni. Questo contento adunque di Pompeo, di morire di una morte, che non frutta gloria all'uccisore, è molto verifimile in un Romano.

volte fosse ferito dal Carnefice, senza gran pena scorge, ch' elle son più Ingegnose, che Vere, o Verisimili. L'Ingegno appunto le ha ricercate con soverchio studio per dir cose fraordinarie, e maravigliose; ma queste si nuove ragioni giammai mon nacquero nel Regno della Namira, ove ha luogo solamente il Vero, e il Verisimile: onde m'immagino, che ora non piacesanno al medesimo Autore, pieno di pensieri naturali. E posciache abbiam parlato di Pompeo, averebbe dovuto ancor dispiacere al tante volte menziomato Pierro Cornelio un fentimento apertamente troppo recercato, oh'egli fa dire nella St. 2. At. 2. del Pompeo a chi raccona, come Su ucciso questo Broe. Erafi contentato Lacano di dire, che egli

Involvit vultus, atque indignatus apertum

Fortuna prabere caput, inne lumina pressit. Ma Pietro Cornelio cerca più nuove ragioni, perchè Pompeo involgesse il capo ne panni, e chiudesse gli occhi.
Il dedaigno de voir le Giel, qui le trubit,

De peur que d'un caup d'ait sousse une telle offense

Il ne semble implorer fon aide, on sa vangeance. Sdegna di rimirar' il Cielo, ebe lo tradisce, per panra di non parere sb'egli con un'occhiata implori il fuo ainte y elu sua vendetta contra una tale offesa. Non è mai propria d'un' Broe, qual si dec supporre Dompeo; mon è naturale, ma empia, ed inversimile questa ragione immaginata dal Tragico Franzese. looso ben poi, che un bellifsimo Ingegno d'Italia non approva ora un pensieso da lui posto in versi in età giovenile. Due Rivali, uno corrisposto, e l'altro no dall' amata, fan duello insieme. L'ultimo così paria :)

Appunto io vo morire; e m' è più grate Il mio tra I fangue tuo versar infieme, . Perchè ed tuo confuso, un gierno bo speme, Che dalla Bolla tua sarà baciato.

Il desiderib dunque di scoprir pellegrine ragioni talora ce ne fa trovar di quelle, chesson poi ridicole, perchè non contengono il Vero, o il Verifimile. In altra maniera ancor possono peccer gli Scrittori: ed è, quando essi trovano bensì le Verità naturali, e le interne ragioni della Materia, ma non parendo queste a loro as-

medelima, che aveva Caligola, di cui Svetonio: Non temere in quemquam, nifi crebris & minutis ichibus animadverti paffus eft, perpetuo, notoque jam pracepto; ita

fieri, ut se mort settiat. Non è adunque inversimile nel carnesce di Pompeo, se in Caligola era vera. Parmi bene, che sia ricercato, e freddo quello:

O che libera aver non può Puscita

Per una sola piaga Alma si grande.

E credo, che si sia lasciato sedurre su quel d'Orazio animaque magna Prodigum: il che è detto con ardire, ma selice.

-sai maravighose, staffaticano a dismisura per accrescerse, ornarle, e date ad esse nuova faccia col soverchio Ingegno. Bel sentimento, non v'ha dubbio, sia il dire: che la maggior selicità d'un papole è l'aver per suo Monarca un Principe virtuosissimo; e che le altre nazioni straniere non sanno che sia selicità di servire, perchè non pruovano il dolcissimo giogo di questo Regnante. Ma ciò parve sentimento triviale a D. Francesco de Quevedo, e perciò volle egli amplissearlo, e dire d'un certo Principe, alla cui fronte sa corona quanto il Mare, e il Sole circonda, che Dio gastiga que' popoli, che non son governati dal Principe suddetto, appunto con que sto medesimo di non farli a lui suggetti.

A quella frente augusta, que corona Quanto el mar cerca, quanto el Sol abriga; Pues lo que no gobierna, lo caste a Dios, con no sugetarlo a su persona.

Potrebbe però forse questa Immagine disendersi in qualche maniera come buona, e sosserisi; ma non già molte altre, le quali rafsiuano tanto il pensier puro, e naturale, che lo guastano: massimamente quando non parla immediatamente il Poeta, ma s'introducono sul Teatro le genti a parlare, perche allora più che mai si vogliono attribuir loro naturali, e non ricercati pensieri-Osservisi, come Poro un de i Redell'India si sa ragionare dal Sig. Racine nell'At. 2. Sc. 5. dell' Alessandro. Vuol questi dire, ad Assiana da lui amata, che poichè ella solamente ama la Gloria, ha determinato di andare a divenir glorioso con una Vittoria, acciocchè ella si conduca poscia ad amarlo, e savella in tal guisa:

Et puisque mes sûpirs s'expliquoient vainement A ce coeur, que la Gloire occupe seulement, Je m'en vais par l'éclat, qu'une Victoire donne, Astacher de si près la Gloire à ma Personne, Que je pourray peutêtre amener vôtre coeur l'Amour de la Gloire à l'Amour du Vainqueur.

E poisbe, dice egli, indarno parlavano i misi sospiri al vostro cuore occupato solamente dalla Gloria, io me ne vo ad attaccar collo splendore, che nasce da una Vittoria, si vicino la Gloria alla mia persona, ch' io forse potrò condurre il vostro cuore dall' Amor della Gloria a quello del Vincitore. Eccovi come è divenuto stentato, ricercato, ed affettato per troppo sottilizzarlo questo sentimento. Il voler' attaccar la Gloria si da vicino alla sua persona, assinchè il cuore d'Assiana sia sorse di poi costretto a passardall'Amore della gloria all'Amor del Vincitore, non potea dirsi con più studio. Ma questo sforzato studio appunto ha guasso il pensiero, ch' era naturalmente bello. Un'altro pa-

simente assai assettato ed inverismile, se ben si pesano le circostanze della passione, si legge nella Tragedia medesima A. 4. Sc.
2: Assana credendo morto il Re Poro nella battaglia satta con Alessandro il Grande, mentre si va nel suo dolore consigliando per
non sopravvivere al desunto amante, si mette a rimproverare un
tal satto ad Alessandro, che sopraggiunge. E poichè egli si scusa
d'aver cercata la morte di Poro, non per rivalità, ma per nobile
desiderio di gloria; Assana supponendo, che Alessandro abbia riportata quella vittoria per tradimento, ed ajuto di Tassio Re parimente dell' India, così ragiona:

Triomphez. Mais scachez que Taxile en son coeur Vons dispute de ja ce bean nom de Vainqueur; Que le traistre se flatte avec quelque justice, Que vons n'avez vainen que par son artiste. Et c'est à ma douleur un spettacle assez dour De le voir partager cette gloire avec vons.

Trienfate pure. Ma vi sia noto, che Tassilo in suo enere vi contrasta quefie bel nome di l'incitore, lufingandofi il traditore con qualche ragione, che l'artifizio sao v'abbia guadagnata la vittoria. Ed è veramente uno spettacelo assai delee al mio delere il vedere, ch'egli estri con vei a parte di questa gleria. Doveva essere per verità molto discreto in mezzo alle sue furie il dolor d'Assiana, s'esso la faceva parlere in tal guisa, e consentarsi d'una si frivola consolazione, qual' è questa. Dopo averci fasto udire poco avanti i suoi coraggiosi lamenti, e le sue disperazioni per la supposta morte di Poro, non si aspettava già da questa Donna una Ristessione così ingegnosa, e un sì lieve argomento di rallegrarsi. Ma io son certo, che al Racine vecchio, uomo di purgatissimo Gusto, non dovette parer Verisimile questo pensiero caduto della penna del Racine giovano; e che. egli in ctà più faggia avrebbe fatto perlare Assana con più sodi, e meno ingegnosi Concerti in mezzo a quella funesta congiuntura, ed agitazione d'affetti. Veggiasi pure, come ancora in Prosa ha un bel pensiero naturale perduta la sua bellezza a cagion del soverchio ornamento, e perchè s'è troppo voluto amplificarlo, e sottilizzarlo. Quante volte (dice un Panegirista d'un gran Capitano) voi ftesso nel passar che fate dalla contemplazione delle vostre grandi, & ordinate idec alla confiderazion dell'esequirle, rimirando, che fra l'una, e l'altra si frappone l'impotenza della Natura debole, vi rimanete tutto malcontento nella cima più alta de vofiri penfieri, e gridate la Natura sempre inferiore a gli animi a voi fimili! Nelle stesse azioni, relle quali voi soddisfate l'espettazione del Mando, voi solo fra le comuni allegrezzo rimanete il mal soddisfatto di voi stessa -

Pin qui il sensimento è nobile, ed è spiegato con maniera convenevole, onde io non saprei se non approvarlo. E poteva qui arrestars lo spiritoso Autore; ma egli segue con queste altre parole. E chiamate colpu della vostra Viriù il disetto della umana impotenza; e castigate in voi le imperfezioni della forza con que' dispiaceri, il di eni valore non ha prezzo, e co' quali soli punendovi stimate in qualche parte soddissare a quelle colpe, di cui vi sa ree la grandezza della vostra anima.

Benchè noi poscia abbiamo con molti esempi altrove dimostrato, quanto sia pericoloso il sabbricar sopra le Immagini Fantastiche, qui pure vogliam rapportarne due, per gli quali appaia, che i Poeti antora in tal guisa possono essere assettati. Cadesi in tal peccato, allorchè l'Ingegno vuol render ragione delle Immagini lavorate dalla Fantasia. Ora si osservi, perchè le Stelle spariscano al comparir del Sole. Il Racan l'immaginò con dire, che suggivano per paura d'esser obbligate a correggiare il Sole.

> Et devant le Soleil tous les Aftres s'enfuyent De peur d'être obligez de luy faire la Cour.

Ancora un'altro Poeta Franzese rende ragione, perchè l'Aurora pianga, e sia rossa, con dire alla sua Donna: L'Aurora non può rimirar senza piangere il suo splendere, che la supera; e per cagion di que-fie affronto ella mostra sì peco il suo volto, e si vede arressar di vergogna.

L'Aurore ne peut sans pleur voir Tou éclat, qui la surmonte; C'est à cause de cet affront, Qu'elle monstre si pen son front Et qu'on la voit rougir de bonte.

A me piacevano una volta questi pensieri; ma da che ho cominciato a pesarli sulle bisance del buon Gusto, li ritruovo alquanto simili alla sopraccennata Ristessione di Cestio, o almeno alquanto affertati. Nè da altro procede per mio credere questa afsettazione, se non da quel volersi rendere una ricercata ragione d'un' Immagine Fantastica. Gentilmente immagina la Fantassa. che le Stelle fuggano, che l' Aurora pianga, e che il Mare frema, attribuendo essa umane azioni a queste cose inanimate. Ciò non è Vero secondo l' Intelletto, ma Vero, o Verisimile alla Fantafia, parendo a lei, che le Stelle disparendo fuggano dal Cielo; che cadendo la rugiada, allorchè nasce l'Aurora, l'Aurora stessa fi sciolga in piante, e si vergegni; e che il Mare in tempesta sia sdegnate, e frema. Pin qui la Fantasia rettamente ha conceputo. e le Merafore sono leggiadre, Ma se l'Intelletto, ed Ingegno vuol poscia recare qualche impensata razione, perchè le Stelle

le fuggano, l'Aurora si vergogni, e pianga, e il Mare fremu: egli diquien difavvedutamente ridicole, perchè prende per una vera fuga, un vero pianto, un fremiso vero ciò, ch'è solamente finto dall' Immaginazione, e va pur cercando, e sognando qualche straordinaria, e Verisimile cagione d'un'effetto ordinario, e d'un'oggetto palesemente falso.

Chi poi bramasse di trovar gran copia di pensieri assai ricercati. raffinati, e sottili, non ha che da gittar gli occhi sopra le Poesse di molti famosi Autori Spagnuoli. Potrebbe pascersi la curiosità nelle Opere del Gongora, del Villamediana, di Lope, e. di D. Francesco de Quevedo. Nè ciò si crede da qualcun di loro biasimevole, perchè essendo gl' Ingegni Spagnuoli naturalmente nello stesso ragionamento samigliare acutissimi, penetranti, e sottili, stimano essi per conseguente molto più lecito l'esser tali ne'versi, che sono un ragionamento fludiato. Cercano essi perciò ragioni sottilissime, che noi chiameremmo bene spesso troppo acute, inverisimili, ed oscure, mache tali forse non paiono ad essi. M' immagino tuttavia, che nè pur da' Poeti più valorosi di quella Nazione sieno approvati certi sentimenti manisestamente Sofisticia o troppo spiritosi; e certo dovean molto dispiacere a Garcilasso della Vega, Autore d'ottimo Gusto in quel Parnaso. E da chi potrebbero mai per nostra fè digerirsi sentimenti simili ad uno del suddetto Quevedo? Loda questi un Principe mirato a cavallo, e dopo aver detto assai bene, che quel generoso destriero in vece d' ubbidire al vento, ch'egli vantava per padre, lo disfida al corso.

> Al viento, que por padre blasonaba, En vez de obedecerle, desassia.

Segue a dire, ch'egli si mostrava ferrato di Mercurio, o sia d'Argento vivo, onde minacciava il terreno, e mostrava di ferirlo, o calcarlo col piede, ma non lo feriva in essetto; poichè sentendosi carico di sì gran maestà vide, e stimò eziandio la terra indegna d'essere calcata.

Herrado de Mercurios se mostraba, Si amenazaba el suelo, no le beria; Porque de tanta Magestad cargado Aun indigno le viò de ser pisado.

E in proposito del Gusto de gli Spagnuoli mi si reca alla memoria un' osservazione curiosa, da me fatta una volta in un Codice originale scritto a penna, ov'erano alcuni pochi versi Spagnuoli d'un famoso Poeta Italiano. Avendo io confrontati i tempi, i nomi, e la persona, a cui sono indirizzati, m'avvidi, che l'Autore di essi su il celebre M. Pietro Bembo, che poscia ricevè mag-

gior hume dalla Porpora. Era egli giovane assai, quando scrisse tai versi per piacere ad una gran Principessa di nazione Spagnuola. Ora vesti egli così bene il genio della Poesia Spagnuola, che alcuni di que' versi possono parer troppo acuramente pensati, e non figliuoli di chi con tanta leggiadria scrisse in Italiano. Non dovrà esser discaro a' miei Leggitori, s' io ne rapporterò alcuni, benchè sieno il primo abbozzo, e non persezionati dall' Autore.

Si mi mal no gradesceis,
Digo, que muy bien bazeis;
Pues mas que todas valeis,
Que mas que todos yo pene.

Se non gradite il mio male, confesso che molto ben fate; poiche voi più di tutte meritate, ch'io peni più di tutti. In altro luogo dice, che dove Amore scrive il suo nome, e spiega le sue insegne, quivi non è la visa, che vive, ne la morte, che ammazza. Aggiunge, che la forza d'Amore è sì grande, la sua legge è sì temuta, che l'uomo vive della morte, e muore della vita. Conchiude finalmente, che Amore allaccia, e scioglie, nè v'ha potere, che sia superiore al suo; che il suo volere, o per dir meglio il suo voler bene, è quelle, che uccide, e il dolore è quel, che sa vivere.

Amor, que añuda, y desata

Non bai poder, que al suyo prive.

Su querer es lo que mata:

Y el dolor es lo que bive.

Altrove così parla:

No se, para que nasci; Pues en tal estremo esto, Que el binir no quiero yo, Tel merir no quiere a mi.

Non so mai, perch' io sia nato, poiche mi truovo in tale estremo, che il vivere gol voglio io, e il morire men vuol me. Ne tralascio alcuni altri lavorati parimente con molta acutezza, e in luogo d'essi ne rapporto altri pochi, i quali mi paiono assai leggiadri, e ingegnosi Fa egli, credo io, così dire ad una lettera, o altra cosa-inviata da lui alla sua Donna. Io vengo da un tale,

Que es tan unestro servidor,
Que en unestro poder consiste
Sa ventura:
Como en manos de el pintor
El pintor change o misso

Como en manos de el pintos El pimar alegre, o trifte La figura.

Il quale vi diante servidore, che tassa sta in poter vostro la sua fortu-

na, come in mano del dipintore il dipinger lieta, o mesta una sigura. Dice parimente, che non si lugna de'dolori, ch' ei sostre per lei, poiche la cagion del penare è guiderdon della pena.

Que la causa de el penar Es galardon de la pena.

Volgendosi in altro luogo alla Morte, le ragiona in questa mainiera:

O Muerte, que sueles ser
De todos mal recebida,
Agora puedes bolver
Mil angustias en plazer
Con tu penosa venida.
T puesto que tu berida
A sotil muerte condena,
No es dolor, tan sin medida
El, que da sin a la vida.

Como el, que la tien en pena.

O Morte, che mal volenneri suoli esser accolta da tutti, era puoi cangiar mille mici affunni in un piacere colla tua venuta; e tuttoche la tua serita mi sacesse provar'una morte acuta, pure nou d'dolore si smisurato quello, che dà sine alla vita, come quel che la tiene en pena. Sopra un Ritratto della medesima Principessa m' immagino io, ch' egli ponesse questi altri quattro versi Italiani.

Da quella, che nel cor seolpita perco,

Vi ritrasse il pittore, Mentre per gli occhi fuore

Qual siete dentro, agevolmente bu scorto.

Leggesi pure nel suddetto Manuscritto un Madriguletto composto, e scritto di man propria dalla stessa Principella Spagnuola. I primi versi son tali:

> To pienfo; si me muriese; T con mis males sinasse

Desear, Tan grande amor senesciesse, Que todo el Mundo quedasse

Sin amar.
S'io morissi, e co' mici mali cessassero i mici desidero, io mi credo, che mancherebbe un' amor si grande, che enero il Mondo rimarrebbe senza amore.

E ciò basti per memoria del gran Bembo, e per sar conoscere, come egli avea presa l'aria Spagnuola in compor versi. Prima però di por fine al ragionamento delle immagini ricercate, ed asset-

tate,

rate, non voglio lasciar di dire, che alcuni volendo alle volte sottilizzar troppo le cose, e vestirle con brevità, con acutezza, con soverchi ornamenti, oscurano senza avvedersene sconciamente i lor pensieri, e li fan divenire ridicoli. E pure l'oscurità o venga dal non sapersi spiegare, o venga dal troppo studio della brevità, è un'affettazione, o vizio bruttissimo, da cui debbono con gran cura tenersi Iontani tutti i leggiadri Poeti, e Scrittori: es sendo per lo contrario la chiarezza a i sentimenti così necessaria, come la luce alle cose materiali, acciocchè si conosca la loro beltà, Cavenda erit, scriveva Quintiliano nel lib. 4. cap. 2. que nimium corripientes omnia sequitur, obsentitas; nam supervacua cum tadio dicuntur, necessaria cum periculo subtrabuntur. Mi contenterò di recarne un solo esempio. L'Auxore d'una Orazione recitata in lode del Sig. Girolamo Pelari Podestà di Bergamo, così raziona. Questa è una felice suentura nella Repubblica, non poter' effere un poco più de gli altri senza der nell' Ereico. Non altrimenti è a voi avvenuto nel governo di questa Patria. Trascendeste i limiti dell'ordinaria legge, e per effer più grande, daste nell' Epico. Avete perciò spaventato il noltro Amore, che von può voisurare l'Eroico della vostra Virtu. Le diguita par che spaventino, perebe banno del Tragico; la vostra m' avanzo a dire, ch' abbie del Tregico, perchè spaventa. E a dire il vero, come potremo coll'amarvi mostrare, qual voi foste verso de' popoli, s'erevate tutte di Noi, anche aller quando neu travamo di Voi? Operavate per nostro bone in quel tempo stesso, in cui stanchi dalle operare prendevene riposo gli affetti &c. Eccovi come il voler pur dire ogni cosa con maniera acuta, e diversamente da quello, che pocrebbe cader' in mense ad altrui, ci sa spesso ricercar troppo gli ornamenti, e precipisare in una dispiacevolissima Affettazione. I pensieri tutti prima debbono esser cavati dal Regno della Natura, non da gli spazi immaginari, e Metafisci dell' Ingeguo ambizioso; Debhonsi poi spiegar chiaramente, e vestir con ornamenei naturali, convenevoli, e modesti; non si vuol caricar di belletto il lor viso, non opprimere di nastri capcicciosi, di troppi fiori, di troppe gemme la loro natural bellezza. Saggiamente in questo proposito scriveva il citato Quintiliano nel Proemio del lib. 8. che i pensieri più belli son quelli, che son più semplici, e nagurali. Sunt optima, minime accorfita, & fimplicibut, atque ab ipla veritate profectis fimilia. E il medelimo Autore apprello va ziprovando i diferci, che noi fingul abbiamo accennati, con queste parole: Quod rette diei potest, circuminus amore verborum; & quod latis dictum oft, repetimus; & quod une verbe poteft, pluribus oneramus; & pleraque significare melius putamus, quam dicere. Quid, anod

quod nibil jam proprium placet, dum parum ereditur disertum, quod et alius dixisset? ciò basti intorno all' Affettazione.

## C A P, IX,

Tre spezie d'Ingegni, Musico, Amatorio, e Filosofico. Antichi Poeti Italiani hisognosi de' due primi. Necessità, ed usizio del Filosofico. Difetto del Marino. Filosofia Morale, e Logica necessarie a' Poeti. Sentimenti d'alcuni Autori Franzesi, e del Tasso pesati. Oscurità di Dante. Lega de i tre Ingegni.

C'E' ragionato finora della Fantasia, e dell'Ingegno, e s'è dimostrato, quanto la virtù di queste due Potenze sia necessaria per divenir glorioso Poeta. Ora voglio aggiungere alcune altre oslervazioni sopra l'Ingegno, le quali per avventura potranno essere di non lieve utilità. Dico adunque, che a formare un Poes ta eccellente non solamente si richiede una pronta, chiara, e feconda Fantasia, un'acuto e vivace Ingegno; ma che è ancor necessario quell'Ingegno universale, il quale da me vuol chiamarse Filosofico. Ma per intendere, che cosa sia questo Ingegno Filosofico, bisognerà consigliarsi co'Platonici, e spezialmente con Plotino, il quale nel lib 3 Enneade I. ci lasciò serieta una bella dottrina. Dice egli, che fra gli uomini si truovano tre, per così dire, spezie d'Ingegni, cioè il Musico, l'Amatorio, e il Filosofico. Tutti cercano, ed amano il Bello; ma l'Ingegno Musico studia solamente il Bello, che è ne' suoni, ne' canti, ne'numeri, e in somma tutto ciò, che porta seco armonia, e diletta l'udito, fuggendo esso la dissonanza, e tutto quel, che non è armonioso. L'Ingegno Amatorio cerca il Bello, che appaga e diletta gli occhi, o si ferma sulla superfizie avvenente de Corpi L'Ingegno Filosofi. co finalmente va in traccia anch'egli del Bello, ma di quel Bello, che è incorporeo, nè si vede, nè s'ode, ma solo si comprende coll'Intelletto, il quale dalle cose udite, o vedute intende le Bellezze interne, e universali delle cose. Come queste tre maniere di contemplare, e cercare il Bello, s'uniscano, o debbano unirsi dall' Uomo, per poi giungere alla perfezione della Pilosofia, e all'intendimento delle cose divine, lascio che si dimostri da Plotino, e da gli altri Platonici. A me solo giova di valermi di questa nobile dottrina, appropriandola a gl'Ingegni Poetici. Questi pure da me si dividono in tre ordini. Altri sono Ingegni Musici, altri Amatorii, ed altri Filosofici. A' Poeti, che son dotati d'Inge-

200 Musico, piace l'Armonia de'versi, e a questa principalmen. te intendono con lo sceglier le Rime, e le prole o più sonanti, dolci, maestose, o pur aspre, languide, teribili, siccome porta la natura dell'argomento, che trattano. Lo studio lor singolare consiste poi nel ben legarle insieme, nel trasporle, e collocarle in tal guin, che la coltruzione, e il fenso non ne divengano stentati, ed oscuri, e il verso empia d'Armonia gli orecchi, portando all'Anima le soavi bellezze della Musica. D'Ingegno Amatorio son provveduti coloro, che si fermano sul Belle superfizial delle cose, non penetrando nelle Belleeze interne. Pongono essi gran cura nelle belle, e vive descrizioni delle cose, nella scelta de gli Epiteti, nell'ornamento, e cercano il minuto de gli oggetti, che han veduto, o si sono immaginati di vedere. Chiunque ha per ministra dell'Ingegno suo una vigorosa, e fertile Fantasia, e chi ha il dono della parola, cioè ha in sua mano, e facili tutte le Rime. e spiega senza steuto, e naturalmente tutto ciò, che gli cade in animo, quantunque difficile, e ftrano, potrà dirfi dotato d'Ingegno Amatorio. Proprio in fine de gl'Ingegni Filosofici è l'internarsi nelle cose, cavarne fuori le ragioni ascofe, e le bellezze, alle quali non giunge il guardo corporeo, distinguere il Vero dal Falso, il sodo dal ridicolo, il Bello verace dal finto, argomentando su qualsivoglia cosa, e concependo sentimenti nobili, pellegrini, dilicati, secondochè ne dà campo la Materia proposta. Sicchè l'Ingegno Mulico provvede i versi d'Armonia, e dishumero; l' Amatorio da loro l'ornamento, e pulisce la Materia; il Filosofica co ricruova il fondo, e sceglie il sodo, e il bello interno della Materia trattata in versi.

Ciò posto, diciamo, che tutti e tre questi Ingegni, ma spezialmente l'ultimo, son necessari per sormare un compiuto Poeta. E primieramente, se dobbiam consessare il vero, i primi, ed antichi Rimatori d'Italia mostrarono gran povertà d'Ingegno Musico. Quando all'orecchio solo, il cui tribunale è superbissimo, toccasse di dar sentenza sopra il merito loro, certamente sarebbero talvalta condannati alla pena di non esser letti. Ad ogni passo ne'lor versi inciampano i Lettori in parole, e Rime aspre, cadenti, plebee, desiderandovisi ben sovente il numero, (a) onde sempra a Tomo I.

<sup>(</sup>a) Onde sembra a saluno di leggere, non versi, ma proja.) Sì, a quelli, che non li sanno leggere colle pose a'suoi luoghi, e musicalmente, come vanno letti i versi. I versi del Marino, e de' Moderni, si saptan leggere da tutti, e si cantano da per loro, senza che il lettore vi metta punto d'attenzione. Non così il Petrarca, e gli altri antichi, che variavano il numero più che non facciamo noi, che per la moderna delicatezza ce ne siamo, forse più che non bissognava, dissatti. In quel verso strano, per escapsio del Petrarca:

taluno di leggere non versi, ma prosa. Per questa cagione il Tasfo in iscrivendo a Linca Scalabrino dicea per ischerzo: Io bo Danse, o l'Ariosto nel sumero di coloro, che si lasciano cader le brashe. E
voleva dire, che non mettevano satica, e studio veruno per sostemere il decoro, e la Maestà Poetica, trascurando eglino i versi numerosi, e le parole disevoli al Musico genio delle Poessa. Il Petrarca medesimo, contuttochè migliorasse cotanto il numero Poetico, e sia ordinariamente gentile, ed armonico, nulladimeno
anch' egli non rade volte ha qualche odor di prosa, e non sostien
coll' armonia necessaria i suoi nobili concetti. Non otterrebbe
gran plauso a' nostri giorni chi usasse somiglianti versi:

Nemica naturalments di pace.
Che di-lagrime son fatti uscio, e varco.
Però al mio parer non gli su ouore.
A Gindea sì: tanto sour'ogni stato:
Smarrir poria il suo natural corso.

Di simili versi, che o sensono della prosa, o sono infesici di numero, maggior copia s'incontra ne' Trionsi. Che se a qualche astimator del Petrarca piaca ancora oggidi lo snervato suono, che talora si sa sentir ne' suoi versi, vuolsegli ricordare, In magnis (così Quintiliano scrivea nel lib. 20. cap. 2.) quoque Austoribus incidunt aliqua vitiosa, & a dostis etiam inter ipsos reprebensa. Et utinam tam bona imitantes melius dicerent, quam mala pejus dieunt. Quum borride, asque incomposite quidlibes, frigidum illud, & inane extulerant, autiquis se parces credunt, qui carent cultu, asque sententiis. Equale appunto a i migliori antichi si credea per questo d'essere un

Nemiça naturalmente di paco: Chi non ci fa una picciola posa, o sostentamento in quell'Al, posto nella sesta sede. che si può fare con qualche ragionevolezza, essendo questi Avverbi finienti in Mense fatti dal Latino Ablativo mense, come dottamante osservò il Menagio, e in confeguetiza di due pezzi: corto che abbatterà il verso a suon di profa. Ma s'egli nel mezzo si sostiene un piccol che, e pei da l'andare al verso, induego di sgraziato, ch'egli a prima vista apparisce, non parrà privo del tutto di grazia. Niccola Villami nel Fagiano vuol rimutare versi del Petrarca, dove per elempio la parola Mio è nella festa sode; perciocche venendone Cuor, dato caso, uno non lo sà leggere, Brascimato da quel Mio, che pare che vadia attaccato con Cuer; e vuoi mettere nella sesta sede Cuer, e Mio dietro. E così guasta tutta la bella armonia, cui sa un picciol respiro nella sesta sede in Mio, sostenendolo dolcemente per poi arraccarlo con un loave legame a Cuore. In fomma n'ho trovati pochistimi de'versi affatto difarmonici; perciocche bifogna recitargli con avvertenza, e cavarne fuora, colla maniera del recitare, Parmonia, che v'è dentro: la qual cosa la san far pochi. Perciocchè ci vuol pratica ne gli antichi, la lettura de'quali è trascurata. Rane le picciole pose a'suoi luoghi, come nella quarta, e nella sessa delle ; osservare, dove le voca-li vanno mangiate, e dove no ; se il Dittongo si debba dire sesolto, o no: son cole necelsatie per ben leggere, e armonicamente i Rimetori antichi.

Letterato, il quale invidiando la gloria, che si guadagneva da Carlo M. Maggi amico suo per mezzo della Poesia, diedesi in età già
provetta a far versi alla maniera di Dante: il che su a sui materia
di poce onore, e di gran riso a-gl' Intendenti di tal professione. Il
secolo nostro può dirsi secondissimo d'Ingegni Musici in Poesia(a),
cercando tutti al presente il numero, e l'Armonia più nobile ne'
versi soro, dappoiche n'e ancora insegnata, e pubblicata l'Arte da Scrittori dottissimi, e si leggono se Rime del Tasso, del
Chiabrera, del Marino, del Testi, e d'aleri Poeti eccellentiss-

mi in questa virtit.

Credo ancora, che nel Parnaso de' vecchi Poeti Italiani potesse maggiormente adoperarsi l'Ingegno Amatorio; imperciocchè noi miriamo spello le Poesse di quel tempo ascintte esceche e smuete, senza ornamento di belle, e vive Figure, con sentimenti poco spiegati, oscuri, e triviali, con descrizioni basse, e plebee. Da tali difetti fi guarda chi ha l'Ingegno Amatorio, e nel Petrarca ben rade volte si potranno questi esservare. Ma ne son pieni i Romanzieri, che prima del Boiardo, e dell'Ariosto composero versi in Ottava Rima, e lo stesso Boiardo benche superasse di molto gli antichi, pure non su pienamente fornito di somigliante Ingegno. Per questa cagione ancora suele a parecchi dispiacer la lettura de vecchi Poeti. Crebbe di poi ne' Rimatori del Secolo sedicesimo la cura , e coltivazione dell' Ingegno Amatorio; cominciò ad addobbarli meglio la Poelia, a descriversi ogni cosa con più leggiadrie, e vivezza, e ad accoppiar so' sentimenti Poetici la nobiltà. la chiarezza, e la dilicatezza: onde a que l'ora è fertilissimo di sì fatti Ingegni il Parnaso d'Italia.

Ma ne l'Amasorie, ne il Musico bastano per dar l'ultima mano a i versi. E' di mestiere, che faccia lega con esti ancor l'Ingegno Filosofico, anzi senza di questo son quasi per dire, che nulla
di buono, non che di persetto, possa aspettarsi in Poesia. Nè per
altro si studiosamente si leggono, e piacciono assaissimo alla gente dotta molti Poeti de' primi Secoli, se non perchè riluce ne'lor
componimenti questo si stimabile Ingegno. Penestivano esti co'los
penseri nell'interno della Materia, e scoprivano la per tutto belsissime Verità, e sontuose ragioni, che poi servivano a rendere in-

(a) Questi Poeti moderni, per andar troppo dietro a na certo numero fistato da loro pel diritto, e pel buono, danno nell'unisono; e i loro versi, per così dire, suonano le campane, o saltamo a più pari; senza quella varietà di anmero, e dispensazione d'armonia, secondo i suggetti, che si trattano, che sece il mirabile de gli antichi, e che è quella cosa, che sa la Poesia toccante e affettuosa. Claudiono, e Ovidio hanno più dolecaza nel numero di Virgilio; ma sono anche sincreservoli, e mancano di quella sono e di quella manche.

ternamente bello, e pellegrino il lor lavorio. Nel folo Affeteo amoroso, che fornì ordinariamente d'argomento le Rime Ioro, mostrarono essi quanto sosse in questa parce il proprio valore. Io certamente oso affermare, che gli antichi Poeti Greci, e Latini a o sia perchè l'Amore tanto celebrato da loro in versi avesse per fine la sola superfizie del Bello, cioè i corpi; o sia perchè non penestaffero dentro a sì fatta Materia, usarono quasi il solo Ingegno Amatorio, e Munco nel trattar questo affetto, e ne toccarono la sola superfizie. Laddove i nostri Italiani mercè dell'Ingegno Filosofico scopersero tutte le midolle di tal passione, e ne trassero mille verità, ed Immagini vaghissime, e gentili, che indarno si cercano fra le Poesse de gli antichi. E quando attribuises a i noftri Italiani, e spezialmente al Petrarca, la gloria d'avere scoperto nell'argomento amoroso rante ricehezze per l'addietro incognite, non credo di far torto a i Siciliani, o a' Provenzali. A i primi, perchè il linguaggio da loro ufato in versi non può dirsi disserence dall' Italiano, e perciò comune a loro è la gloria della nostra Nazione. A i secondi, perchè forse, giusta quel che è detto altrove, furono posteriori a normateri nel compor versi Volgari, o perchè per fentenza del nostro Taffoni, (a) intendente del loro Linguaggio, non si sollevarono molto da terra, e non sono di gran valore i loro componimenti. Ciò maggiormente potrebbe comprendersi da chi volesse por qualche studio nella lettura d'esfr, trovandos tuttavia in gran parte raccolti in un prezioso Manuscritto già compilato l'Anno 1254, e conservato nella Biblioteca Estense. Questo Ingegno Filosofico presso a i Poeti nostri si stese poscio ad altri

<sup>(</sup>a) Non so dire, se sosse il Tassoni molto intendente del linguaggio de' Provenzali antichi: prima perchè con tutti gli ajuti della Lingua Spagnuola, Italiana. e Franzese, non s'arrivano da chicchessia persettamente a intendere: secondariamente perche egli non ne da segno, ne con tradurre quei passi, che sparsamente cita, nè con emendargli, dove bilogni, nè con discorrervi lopra: e siccome dal vedere uno, che semplicemente citi passi o Greci, o Ebraici , o Arabi , non disò , che quegline lia intendentissimo, se io non veggio, che egli intorno a quelli con possesso di quella Lingua ragioni; così per vedere citare alcuni passi, come per esempio di Speranza, che nel Provenzale si trovi Esperanza, come nota il medesimo Tassoni sopra il Petrarca, non farò concetto, ch'egli sia ne pur semplice intendente di quella Lingua; e avrei detto più tosto, ch'egli del Linguaggio antico Provenzale era studioso, o vi aveva studiato. Che l'antico Provenzale per lo più sia seurissimo. e un Linguaggio spento, che oggi più non s'intenda, e appena se ne rinvenga qualche vistigio, lo dico per prova, avendoci fatti studi non ordinari nella Libreria de' Msl. di S. Lorenzo del Sereniss. Gran Duca mio Signore, nella quale se ne conservano due Raccolte, e una di queste antichissima in carta pecora; e ho veduto, che non eltante questa difficultà d'intendere, e in alcuni Autori di lore impossibilià, sarebbe cosa urilissima, per le origini e proprietà della Lingua Toscana, il dargli suora tali quali egli sono, con farvi attorno quelle osservazioni, che fi potestero.

argomenti, e a tutte le altre passiont, che san corteggio, o guerra alle umane Virtù.

E' superfluo però il dimostrare, in quai suggetti si abbia pure da esercitare l'Ingegno Filosofico; imperciocchè in ogni parte de' componimenti Poetici, e quasi sempre, è necessario che questo s'adoperi. Altrimenti i versi, quantunque sieno armonici, e portino una vaga livrea di colori, non ispereran di piacere a gl'Intela letti gravi, e a i più laggi estimatori delle Opere Poetiche. Se si osserveranno le Rime d'alcuni Poètastri, e ancor di Poeti rinomati, che nel Secolo poco fa trapassato comparvero alla luce, noi non sapremo in esse ritrovar bene spesso questo Filosofico Ingegno. Le Rime loro somigliano a gli abiti luminosi, e pomposi de' Commedianti Musici, che abbagliano la vista, e compariscono in lontananza preziosi, e pure son composti di vil tela, e d'oro falso. Avranno ben costoro posta tutta la lor cura nel coltivare gli altri due Ingegni Musico, e Amatorio; numerosi, e gratissimi all'orecchio saranno i lor versi, vaghe le descrizioni, vive le Traslazioni, e scelti con acutezza gl'Epiteti. Ma perchè i lor pensieri non hanno poi novità, e sodezza intrinseca, e perchè i lor versi non hanno molto dell' Ingegno Filosofico, si può dire, che lor manchi,

se non l'essere, almeno la vera persezion di Poeta.

Che se ho da confessare liberamente il mio parere, stimo che nel numero di costoro abbia da riporsi il Cavalier Marino, Poeta secondo la mia opinione non infimo tra gl'Italiani, e secondo la sua, e quella de'suoi seguaci il più Ingegnoso, che abbia mai avuto l' Italia. Può ben darglisi lode, perch'egli sosse provveduto d'una feconda Fantasia, d'usta felicità, e chiarezza mara vigliosa ne'suoi versi, e ançor d'altre doti degne d'invidia; ma ciò non ostante dee confessarsi che tutto il suo forte era ne' due Ingegni Musico, ed Amatorio, essendo egli stato assai povero del Filosofico. E nel vero mi son meco stesso non poco rallegrato in vedendo, che il Cardinale Sforza Pallavicino, uomo veramente mirabile per lo suo Filosofico Ingegno, benchè talora non assai temperante per l'Ingegno Amatorio, avea col suo migliore Intelletto prevenuta la sentenza, ch'io porto, anzi s'era servito del medesimo nome d'Ingegno Filosofico. Dice egli nel libro intitolato Vindicationes &c. parlando di questo Poeta, le seguenti parole: Non implet ille quidem, ut ingenue fatear, aures meas. In numero lascivire mibi potius videtur, quam incedere; tum vero canoris nugis auditum fallere, non succo sententiarum, atque argutia animos pascere. Quas enim argutias promit, adulterinas, & tamquam supposititias premit, baud ingenuas, ac veras, & respectantis oculi acumen non formidantes. Ma per meglio Tomo I.

significar la sua intenzione, aggiunge questo grave Scrittore: Une verbo: carebat Philosophico Ingenio, quod in Poeta vehementer exigit Aristoteles. Non so trovare, dove ciò si dica da Aristotele, ma so bene. che il Marino meritò coral censura. E quando si dice, che qualche Poeta è privo dell'Ingegno Filosofico, non s'intende già, ch'egli ne sia senza affatto, ma che per lo più i suoi versi l'accusano di tal difetto. Basterà assissare alquanto gli occhi interni dell' animo nelle Opere sue, e tosto apparirà, che egli forma bensì amene le descrizioni; sa con leggiadria chiudere, ed esprimere in versi tutto ciò, che gli piace; ha le Rime ubbidienti, e pronte. usando con felicità ancor le più strane (a differenza d'altri, che solamente sanno valersi delle più facili, e non truovano agevolmente maniera di fare un Sonetto, se da lor non s'adopera la Rima Ore) pone sotto gli occhi vivamente le cose, sa versi numerosi, e dolci, e ha molte altre virtù proprie de i due primi Ingegni. Ma i suoi concetti, e spezialmente nella Galleria Opera scipita, si scopriran ridicoli, e privi di quel Bello, che è fondato sul Vero. Si conoscerà, che i suoi ragionamenti non eccedono il mediocre, ed usato saper de gli nomini, se non forse nello Stil fiorito, e tenero, che può ottenersi quasi col solo aiuto dell'Ingegno Amatorio. In somma egli non passa oltre alla superfizie delle cose, ed è talora un puerile Poeta, avvegnache talvolta ei voglia comparir Teologo, Filosofo, e Maestro delle Arti tutte. Lo stesso per consentimento ancora del P. Rapino si potrà dir del Teofilo Poeta Franzese, non poco simile al nostro Marino, molte volte non essendo altro i componimenti d'ambedue, che

Versus inopes rerum, nugeque cantra:

Per lo contrario gl'Ingegni Filosofici colla selicità dell'Intelletto loro penetrano nel sondo delle cose, scuoprono ancor le bellezze più ascose de gli oggetti, ed empiono di sugo qualunque lor componimento. I lor pensieri son fondati sul Vero, e tali, che spesse volte dall'ordinario saper delle genti non si sarebbono conceputi. E non è già, ch'eglino perciò sprezzino que'sentimenti, che possono, o sogliono cader'in mente ad altre persone, e al volgo stesso, o sogliono cader'in mente ad altre persone, e al volgo stesso; ma questi pensieri ancora son da loro ingentiliti, e con novità, e grazia adornati, e sempre sono con dilicatezza scelti, non adoperati a caso, o per povertà d'Ingegno. Per la qual cosa diciamo, che gl'Ingegni Musico, ed Amatorio sono sufficienti solamente a fare i versi numerosi, e a dar loro un'ornamento superfiziale; e per conseguenza ch'egli è necessario a chi desidera di divenir persetto Poeta, il congiungere a questi due Ingegni anche il Filosofico. Chi li possede tutti e tre può sperar l'immortalità

a i suoi versi, o almen di piacere a gl'Intendenti migliori. Talia me pare che sieno stati il Petrarca, il Bembo, Monsignor della Casa, Angelo di Costanzo, il Tasso, oltre ad altri Poeti samosi della nostra Italia. Questi surono alberi bellissimi da vedere per le lor foglie, e per gli fiori, ma parimente utilissimi per le loro frutta. Laddove i dotati solamente de gli altri due Ingegni son come i Plarani, i quali rendono a' padroni il solo tributo dell'ombra, essendo il pregio d'essi tutto tiposto nella sterile bellezza delle lor foglie. E di fatto in chi è privo del Filosofico Ingegno noi treveremo assai del voto, e molte frondi, o cose superflue, usando essi gran copia di parole per ispiegare un sol concetto, e talvolta replicando lo stesso concetto più fiate con altre parole, senza che qualche gagliarda passione (a cui ciò si permette per natural privilegio) scuss il tanto ridir lo stesso. Sicchè spremendo i versi lo-10, poco sugo possiamo sperarne. Spremiamo per esempio questi d'un' Autore per altro degno di somma lode, e che sicuramente non può dirsi altrove povero d'Ingegno Filosofico. Scrive egli così:

A popolar P Aganippea pendice

Corre turba mendica,

E beon labbra plebee l'Aonie fonti.

Quella di sacri Allor selva felice,

Tanto al tuo crine amica,

Cercbia, ma con rossor, rustiche fronti;

E ne' gemini Monti,

In cui Parnaso ba bipartito il giogo,

Sol scalza Povertà degna aver luogo.

Tutto il sugo di questa numerosa Stanza altro non è, se non che oggidì si dà allo studio della Poesia la sola gente povera, e vile; il che già s'era proposto prima in tre altri versi nella Strosa superiore;

Ond' è, ch' oggi non sale

Fastofa Nobilià sull'erre cime, Ne piè di Cavaliere orma v'imprime?

Ciò con parole diverse, e risonanti si va ripetendo; e se tuttavia paresse ad alcuno ben satto per virtù dell'Amplificazione, almen converrà ch'egli conceda, essere certamente una gran fronda quella, dove per significar' in Parnaso s' adoperan questi due versi:

E ne' gemini Monti,

In cui Paruaso ha bipartito il giogo.

Senza che, forse avrebbono altri avuto difficoltà in dire; the P Alloro con rossore corona le tustiche fronti, essendo al moto a sutti, che Omero, Pindaro, Esiodo, Virgilio, Terenzio, Plauto, Orazio, anzi quasi tutti i più samosi Poeti non nacquero, ne surono Cavalieri; onde l'Alloro dovrebbe già aver deposto il rossore, e senza vergogna cingere anch' oggi la fronte de' poveri. Dall'altra parte il sondo, che han gl'Ingegni Filosofici, traspare da per tutto ne'sor versi, che son pieni di cose grandi, nobili, vaghissime, e diverse; per ispiegar le quali adoperano ordinariamente se sole parole necessarie, guardandosi dal supersuo, ove spesso inciampano gli altri due. Questi sanno, per dir così, viaggio, laddove il solo Amatorio si arresta ad ogni passo cogliendo sioretti. Il buon'Ovvidio anch'egli talor lasciava trasportarsi in questo difetto.

Ma per meglio ancora intendere, come si conosca ne' Poeti, e da loro s'adoperi l'Ingegno Filosofico, mi giova il distinguere due. suoi Usizi. L'uno si è quello di cavar fuori le ragioni, e le verità da qualunque cosa in guisa tale, che poi compariscono tutti i ragionamenti impastati d'un certo sugo, che pasce mirabilmente l'Intelletto di chi ascolta, o legge. L'altro è quello di ben trattare gli Affetti, e i Costumi, Consiste il primo Usizio nella contemplazione, o speculazione, e il secondo più tosto nella pratica delle cose. Amendue queste Virtù naturalmente si possono posseder da gli uomini senza lo studio delle Scienze; ma perchè ciò riesce di rado, o almeno con molta impersezione, perciò convien ricorrere all'ajuto delle Scienze medesime, o pur della sola Filosofia. Questa illustre Scienza noi la dividiamo in tre diverse. Una può chiamarsi Pilosofia delle cose, o Fisica, da cui si considera la Natura. La seconda è la Filosofia della mente, appellata Dialettica, o Logica, e Metafisica, da cui s'insegna la maniera di travar la Verità. E la terza può dirsi Filosofia del cuore, che insegna il Bene a gli uomini, e suole appellarsi Morale. Ora le ultime due son del tutto necessarie a'Poeti, e senza di queste scrisse ancor Cicerone a M. Bruto, che non poteva alcuno essere giammai vero eloquente. La Logica, e seco la Metafisica (purgate però dalle superfluità, che han con loro mischiate i Secoli rozi zi) son quelle, che ajutano alla speculazione, a ben'argomentare, a ben dividere, e a ben legar le cose, e che ci fanno trovar Ic. mterne Erità, e distinguere il Bello vero dal falso. Colla Fi-Iolofia poi del cuore a rendono atti i Poeti a ragionar con fondamento delle passioni, de costumi, e delle operazioni umane.

Oltre a quanto s'è detto altrove della necessità, che hanno i Poeti di ben saper la Filosofia de'costumi, voglio qui aggiungere l'autorità d'Orazio. Pensa egli che i'essere uom saputo, e dotto, sia principio, e sonte del ben comporre i versi. E tutto quequesto sapere secondo lui consiste nella conoscenza de costumi, e de gli affetti, per apprendere i quali ci configlia lo studio della Filosofia Platonica, o come egli dice, Socratica. I suoi versi nella Poetica furono così traslatati in Italiano dal Canonico Giulio Cesare Grazzini.

> Del perfetto compor principio, e fonte Solo è il Saper; questo potran mostrarti Di Socrate le carte illustri, e conte. Dalle più erme allor deserte parti Le parole verran spontaneamente Con seguito pomposo a corteggiarti. Colni, che apprese ben ciò, che richiede Della Patria il dovere, e qual serbarst Debba a gli amici inviolabil fede &c. Certo colui, che in simil guisa esperta

La mente avrà, quale a ciascun conviene, Renderà sua ragion con legge certa.

Che se alla Filosofia Morale si porrà ben mente, imparando noi la natura, ed economia delle Virtù, e delle Passioni, infinito sarà il giovamento, che ne trarremo per ben trattar tutte le imprese de gli uomini. Tosto penetrerà il guardo nostro nelle viscere de gli affetti, e si attribuiranno le parole, e i concetti convenevoli ora a gli Eroi, ora alla gente bassa, ora al superbo, ora allo sdegnato, ora all'avaro, e a tutte le altre inclinazioni de gli uomini. Così troveremo sodezza, e valore intrinseco in tutti que' pensieri, che adopererà il Poeta, e non già il suo superfiziale ornamento.

Egli è certo, che per difetto di Filosofia Morale talora dalla gente si lodano cose, che non meritano lode alcuna, anzi son biasimevoli; e per lo contrario non si fa gran conto di altre azionia che pure fon degne di gran commendazione. Peccano in ciò talvolta alcuni Poeti, i quali prendendo a rappresentar le imprese, e i ragionamenti de gli Eroi, lodano como segni, ed esempj di vera Forcezza quei, che solamente sono d'Audacia, e di Temerità. Nel che siami lecito di dire, che non badarono molto a gl'insegnamenti della miglior Filosofia due Autori Franzesi, il primo de' quali descrivendo il fatto d'arme di S. Lodovico a Taglieburg dice: ch'egli fece delle azioni, che sarebbono accusate di temerità, se il valor Eroico non fosse infinitamente superiore a tutte le regole. Il sit des actions, qui servient accusées de temerité, si la vaillance beroique n' êtoit infiniment au dessus de toutes les regles. L'altro, che è un Poeta, lodando il valore dell' esercito Franzese nel passaggio del

del Reno, dice: che il nimico fulmina dalla riva i soldati a cavallo, che passano. Il sume è rapido, e le acque son gagliardamente agitate; Cosa capace di spaventare, se cosa alcuna potesse mettere spavento ne' Franzesi.

Horrendum \ scirent si quicquam borrescere Galli. Son rapportati dal P. Bouhours questi due seatimenti, come Riflessioni vive, sensate, e leggiadre. Ma per disavventura tanto gli Autori, quanto il lor Panegirista presero per gran Virtù l'ombra sola della Virtù, e credendosi di commendar' il vero Valore, lodarono la sola Temerità, e l'Audacia. Io non so come si possa dire, che il Valore Broico sia superiore infinitamente a tutte le regole. La vera Fortezza, cioè il Valor de gli Eroi, ha le sue leggi, le sue regole, e i suoi limiti, oltre a'quali non è permesso di passare. Ove l'uomo veramente Forse ecceda questi confini, cade in un de'due estremi viziosi, che assediano di là, e di quà la Virtu,. divenendo Temerario, e Andace dalla parce dell'eccesso, e perdendo perciò il pregio della vera Fortezza. Adunque la Rissessione dello Scrittor Franzese apparentemente può sembrar giudiziosa, e parve tale in fatti al mentovato Censore; ma realmente è falsa, nè avrebbe in questa guisa parlato un'Intendente della buona Filosofia. Altrettanto pure diremo dell'altro Concetto. Stimò quel Poeta di far comparire il gran Valore della sua Nazione, dicendo che non solamente la suria del Reno, ma niuna cosa è bastante a farle paura. E pure con tal Riflessione troppo generale disavvedutamente egli potè chiamar Temerarj, Andaci, e Furios, i suoi Nazionali. Perciocchè è certissima la sentenza d'Aristotele nel cap. 21. lib. 1. de'grandi Morali, ove egli cerca qual fia la Vera Fortezza, e mostra, non essere veramente sorti coloro, che di nulla paventano. Porta egli per esempio chi non ha paura de'fulmini, e di antti gli altri mall, e pericoli superiori alla condizione umana. El TIS pui, dice egli, poßผีาณ ดิวตาล่ะ, ห็ ส่รวยหล่ะ ห็ ลังงาน เพีย ยังเรา สัง ยังเรา สัง ยังเรา indisperos, diad parto phos tis. Se v'ba taluno, che non abbie paura de tuoni, e de'fulmini, e d'altre si fatte cose, che sono sopra la condizion de gli nomini, cofini non farà forte, ma furioso. Ci son dunque de'mali, e de'pericoti superiori alla Natura umana, come i sulmini, i tremuoti, gl'incendj, le voragini, le tempeste. Chi non ha timor di questi, è pazzo, è furioso, è temerario, non uomo forte; perchè il Force non può veramente meritar questo bel nome senza aver la Prudenza, e senza usar la diritta Ragione. Manca a i temerati, e Furiosi questo lume, e perciò non temono quelle cose, che son terribili sopra la Natura de gli nomini. Adunque gli nomini Forti debbono anch' elli, quando conviene, aver paura, ma non perperdere perciò la Tolleranza, nè il decoro; e per conseguente non è cosa molto gloriosa, nè Rissessione assai ben sondata il dire, che i Franzesi non sanno aver paura di un siume precipitoso, anzi di nulla.

Horrendum! seirent & quiequam borrescere Galli.

In qualche maniera però si potrebbe difendere questo sentimento, qualor s'interpretasse con tutta benignità. Ma non potrà già sì facilmente scusarsi un'altro, che pure si rapporta, e si loda come un concetto ben' Eroico dal suddetto Padre Bouhours. Con queste parole un famoso Oracore sa, che i soldati Franzesi parlino ad un lor valente Capitano: Finche questo grand' uomo, dicevano esti, è alla nostra testa, noi non paventiamo ne gli nomini, ne gli Elementi: e rinunziando la cura della nostra securezza all'esperienza, e all'intendimento di chi ne comanda, noi non penframo che al nemico. e alla gloria. Tant que ce grand bomme sera à noire tête, nous ne crai. gnons ni les bommes, ni les Elemens; & decbarges du soin de notre seureté par l'experience, & par la capacité du chef qui nous commande, nous ne songeons qu'à l'ennemi, & à la gloire. Non dovrebbe rimaner molto obbligata a cotesto Oratore la Nazion Franzese, il cui vero Valore è noto a tutti, per essere introdotta a parlar col linguaggio de' Temerari, non de' veri Forti. Quel non temere nè gli uomini, nè gli Elementi, non può aver luogo, se non in bocca de gli Audaci, e de'Puriosi, i quali o non hanno, o si vantano di non aver timore delle cose terribili sopra la condizione umana. E non s'accorge egli di rappresentare i moderni Galli (gente seuza fallo valorosa) come surono al tempo di Aristotele i Galli antichi, cioè non veramente Forti, perchè non temevano nè pur quelle cose, che l'uom Forte ha da temere? Eccovi le parole del Filosofo nel cap. 10. lib. 3. dell'Etica a Nicomaco: d'e d'e σιςματό μετος , में ἀνάλγητος , είμηθεν φοβοί τομήτε συσμόν, μήτε τα κύματα, καθάπερpasi τès Κιλτές. Potrà chiamarsi furioso, e insensato chi non ha paura di cosa alcuna, ne del tremueto, ne delle tempeste, come dicono effere i Galli. Parimente nel cap. I. lib. 3. dell'Etica ad Eudemo torna egli a riprovare gli antichi Barbari, e nominatamente i Galli, i quali condotti da una furiosa Fortezza affrontavano que'pericoli, e mali, che la Ragione ci consiglia a temere. ο Γονοί Κελτοί σερός τὰ πύματα, υπλα decerrus λαβόντις, η υλοςή βαρβαρική ανδρέα μετά θυμε isir. Siccome (c i Galli soll'armi alla mano si portossero ad assalire una tempesta: la qual furiofa fortezza è affatto propria de'Barbari. Nè altrimenti parla de' medesimi Galli Eliano al lib.32. cap. 23 della varia Istoria. Dopo le quali parole, se si può, corrasi a lodare il sentimento dell'Autor Franzese, e a chiamar gente Eroica quella, che si suppone non aver paura de gli Elementi stessi.

Poteva almeno il P. Bouhours, prima di lodar cotanto questi concetti, ricordarsi di ciò, ch' egli avea scritto intorno alla Virtù Eroica per condannarne uno del Tasso nel 19. Canto. Descrive questi la morte d'Argante, e dice:

Moriva Argante, e tal moria, qual visse:

Minacciava morendo, e non languia.

Superbi, formidabili, feroci

Gli ultimi moti fur, l'ultime voci.

Pare al Critico suddetto molto inverisimile, che Argante men languiffe, poiche gli Eroi hanno bensì della costanza in morendo, ma il valor dell' Animo non può impedire al Corpo l'indebolirsi. Quel non languia riguardando il Corpo esenta Argante da una legge comune a tutti, e distrugge l'esser dell'uomo, volendo troppo innalzar l'essere dell' Eroe. Così egli ragiona. Ma quanto mai fondata è la lode da lui data a i concetti soprammentovati, altrettanto è poco sussistente il biasimo, ch'egli dà al pensiero del Tasso. Noi possiamo sbrigarcene con un sol motto, facendogli sapere, che quel languia non si riferisce al Corpo, ma all'Animo d'Argante, nel qual senso su in più luoghi usato un tal vocaboto da Cicerone, da Sallustio, da Curzio, dal Petrarca, e da altri. Ponghiamo però, che debba riferira al Corpo quel non languia. E quanti ci sono, che feriti a morte in qualche rabbioso combattimento, pur seguono ad offendere l'inimico, nè par, che perdano le forze del corpo, rimanendo poscia, senza sembrar di morire, in un momento senza voce, senza moto, senz' anima? Naturalissima cosa è questa. Le piaghe son calde, gli spiriti son violentemente agitati dallo sdegno, o sia dal desiderio della vendetta, dal furore, dalla disperazione, e con maraviglioso sforzo muovono il corpo, uscendo fuori per opporsi al male, finchè tutti consumati, e spesi nell' azione violenta, all'improvviso abbandonano il Corpo. Chi muore pieno di questi gagliardissimi affetti, come il lume della candela, si rinforza più, e raccoglie tutte le sue forze, quando è più presso a finire. Adunque dato ancora che il non languir d'Argante riguardasse le forze del Corpo, ragionevolmente sarebbe detto, e farebbe intendersi, che non compariva ne'suoi atti sfinimento, o languidezza mortale, e ch' egli tuttavia con moti formidabili, e feroci si contorceva, minacciava, e tentava d'offender Tancredi. E così appunto non solo si può, ma dee rappresentarsi l'atto del morire d' un' uomo ferocissimo, il quale non muore consumato da lunga malattia, ma ferito, furioso, disperato, e che cerca di vendicarsi fino all'ultimo respiro. È come potrebbe dirsi verisimilmente, che SnSepethi, formidabili, fereci, Gli ultimi moti fur, l'ultime voci.

se il Poeta ci descrivesse Argante languido, svenuto, e privo di forze, come chi lungamente giaciuto insermo si muore? Approvando il Censore questi due versi, ragion vuole, ch'ei non condanni l'altro. Ancora l'Ariosto saggiamente ci dipinse Rodomonte prostrato a terra, e pieno di serite, a cui di forza una gran parte

La coscia, e'l stanco aperto avenno tolto, che tuttavia non isviene, non languisce, non vuole arrendersi, ma si torce, si dibatte, e vorrebbe pure offendere il vincitor Ruggiero.

> Ma quel, che di merir manco paventa, Che di mostrar viltade a un minim' atto, Si torce, e scuote, e per por lui di setto Mette ogni suo vigor, nè gli sa motto.

Ma ripigliando il preso ragionamento, e passando alla necessità, che hanno i Poeti d'apprender la Filosofia de' Costumi e quella della Logica, dico che quest' Arte, a cui va congiunta la Metafilica, o sia essa collo studio appresa, o infusa nell'Intelletto nostro dalla benefica Natura, è altrest necessaria per iscoprire i bei lumi, le nobili Verità, e ragioni, che son, come i metalli, seposte nelle miniere delle cose. Quando queste non si scuoprano, i pensieri, e sentimenti del Poeta saranno superfizialmente belli, o fondati sul Falso, o troppo volgari; e per conseguenza produrran poco diletto, e minor maraviglia. E se noi leggiamo versi composti da chi è ricco d'Ingegno Pilosofico, e sa ben'usar la Metafisica, e la Logica, noi vi troviamo un certo massiccio, un certo trastar le cose con penetrar nel loro fondo, e midollo, e un dilicato, e segreto argomentar sopra esse, che ci mette sotto gli occhi tutto il Bello interno della Materia proposta. Veggiasi per esempio, come il Poeta poco sa da noi diseso esponga nel Can. 2. della Gerusalemme l'azione di Soffronia, unendo egli maravigliofamente e la brevità, e il pensar da Filosofo collo Stile Amatorio, e Musico. In leggere questi versi dirà tosto ognuno, ch' egli è un Filosofo colui, che descrive una tale azione, perchè li sente pieni di sugo; mira con mirabile possesso, e dilicatezza toccate le interne ragioni, e verità d'ogni atto; e in una parola conosce d'imparar molto, oltre ad un molto diletto. Ma prendiamo qualche minuto esempio per meglio comprendere il lavorio de Filosofici Ingegni, penetranti coll'ajuto della Logica nelle fibre de gli oggetti. Vaghissima nel vero, e piacevole Immagine Intellettuale è

quella, con cui il Maggi risponde ad uno, il quale asea detto esser bella una Reina.

Nel dir Belle alle Reine Io per me vi penserei: Son due cose assai vicine Il dir Belle, e il dir Vorrei.

Non per altra sagione tanto piace quelle penfiero, se non perche l'Intelletto ha scoperta una bella Verità ascosa, atui la persona punto non pensava. Ciò, che è, o sembra Bello, næuralmente da tutti s' ama; e tutto cià, che s' ama, ancor fi defidera, mon cisendo l'Amore secondo gl'insegnamenti della Filosofia Piaronica non un desiderio del Bello. Adunque e lo stesso, o quasi lo stesfo il dire: quella cofa è Bella; e il dire: io defidero, io vorrei quella cosa. Un' altra verità scoperta da Plinio il vecchio empie di vaghezza un suo pensiero nel cap. 3. lib. 13. della Sr. Nat. Parla de gli unguenti odorofi, e dopo aver detto, che costava quattrocento denari una libra di esti , aggiunge questa Riflessione . Tanti emitur aliena voluptas! Non si osserva punto da chi tanto spende per ungersi d'unguenti odorosi, comprarsi da lui a sì caro prezzo non per se, ma per altrui il diletto, poiche, siccome nota lo steffo Plinio, chi porta l'odore, noi sente: etenim oderem qui gerit, non fentir. E questa verità scoperraci dall'Ingegno argomeneunte ei appare affai nuova, e perciò bellissima. Non minor dilettazione, e più maraviglia ancora ci porge nella Troade di Seneca l'udire Andromaca, la quale ad Uliffe, che a lei minaccia la morte, cost risponde:

Si vis, Ulyffe, eogere Andromachano metu,

Visam minare:

e ne aggiunge appresso la ragione; Nam mori votum est mibi. Noi potremmo rapportar mille altre verità, che l'Ingegno Filosos-

co, ben'usando la Logica, continuamente rinviene.

Egli è ben poi vero, che questo Ingegno senza estere estreggiato; e soccorso da gli altri due, cioè dal Musico, e dell'Amarorio, non può dar l'ultima persezione a i parti de' Poeti. Le nobili, e vicondite dottrine, ch'egli scuopre, sopra tutto si debboso chiaramente spiegare, e vagamente adornare dall'Amatorio. Altrimenti le Bellezze scoperte, quantunque internamente seno preziose, non saranno però da riguardanti abbastanza prezzate per cagion dell' esterna loro troppo rozza apparenza. Coshalla persezion d' una dinintura non basta che le sigure sieno immaginate con novier, e com ratti espressivi de gli affetti, che si voglion rappresentare dal dia pintore, e poste sulla tela in qualche maniera: Ma sichiedese, che

le dette figure sieno con somme proporzion disegnate ( ) che può riferirsi all'Ingegno Musico della Pictura) e che i colori sieno anch'esti propri per far risalture la bellezza del disegno, e per distinguere i contorni (il che s'aspetta all'Ingegno Amatorio della detta Arte); onde il tutto di quella dipintura sia convenevolmente ornato, e possa piacere a chiunque la mira. Se dell'Ingegno Amatorio si fosse tenuto più conto da' nostri vecchi, e spezialmente dal gran Filosofo Dance, non v'ha dubbio, che le Opere loro ti sarebbon più care, e questi con più ragione avrebbe ottenuto il sopranneme di Divino. Ma stimarono essi bastevole gloria il dire in versi nobilissime, e pellegrine cose, nè credettero disetto l'oscurità, onde son talvolta cinti i lovo concetti; anni forse riputarone virtù il lasciar la necessità a chi legge di consigliarsi con qualche dotto Comento, qualor si vogliano invender que'versi, che per se stessi dovrebbono effer chiari. Cerro io so, che Dante ben di ciò s'avvide, e che forco i suoi versi struni volle a bello studio coprire altissime dottrine, laondé egli protesto di scrivere solamente a gl' intellecti migliori, dicendo: (a)

O voi, ch'avete gl'intelletti fani, Mirate la dottrina, che s'afonde s Sotto il velame delli versi firani.

Ma probabilmente maggior gloria sarebbe a sui venuta, se avesse scritto quel Poema in guisa, che ancor coloro potessero intenderlo, che non hanno studiato il barbaro linguaggio de gli Scolastici. In fine il Poeta dee parlar col popolo, e non co soli Peripatetici, e farsi, per quanto si può, intendere senza le Chiose altrui. Ora chi mai senza Comento potrà comprendere la dottrina, ohe per altro è bella, di queste parole poste dal mentovato Poeta nel 18. del Purgatorio?

Ogni suftanziul forma, che setta
E' da materia, ed è con lei unita,
Specifica virtù ha in se collectu.
La qual senza operar non è sentita,
Nè si dimostra, ma che per effetto,
Come per verdi fromde in piame vita.
Perd là, onde vegna l'infilietto
Delle prime notizie, nomo non sape,
E de' primi appetibili l'affetto;

Cbe

<sup>(</sup>a) L'oscurità di Dante o naste delle voti, che in quel ecanpo eran comuni; o dallo Scolastico, o nel Satirico, il cui proprio carattere è l'aspre, e lo scuro. Ma in Dante ha luogo quel che diceva Platone della Fisica d'Eraclito soprannomato exercisis, o il Tenebtoso: Quelle cose, eb io intendo, sone divine; crede anche; che tali fieno quelle, ch' io non intendo.

Che sono in noi, siccome studdo in ape Di sar lor mele: e questa prima voglia Merto di lode, o di biasmo non cape. Or perchè a questa ogni altra si raccoglia, Innata v'è la virtù, che consiglia, E dell'assenso dee tener la soglia &c.

Mille sì fatti esempli si potrebbono trarre dalla Commedia di Dante, e dalle Rime di Guido Cavalcanti, dell'altro Dante da Maiano, di Girolamo Benivieni, e d'altri. E nel vero molto è da dolersi, che le prosonde Rime di questo ultimo, ripiene de più nobihi insegnamenti di Platone, sieno talvolta sì ruvide, sì poco gentili, e chiare, e sì prive de' vivaci colori dell' Ingegno Amatorio, che senza il Comento satto sopra esse dall'Autor medesimo, e da Giovanni Pico della Mirandola sopra la Canzone, che comincia:

Amor, dalle cui man sospeso è il freno, o nulla, o troppo poco si possa comprendere della sor Filosofica

Bellezza.

Torno però a dire, ch'io credo, che que' valentuomini consigliatamente volessero comparire oscuri ne'lor versi, e che, se loro ne fosse venuto il talento, avrebbero con singolar chiarezza saputo esprimere i propri sentimenti. Ma non perciò sono essi in tal parte da imitars, e noi francamente possiam nominare corrotto il gusto di coloro, che tanto più fiimano i versi, quanto maggiore è la nebbia, onde sono attorniati, quasichè sia segno di gran sapere, e profondità d'Ingegno il parlar da Oracolo, e il non lasciarsi intendere. Ha, non può negarsi, l'essere oscuro qualche apparenza di grandezza, perchè le cose sollevate, e non triviali, son per l'ordinario alquanto difficili, ed oscure. Manisesta cosa è però, che reca seco un non so che di sollia quell'ammirare ciò, che punto non s'intende. Fu in questo proposito ben gentile, e piacevole una bessa ordita in Ferrara a questi amatori delle tenebre. Da un bell' Ingegno si compose un Sonetto, che nulla significava, e fattolo uscir sotto nome d'un famoso Poeta, si diedero alcuni a comentarlo, e a sognarvi dentro le più pellegrine erudizioni, e i più bei concetti del Mondo, in guisa che quantunque di poi si palesasse l' inganno, pochi di costoro vollero indursi a crederlo tale. Ciò è riferito dal Giraldi ne'suoi Discorsi. Coloro per verità, che tanto gustano l'oscurità, e curano si poto la chiarezza, meritano almen quel gastigo, di cui est vanno in traccia. Non vogliono essere intesi? può sarsi loro la grazia di non affaticarsi per intenderli, e per comprendere ciò, che l'Ingegno Amatorio poteva, e doveva più chiaramente esprimere. E non s'avvengono questi Oracoli, che fi olsi oltrancia da esti la maeura della Poolia, e del ragionamento? Debbono apportar diletto i for vera : ma e come può dilettarne cofa, che non s'intenda, o pur che costi troppa fatica per volctla intendere? Ora noi, che per riverenta non accusiamo già, ma nè pur lodiamo Dante per la sua oscurità, aceuseremo bensi di pessimo Gu-Ro coloro, (a) che amano più tofto, e lodano più la notte d'alcumi vecchi Scrittori, che il giorne risplendente de' nuovi. Que eff in bominibus, siami lecito lo sclamer con Tullio, tanta perverfitas, nt, inventis frugibus, glande veseautur? Certo il Petrarca (1) 110mo e di Filosofia, e d'ogni altra Scienza ornato, meglio intese de' suoi antecessori il genio della Poesia, e mostro in fatti, ch'egli conoscea, quanto fosse necessario alle materie trattate in versi quel vaghissimo manto, di cui le fuole adornare l'Ingegno Amatorio. Il perchè quasi sempre con grazia, quasi sempre con soavità, e chiarezza di frasi, e di parole, vesti i suoi nobilissimi concetti : e in ciè su poscia imitato da i nostri migliori, siecome i Latimi dopo il secolo d'Augusto presero ad imitare, non l'orrido stile d'Ennio, e di Lucilio, ma il leggiadro, limpido, nobile, e soave di Virgilio, di Catullo, di Tibullo, e d'Ovidio.

All'Ingegno dunque Amatorio si hanno da raccomandare le gravi dottrine, le pellegrine verità, e sutto il Bello, che si scuopre dal Filososco nelle Maserie, assinchè seno da esto pusite, ornate, espresse con chiarezza, e leggiadria, onde un Lettore mezzanamente dotto possa capirne, e gustarne la bellezza. A lui appartiene il dar buona grazia, e lume alle Maserie gravi, e prosonde, addimesticandole, per così dire, e riducendole come si può il meglio a tal chiarezza, che ancor ne godano i men letterati. E in questa operazione consiste principalmente a mio credere l'impiego, e il pregio de gl'Ingegni Amatorii, i quali perciò si studiano di condur le cose dall'Intelletto al senso. Ciò, che il Filososo discuopre nella miniera interna delle cose, bene spesso è concesso Intellesqualaccio è Verità astratta, e per conseguenza non cade sotto i sensi dell'uomo. Ora queste Verità astratte da noi sempre non s'amano, perchè non possono senza satica insenders; anzi gl' Intelletti mez-

Tome 1. A a zani

miera particolare, o più tosto Satirico.

<sup>(</sup>a) Questi moderni, che amano più tosto la notte d'alcuni vecchi Scrittori che il giurno risplandence de'nnovi, io non se vedere, quasi fieno. E mi maravi-gliai da que aeri fami alla Dantesca stimunati in Bologna, ove si coltivamo co-si bene, e gan tanta lode, le lettere Toscane, ne'quali si aecusanni, i Danteschi. Questi nel nostro tempo io non so conoscere; e credo, che per bene della Lingua, e della Poesia, sosse von le debite cautele so ne posta trarre prositto.

(b) Il Petragea su Larieto, se tento ense amanuste. Dante Epico d'una sea ma-

zani relvolta pè pur con quella fetica pervengano elifinemdimento d'esse. Per la contrario agevalmente comprende la mente mostra ciò, ch'è folito di rappresentazsi a i sensi, come da conati, per cui sono a lei portate d'ordinario le Berità delle cose. Adunque se le Verità afratte, e le bellesse rivelate dell'Ingegno Filosofico fi polsono dal Poete rappresentar con colori sensibili, avvorrà sense dubbio che con facilità dilettino la mangior parte di chi legge. Ovelli colori poi sensibili e vivaci vengono dell' ingegno Ametorio femministrati alle ruvide, e oscure Veried rierovate del Filosofo, sì cel chiamere in soccorso i boi sogni della Fantasia, e sì coll'adoperer le perole, e le forme di dire più fignificanti, luminose, e chiare, che s'abbia la Lingua, in cui si parla, o serive. Che se a i nobili trovati dell'Ingegno Filosofico, ai leggisdii ornamenti dell'Amai sorio congiungerà il Poeta ancar le fossisà dell'Ingenno Musico. egli potrà promettersi di facilmente confeguir tutto il Bello Poesico. La Bellezza in fatti confice secondo la sontenza di Marsitio-Fia cipo in tre cole, in proporzion di parti, in foavità di colori, o in grandesza. Coll'Ingegno Musico s'ottion la prima, coll'Amatorio la seconda, e le terza col Filosofico. Nella lega di questi ere Ingegni confile l'ultima perfezion de composimenti Poetici, ed elle sicuramente può condurre i Poeti all'immorsalieà del nome. o ne lozo pon manchi il Giudizio edi cui one pattamo e prestane.

## CAP, X,

Del Giudizio. Virtù necessaria; ma difficultà d'insegnarla. Uszio suo. Ovidio ripreso da Seneca. Avvedutezza, e Dilicatezza di Giudizio. Peccati contra questa virtù. Consui del Bello scoperti dal Giudizio. Virtù della Varietà.

M sublime langegno, una selice Fantasse son le due ati; che portano gli uomini all'eccettenza della Poesia; ma per ben'usar di queste ati sa d'uopo, che la Matura amorevoluenze ci doni, e lo studio proceuri, ancora il Giudizio. Questo in fatti è il Motor più riguardevole, e la Virtà più nobile, che siede netta parte più simpida dell'Anima nostra, abitando esso in noi come Re, come Giudice di tutte la azioni, e do'ragionamenti nostri, onde la eziondio tracco con ragione il nome di Giudizio. Ma quanto è simmbile questa tella Virtà, altrettanto essa è rara nel Mondo; e petciò Platone nell'Alcib. 2. chbe a dire, che infinita è la schiera di coloro, che son privi di Giudizio; e il Petrarca le consesse anch' egli, serivendo il

Or questo è quel, che più ch' altre n'attrifin, Che i perfetti Giudizi son sè ravi.

Ancor nella Vita Civile suole, o dee stimarsi questo bel pregio più che gli altri, offervandofi, the più vale un mediotre supere congiunto con gran Giudizio, che un prodigioso sapere, e un' Ingegno simordinario, ma seaza Giudizio. Una tal verità però maggiormente a pruova ne gli fladi delle lettere, e spezialmente nell' Eloquenza, e nella Poelia. Già s'è mostrato, in quali socetti può cader la Fantalia capricciola, e l'Ingegno ambizioso, quando continuamente non fi configlino con quella Guida, con quello Aio, il quale ha sempre da: signoreggiare in ogni movimento dell'Anima nostra. La prima Porenza inventa mille mirabili azioni, e Immagiai, o increccia mille gruppi di grani accidenti, e di operazioni umane. Scuopre la seconda nobilidimi, e nuovi sentimenti, e a. dorne la Materia di pellegrini , e leggiadrissimi ricami. Ma s'aspetta poscia al Giudizio l'economia Poccica; l'accoppiare al Maravigliose il Verifimile; le scieglier son naturale, e credibile condotta i gruppi; il serbar da per tucco il Decoro, e la modefiia; l'ofservare attentamente la blatura; e il contener l'ingegno fra gli estremi vizios, e lungi dell'Affertazione, vizio, the appunto akloza accade, come Quinciliano scriven, quando Ingenium Judicio .cares, & specie boni fallisar.

Adunque fia necellario deposaver favellato dell'Ingegno, e della Fantalia, ch'io tracti qualche poro del Giudizio, il quale con altri pomi suel pare chiamara Prodeuga, Divista Ragione, e ancot talora buen Gufe, ed è una parce, virrà, o Porenza dell'Intellecto medelimo. Dich di trattarne qualche poco; possinent si potrebbe spondere un'insero libro inserno al Giudinio, e non perciò compiusemente soddiefare alla vastizà del suggetto. Sono tante, si musabili, e sì varie le sue regole; che il suddetto Quintissano confessò non potera quello in legner coll'Acce, liccome non il può il gudo, e l'odore: Nec magis arte traditur, quam gaffus, aut odor. E mel vero non è men raro il confeguirdalla Natura questo pregio, che melagevote il danno precerci. E n'è manifolta la ragione : posche il Giudisio è una Virrà, che si fonda sulle confiderazione de gl'Indiuidui, e delle cose parsicolari; e perelie quefte son per così dire inmumerabili, perciò innamerabili ancor fono le leggi, e le regole del Gindicio Permonerà per esempie il Gindizio, e vorrà, che in sal congiunsura, in tal tempo si dien un concerto, e si uffr una Immagine, la quele sarà bellissima in quel luogo, e sempo. Ma, cangiandeli congiuneura, a circoftanza, diverrà sconcia, e deforme quelle modelines leaningings will Grieding non votrà adoptrate

la, essendo le Immagini, tuttochè belle, a guisa de contrapesi; che aiutano a segnar sedelmente le ore in un determinate orologio, e trasportati in un'altro possono gravemente sconvolgere la sua dirittura. L'Ingegno, e la Fantasia sossono le Regole, e si governano con leggi universali, e generali. Non così il Giudizio, che regola, e misura le sue sentenze secondo la disposizione de gl'individui, delle circostanze, e particolarità, usando continuamente muove leggi, ristessoni, applicabili ad una, e non alle altre eccasioni.

Benchè però non possa darsi legge del Giudinio, pure sudiamoci di aintare anche in quefto i giovani desiderofi di profitto. Si può deserivere il Giudizio, per quanto riguarda la Poesia, e l'Eloquen-24 , con dire ch'esto è quella Virin dell'Intelletto , che c'infegna a fuggire, etacere sutto ciò, che disconviene, o può pregindicare all'argomenta da noi impreso, e a seegliere eid, che gli si conviene, o pud viovargli : e ch'essa è quel Lume, ebeci suopre secondo le circostanze gli offremi, fra quali fla il Belle, o fia questo della Pavola, de Costami, della Sentenza, della Pavella; o sia delle parti, o pure del tutto de'componimenti. Quanto è al primo Ufizio di questa Potenza machra, immaginiamo qualche argomento, che il Poeta, o l'Oratore prendano a tractare, quegli in versi, e questi in profa. Tra le infinire Immagini, che potran pararfi davanzi alla Pantafia, e al fecondo Ingegno di costoro, dovrà il Giudinio, ben considerando il fine di chi serive, le circultante, il decoro, e le qualità della Materia, elegger quelle, che son più nobili, più belle, e più convenevoli el fuggetto, e parimente riprovar tutte l'altre, che e gli servono poco, o gli partano encor pregiudizio, ben tenendo in freno la fecondità, e l'ambizione dell'altre due Potenze. la proposizo di ciò scriveva Tullio le seguenzi parole, ragionando dell'Oratore: JUDIC IUM adhibebit, nes invemet solumquid dicat, sed etiam expendet. Nibil suim feracius Ingenite, iis prascreim, qua disciplinis exculta funt. Sed, ut fegetes fecunda, & uberes, non folum fruges, verum berbas etiam effundunt inimicissmas frugibus; sec interdum en iifdem locis, ant lavia quadam, aut caustis aliene, ane non utilia gignuftur. Quenum ab Orasaris JUDICIO delastina maguns babebitur. Aprirà dunque anche il Poeta cont'occhi, flendera la vista per cento lati, mirando non men cautamente ciò, ch' egli ha da fuggire, che attentamente ciò, che deve abbrasciare. Tutte le linee, ch'egli tira, vanno a toccar quel punto, che ha fisso davanti a gli occhi, cioè a dilettare, o persuadere. Si posano da lui tutti i sensi, affinchè non sia equivoco in est, nè visveglino qualche poco onesta Immagine; cerca sucre le parole, e l'aspressioni più nobili, e convenevoli, mute le razioni, e Metafore più macfloa

stose, sive, chiare, dolci, e leggiadre; exalvolta singendo d'effere un'altro, interroga se stesso, e dice: S'io sossi il Petrarea, se Cicerone, se Virgilio, parlerei in questa maniera? O pur va dicendo: Se udissi in componimento altrui queste Immagini, mi di letterebbono esse? Potrebbe egli approvarsi da me questa ragione, questo sentimento, s'altri me lo proponesse per dilettarmi, o perfuadermi in questo suggetto? In somma non v'è particolarità, e circostanza, che il Giudizio acutamente non esamini, per conseguire il sine, ch'egli s'è in prima proposso. A lui perciò propriamente s'appartiene la disposizione, l'ondine, e l'economia de'Poemi, e delle Orazioni, cioè quel mettere più in un luogo, che in un'altro, una ragione, una riflessione, una figura, un'Immagine Fantastica, amena, tenera, maestosa, o per convincere, o per muovere l'assetto, o per dilettare.

Miglior lume daremo a tali insegnamenti con qualche esempio. Fu con molta ragione censurato da Seneca nel 3. lib. delle Quist. Nat. Ovidio, perch' egli descrivendo il diluvio mischiasse ad alcune maestose Immagini, degne veramente di quel terribile spettacolo, alcune altre, che fanciullesche possono appellarsi. Ingeniosissimus ille Poetarum, son le parole di Seneca, egregie pro magnizudine rei

dixit:

Omnia pontus erant, deerant quoque litora ponto.

Nist tantum impetum ingenii, & materia ad pueriles ineptias reduxisset.

Nat lupus inter oves, fulvos vebit unda leones.

Non est res satis sobria lascivire, deverato orbe terrarum. Dixit ingentia, & tanta confusionis imaginem cepit, quum dixit:

Expatiata ruunt per apertos flumina campos. ..... Pressague labant sub gurgite turres.

Magnifice boc, si non curavit, quid oves, & lupi faciant. (a) Po-Tomo I. Aa ? te-

<sup>(</sup>a) Da che s'era messo mano a questa giustissima e utilissima censura di Seneca sopra la descrizione Ovidiana del Diluvio, io l'avrei posta intera, con soggiuspere le ragioni della Critica. Natari autem in diluvio, & in illa rapina pates? ant non esden impetu pecus omne, quo raptum esat, mersum est? Concepisti imaginem quantam debebas, obvutis omnibus serris, Coelo ipso in serram rusente: Perfer. Seies, quid deceat, si cagitaveris, erbem terrarum natare. Veramente d'Ovidio si può dire, che per troppa abbondevolezza d'ingegno prierem sententiam posseriore corrumpebas: il che su detto da Seneca padre, d'un certo Declamatore de' suoi tempi chiamato Montano: che perciò il chiamavano l'Ovidio de i Retori. Pure qui tanto quanto si potrebbe salvare da quelle puerili inezie, che dice Seneca; perciocchè quel Notare del Lupo tra le Pecore, non è posto per lo proprio Notare, cioè per lo muoversi fendendo l'acqua, come fanno i corpi vivi; ma per lo galleggiare, e esser trasportato dall'acqua, come seno i corpi vivi; ma per lo galleggiare, e esser trasportato dall'acqua, come seno esque propriamente, ma metasforicamente parlato, quando disse Nas supus inter eves, col loggiugnere sulvos vebis unda senos, l'onda mena Lioni, cioè son trasportati i

seva Seneca riprovare esiandio altri verfidi Q vidio ita quella dellori. nione, e spezialmente colà dove dice, che raluno allera ellevare. o prendez de peloi falla cima degli olmi-

manuser. His summa piscem deprendit in almo-. Mon erano que he Immagini affai machole je gravi per mererci forto gli occhi quell'omibile cent, concenendo este di fatro un non so che di puerile, e, di piscevole. Perciò il Giudizio accontinuone. te doven considerare, ch'este nocevano atl'argomesso gravillimo. e per confeguence aftenersene, abbracciandone after win maravipliofe, e convenevali ad an si lagrimevole, e spavenevolo intaggo. Aleres) per lo contrario, de noiquetteramo un'argomento amile.

morti i Lioni dall'onda, e le Pecore co'Lupi in compagnia affogate sen vanno. E di fatto lo stello Seneca in quelta medelima Censura, dicendo, Orbem serrarum nature, ne potendo dirli, che intendelle, che la terra effettivamente, a guife d'animal vivo, notalle, ma che fulle allagata, a circondata dall'acque: dà agli medelimo l'interpetrazione ul verso d'Ovidio.

La fantalia di Seneca del rovinare il Cielo, e roversciarsi sulla Terra, è grande, e acconcia al Diluvio universale. La Scrittura: Catarrhastae Coeli aperea suns. E Esiodo nella Teogonia, frattando della guerra de Titani, dice, che su un

Aracesso, come se il Cielo ruinesse sopre la Terra,

Autes de sta qui e &c. Cost come se allora e Terra, e Cielo Ampio di sepra, ne cadesse: sale Rumore immenso ne sorgeva; quelha Rninuntiofe, e quel d'atto vuinante. Sì fano de gli Dei venta fracasso, C' alle man per discordia eran venusi. Quanto poi a quel d'Ovidio

Hic fumma piscem deprendit de ulmo. non vuol dire, fesondo il mio parere, che caluno allora prendes de pelci nella cima de gli olmi; pescioecht avevano allora le gentialtro de fare, che pascare, o prendere de pesci in quell'orribilissimo tempo; ma ha detto quel deprendis col Modo potenziale, che i Greci sporrebbero all'Eolica guila: vis Ardeus ai. del qual modo nondanno forma particolare i Lucini, ma bensi la virsi de lactorea. Vantorea dire dunque: His famma pifeem deprendit en ulmo, quanto : His fummu piform depre. bendere porceiffer in ulmo, e'el , wie d'apas wanne : ixen en aler de muip ; vioc., pefeis deprebendi posuisses. E si pud salvare per la Figura Tapinofis, dessa da Servio, rei magone bumilis expessio, lopes quel verso del pumo dell'Ennile Appurent versonner. Ovidiordi più ha dalla sua Orazio, che nell'Oderadel Liberanto la stessa Lamagine.

Omine gum Prospus pocus ogis miss Vifere montes, Pisoium & summa genus baesit wime, Nova quae felles fuerus columbis, Es superjetto pavides mataruns

Acquore sumae, Quel superfecto quol dire, che il Mare l'aveva foverchiate, e un configuenza ctano affogate. Laonde quel mitarunt non è propientente notavant, inhierano reapportute dall'acqua. L'epiteto di problem è qui come propio di dame, e non perchè vive e sbigottite notaffero.

e di poca levata, vorrà il Giudizio, che non vi frendiamo lormagini magnifiche, e firepisole, corrifpondenti, più ad Engiso, e Tragico suggetto, che alla bassezza di qualla materia. Ciò si disdirebbe ad esta, como la pesanza clava d'Ercole, o la spada d'Or-

lando, a un tenero fanciullo.

Ma per discendera eciandin ad un elempio alquanto più palpabile, pongati che not prendicato a lodere un gloriofo Principe. Allors, il Giudizio nompermercore, che nel suo Panegirico se mischino quelle azioni, che fon di paga apora, e molto men quelle, che son di biasimo a quel Principe, se pure non si tropossero tai Colori, e un' Artificio al fino, che facula divenir veramento materja di lade quallo,, che non era tele, anzà regionavolmente parea hislimarli, Costangunos sece un dorso Aurora, che in un'Orazione infigulara L'Ora più glastesa del Mexica, provo, essere stata mix degree di lada Sebalbano Saranzoner avere comprato, che neraver meritato il grado di Progrumor di S. Margo. Giudizio famente considerà egli le cincostanne di quelle azione n cioè l'essere la Répubblica Veneziane allore, in grani bilogni di danaro pen cagione della guerra: correcti de Lei Oro con offerir Diggità, per non early a' Suddicticol rigger delle, impalle; abecil Sarango anrebbe poruto, sparan lo sesso grado dapo qualche estapo dal Mexico proprion o de quello delle sue l'entiglia, senze spendere verun dans-10. Questro edialere molte considerazioni fesere dire all'Oracores Che ne vitor midello. Republican ora più gloriofo fregia l'acquistar le cecelle Dignisa can l'Ora nen aineante, che rispermianda gli averi aspestar le Perpone da gli anni, a dia non melta fasiale. Ma se il Giudizia non avolla bon misuranetures quelle particolatità, gentamente non avighbright doints publicus some lode sid, the sidingriencese spol'effere pocagiogio la elle genei. Quando duaque le enoi collece il Penerinisa di reluna, diquen del Gradizio il polar surto quella, che può esser di gioria alla persona lodesa, e eiò che può essene ann cor di vergogna, edi pocenonene, affine dinacor quello, e di valerir dell'altro. Che se pure se vogliano so se debbana toccas certe azioni, che fore meglio pallar force filenzio, allille il Giudizio all'Inge-And, ecclocabe trug ve un al dell'Artifizio, cho polle caprire il difetto di quelle asinai, o norme solo in mostre la parce, abè bella. Noriffiato è, ma fempre bello de nicordarfi, quanto avvenze a que uc Dipinsoni, che dovenn fane il sitratto d'Annigono, privo d'un'occhier I due primi il ritraffero in faccia, quelle con farlo qual'ena, cioè senza l'acchie, e quegli cam sappresentarle qual dovera essete, mos con ambeque gli occhi fani. Più Giudizio de gli altri dimostre, il serre sera Apelle: costni) cal dipingene Ansigono in prof-As 4

profilo, e rappresentar solamente quella metà della faccia, overa l'occhio sano; onde suggi la mostruosità del primo, e l'adu-

lazione del secondo ritratto.

Percid oltre all' Eloquenza in parlare, che tutto giorno si studia, dovrebbe ancora studiarsene un'altra, che può chiamarsi Eloquenza in tacere. Quella è figliuola dell'Ingegno, e della Fantasia; questa del Giudizio. Consiste l'usizio della prima nel dir tutto ciò, che si può pensar di più forte, di più bello, di più nobile, per esprimere, e vestir l'argomento proposto. L'usizio della seconda consiste nel non dire, cioè nell'ommettere tanto nell'invenzione, quanto net sentimenti tutto ciò, che è superfluo, o non convien colle Persone, col Luogo, col Tempo, con gli Affeeti, colla Materia, col Dicitore. Dicebat Seaurus, cost scriveva il vecchio Seneca, non minus magnam virtutem effe feire dicere 1 girm scire definere. Una delle grandi Viren in somma, che nonfolo ne gli Serittori, ma nel civil commerzio de gli uomini dec tanto più stimars, quanto meno saol praticars, & studiars, & quella del saper tacere, quelle del non eccedere, quella del saper dire ciò, che bisogna, e non più, quella del sapere, nve fi convenga ornamento alla Materia, e dove no. In questa Virtà è fopra tutti maraviglioso il Principe del Poeti Latini, siccome d' essa è tatvolta bisognoso Ovidio, il quale, secondochè su osservato dal sudderto Seneca y per la troppa secondità del suo Ingegno. e della sua Pantasia, mostrava alle volte di non saper l'Bloquenza del tacere, mentre andava replicando troppo un fentimento medesimo. Possono leggersi presso quell'antico Censore gli esempi di questa intemperanza. lo in vece d'est, uno solamente ne rapporterò affai fomigliante di Pietro Cornelio, dorato anch'egli di una troppo feconda Pantalia. Meila Sc. 2. At. 4. del Pompeo. temendo il Re Tolomeo, che Colare non maltrattalle gli Bgisiani per colpa sua, così favella:

> Si Cesar les panie des crimes de teur Roy, Tonte Pignominie en réjaillis sur moy;

Il me punit en eux; leur supplice est ma peine.

Se Cesare li gastiga per lo delitto commesso dal Re lovo, sutta-l'ignominia cade sopra di me; egli mi punise in loro; il lor supplizio è mia pena.

Ora questa bella Virth di temperanza, questo guardavsi dal non dir troppo, ma solamente quel che conviene, e il servar da per tutto attentissimamente il Decoro, suole appellarsi Dilicatezza di Giudizio, pregio ben raro, ma necessario a chi vuol giungere all'ottimo. Ne ha bisogno chiunque scrive, e Tullio nell'Oratore a Bruto sommamente la commenda come cosa, più che ad altri, ne-

cessaria a gli Oratori, e Poeti. Da lei si considera scrupolosamente quel Bello, che si conviene ad ogni determinato suggetto, e che da'Greci è chiamato npinor; da i Latini, e da noi altri Decero. E certamente gli animi nobili hanno un certo naturale affetto a tutto ciò, ch'è leggiadro, e fatto con Dilicatezza, e Decoro, sì nelle-umane operazioni, come ne'ragionamenti o improvvisi, o studiati. Odiano per lo contrario tutto ciò, che altrimenti è fasto, perchè non s'accorda colla Bellezza, e leggiadria, di cui egli sono dotiti. Hanno essinnato quell'Amore del Bello,, e del Decoro. che Filosalia vien chiamata da i Greci, e di cui parlò S. Agostino nel cap. 3. lib. 2. contra gli Accademisi, appellandola sorella della Filosofia, benchè egli poscia nelle Ritrattazioni non appruovi tal favolerra. A queste due sorelle però alluse il Petrarza studiosissimo di S. Agostino nella Canzone, che comincia Une Douna più bella affai che il Sole; del che non essendos avveduti i suoi Spositori, percià fi sono trovati alquanto intrigati nello spiegarne il senso. Chi dunque possiede questa Pilocalia, che venamente può dirsi figliuola del Giudizio, ha un vivo amore del Bello, e un'ardence bramadi conseguire in ogni operazione, ragionamento, e fattura, un non so che di pellegrino, di gentile, di nobile; onde va sempre contemplando quel, ch'è più bello, più convenevole, più dilicato, e perfetto, e fugge attentamente il contrario.

Per: apportante qualche elempio, pescano per mio parere contra il Decoro, e conera la Dilicatezza del Giudizio coloro, che volendo lodar taluno, disavveducamente si lasciano portere all'Adulazione, e a dir cofe poco verifimili della persona lodata. E come non s'avvedrebbe il Giudizio dello Scrittore, se fosse veramente Dibicate, ch'egli con lodare in tal guifa tradisce la propria causa? Chi adula, a spera di dover piacere con questa adulazione alla performa lodata y ferma penfacvi ei la suppone viziosa, essendo vizio il dilettarsi d'essere lodato colla bugia manifesta. Adunque il Giudizio Dilisato con gran riguardo, e Artifizio ha da lavorar le lodi, per non cadere in una delle due, cioè o lodar:poco bene, o lodar di soverchio. Osanto a me avrei desiderata questa Dilicatezza di Giudizie prima in un'Orator Franzese, poscia nel P. Bouhours, allorchè quegli disse, e questi approvò un concerto, con sui si lodava il gloriofe Regnante Monarca Luigi XIV. Chi son fa, dice quell'Oratore, ch'egli avrebbe stafe l'Imperie Franzese molto fuori delle nostre frontiere, s'egli avesse posuto in istendendo i confini della Francia stendere, ed accresore nel medesimo tempo la sua gloria, la quale non può effere ne più soda, ne più pura, ne più laminosa? Qui ne scait qu'il auroit peoffe l'Empire François bien au-dela de soutes mes frontieres, s'il avoit

pu, en desendant las limites de la France, donner en minustems de il esemduc à sa glaire, qui no peus dina ni plus folide, ni plus pure, ni plus. delmante? E chi viha, dires anch'io, che non conosca, quanco sa fulfa, e inverifimile le ragione recate de quelte Ameore. per oui Luigi il Grande non abbia conquistate attri Pacis? Non ha. dical'Oracore voluco acorefeere l'Imperio Francole peschè mon potous acerescere la proprie glorie. Tutti canfessus glationssimo. quel Monarca: ma intendons ancora, che ferabbe ost foiuta a disc mifura la fue giorie, s'egli a guifa d'Alchandro y di Celavo, e d'afrei Erozavelle anginazi alla Corona di Francia nuoni Rosmi. o loggiogato l'Oriente, ed altri pachi occupati da Turchit, ed agli Erorici. El dunque un manifesto adulare il ragionere in tal guisa e dovea supporte il Giudizioso Oracere, che un calsentimento non potea piacero ad un Re sì Virtuofo,, o intendente, a oui troppo chiapamence è palefe, che quella girola ragione non gir ha impedito lo stendere i confini del suo Regno. Somma Diliessezza di Giudinio ricruovo io bensi in un'altro Ausor Frantsce, che crattapa ib medelimo argemento. La Giuffinia, dice egli, del nofire Monusca à il solo riparo, che puffa opporfi alla velocità delle fue conquifte. Essa è quella, she gli ha tulre l'armi di mana in mezzo alla flessa vittoria, Sa justice ast le seul remport, qu'or puisse esposer à la rapidité de see conquetes. C'est elle, qui l'a desanne dans les bras momes da la vidiene. Erroyi nas lade gindiziefe, une region verificile, per cui Luigi il Grande non istende i canfini dell'Imperio Franzest. Not fa egli, penchè è Giulto, e perchè non vuole ocquene l'altrui fenua ragione. Cerro è, che la Giultizia è uno de pregi principali del visvente Bie Cristianishmo. Ma dato ancora (flami lecito il far questo. fallo supporto) ch'egli per arveneura non falle Giusto, pur devrebbe l'Oracore supporte cale senza perioglo di adulario, esfendo sem... pre vero, o almen verilimile, che un Resè pieno di Victinabbia ano. cos quella. Ora, che ragione più gioriofe, espiù verifimile di queita poteva recarsi, per cui quel gran Monarca non faccia nuovo co aquifter Laddove it dire, ch'egle non vuol accrefore l'Emperio; perchè non può crescere la sua Gloria, è una ragione evidentemente falla, che può far ridere gl'invidioli della vera gloria di questo Eroe, scoprendos per adulazion manifesta. Parimente mi pur giudiziole la regione in tab proposeo addotte de ten altro Panegirista del Re medesimo. Tali sono le sue parole. Nove invincible Monarque se servis randumattre de l'Europe, et il ut ense miche aime jaindre à la gloine de pouvein consac qu'il veux, celle de ne pas veuloir teur ce qu' il pout. Sarobbest l'invincibile nostro-Monuren impadronite. dell'Europa , singli une aveffe fimato meglio il conginuero alla glavia di

Limeter sustanià, solciunale, quellu ditton ubler tutto aid, abegliqua, La Dilicatozza aduntaz del Giudizio doc molto, inilodando altruis, attandarfi dal porore offendere coll'adulazione il Voro, Solomente da chi ha questo bel pregio, si sornitor la difficile imperefa del saper lodare con dilitarenza, vioè del saper con sale artifizio colorir la lode, ch'ella puntomon abbia il incomenti della sfacciatage gine, e non offendava gulfa weruna la modestia di chirè lodaro, ma anzi gli piaccia a disperro del suo rollore, sucescadosi in opera quella gran finezza di lodare feara parer di ledare. A rucci eli altri ar. gomenti si slende poi la Dilisuccum del Giudizio, devendo quella sovrana Potenza considerar da per anaso mon solamente quel, che si des tacere, e quel che fi può dire, ma ancor certe le vie più segrore, e pececracie, e tuiti gli Antifici più afcoli per occonere A fine proposto. Quella Virtà, come s'è deteo, spezialmente riluce in Virgilio, nomo di mimbil Giudizio, e nel Psiacipe della Romena Eloquenza. O uoglia questo perfundere al Senneo l'eleggere Pompro per Capitanio, o Indar Octare per la libertà relimita a Marcello, o difender Milone, o rrettar qualunque aloro fuggetto; ogni sur linea, ogni suo colore rende giudiziosamente al fine proposto, nè v'ha parola, non che sentimento, che pregiudichi alla fua intenzione; anzi che mirabilmente non de confesifca.

Osserviemo ora l'altra operazion del Giudizio, cioè lo scoprirci quali, secondo de circostanze, sieno gli estremi, fra quali sta il Bello. Ne abbiamo già favellato alquanto ne Capitoli Superiori; ma qui si vogliono aggiognere alcane altre offervazioni; perchè propriamente s'appartione al Giudizio l'affassore all'Ingegno, e alla Fantasia, assinchè le l'immagini da dor concepute non sieno di-Sordinace, inveridiarili, false, e proppo ricercate. Ha dunque il Giudizio da signoroggiar mell'Assima de Poeti, poiche guai a costoro, se o l'angegno ambigioso, o la croppo biggarra, e pagga Fantana vogliono tener le redini. Non porende allora il Giardizio sche è una Potenza per dir così riposan, e grave.) escriture il suo prodente governo, agevolmente la catriera Poetica dell'empieo delle due state Posense è resportant fuor de confini del Bollo. Che se si porrà mente a quegli, che solumente si studiano di sar comparire l'eccellence toro Ingegno, bisognerà bon consessure, ch'essi hanno quatche penuria di Giudizio, e voglia Dio, che me conoscano almeno il nome. Vuole coral facta d'uomini, ch'ogni fencimento ha una Convento acuro, ch'ogni parole da uma spiritola Metafora, un'ardita i perbole, che careo ipiri foeciglimas, e che si reggia in ogni cola lo sforzo dell'Ingegao. Donne intento il Gindizio, onde non lango offi distingueve, le cidifia Victificai le in quelquella congiuntura, e se la Traslazione, e se l'especialita disordinate, e scipite, e ne pure se i Concetti sieno sondati sul Palso. Udiamo di grazia, con che ardita Metasora cominci un Poeta in un Sonetto a far parlare Belisario cieco.

Due cadaveri bo in fronte; e chi gli estinse, Colmò d'ombre di morte il mia saggiorno.

Ma perchè sel mezzo a morir m'astrinse, Io son fuor de gli Elisi, e suar del giorno.

Son però meco, e godo. In me si strinse Quanto mi dilatar già gli occhi intorno; E sin di là di quanto il braccio vinse Mi fanno nel pensier l'Ombre ritorno.

Quì senza sallo voi scorgete un poderoso Ingegno, ma cotanto in balla di se stesso, che non lascia campo alcuno al Giudizio di comparire in scena. Chi non s'avvede, che gli Occhi accecati poco acconciamente si chiamano due cadaveri? E chi non conosce tosto, come poco giudiziosamente e detto chi gli estinse, senza aver nominato gli Occhi, essendo improprietà il dire, che s'estinguono i cadaveri? Tratascio altre osservazioni, che potrebbono sarsi, e passo a i Terzetti.

Crebbe la mente al mancar gli occhi; e'l core, Ch' or più vede con l'Alma, ammira, quanto Già il guardo impicciolia, farsi maggiore. Perder la luce su un purgarmi. Io vanto Il braccio istesso, il scn, l'arte, il valore. Cesare non mi tosse altro, che il pianto.

Parrà con qualche ragione e spiritoso tutto il Sonetto, e maraviglioso il suo fine. Ma se il Giudizio vorrà meglio disaminar le cose, vi scoprirà de gli eccessi, e nell'ultimo concetto più apparenza di bellezza, che sondo. Egli non è realmente vero, che a Belisario coi privarlo della vista (se pur ne su privato) solamente sosse tolto l'uso del pianto. Oltre a molti altri beni, che perdono gli uomini in perdere gli occhi, Belisario perdeva l'uso del suo braccio, e del suo valore, e un di que' mezzi, che son necessari per esser Capitano d'eserciti. Un Poeta dunque dotato di miglior Giudizio non avrebbe approvato tante Ingegnose Immagini, e si sarebbe contentato nella chiusa del Sonetto di svegliare minor maraviglia, ma con sondamento maggiore.

S'è detto altrove, che il raro, e lo straordinario con gran ragione si diletta, e piace. Vero è questo, ma verissimo è altresì, che il raro, e che lo straordinario ha i suoi confini; e tocca al Giudizio il ben conoscersi. Sieno, quanto esser si vogliano, leggiadre, nobilize ben fisse le lamegiel della Fastefia : e dell'Ingerna: pure alle volte faranne anch' esse di pregiudizio al ragionamento, mando fieno grappo ammaffate, a feuoprano troppo lo fludio dell' Autore, o non lascino luego alle pure, semplici, naturalissime espressioni, di cui naturalmente si forma il ragionar degli uomini. Il Bello stesso allora diviene spiacevole, come in un convito dispiacerebbe il soverettio uso de' dolci. Accaderà parimente, che gl' ignoranti talvolta paiano avere maggior secondità di Fantasia. e più felicità d'Ingegno, perch'essi dicono tutto. Ma i teri dotti scelgono con Giudizio solamente ciò, che dee dirsi, e vanno misu-Tati . Interdum , così dice Quintiliano cap. 12. lib. 2. videmar indofis copiam babere majorem, quod dicunt omnia: doftis est electio, & modus. Sanno i Giudiziosi, che la fecondità dello Stile, la grandezza, e novità delle Immagini s'accordano con quella inneta inclinazione, che noi abbiemo al Grande. Ma non perciò sprezzano i sentimenti puri, i esacetti femplici, le figure naturali, e le maniere comuni di parlere ; anzi più velentieri si velgono di eucle. che dell'altre, in cerse occasioni. Laddove gli altri men provvedusi di Giudizio, volendo de ser tueto comparir grandi, abbragciano difavvedutamente la fola apparenza del grande con usare ornamentà fals., o troppe abbandanse di veri. Opprimono costore la Materia con tropas pentieri. a i pentieri con troppe perole, fermendoli a leccare, e ripetere sanza necessità ogni cosa, che lor piace, ignorando qual bel enfestio di Cicarone: In emuibes rebus videndum eft, quatemus. Esfi frim saus cuique moffus eft, tomen magis offendit nimium, quam parum. In que Apelles pictores queque cos peccare diachat ani non fensirent, quid effet fatis.

Ha denque il Giudizio de difinguere quel, che basta, e quel, alse si manviene in composimento, e sampre tener davanti a gli occhi dello Scrittore i confini, ed astroni viziosi del Bello, acciocchè la brevità non cada nell'oscuro, l'ornato nell'assettazione, la segundità nel supersimo, lo spiritoso, e magnissico nel gonfio, la parsimonia nell'asciutto, e asciocchè ogni Invenzione, ed immagine sa ingegnosa senza esset troppo rassinata, sia modesta senza asset troppo volgare, sia nuova senza esset temerazia, sia maravigliosa senza essete inverismile, sia sublime sonza essere osturo. E perchèuno de' mensi più essicaci per dilettar santa i sensi corporei, quanco la Potenza conoscieiva dell'Anima, è la Varietà, perciò il Giudizio c'insegna lo spesso mutar tuono, il teocar varie corde, e vocì, sormandosi con ciò una Musica veramente discocrole all'Incelletzo nostro. Il sempre concettizzare, promuniara Asucenze, a sopra ogni cosa sermanta a sar Rissesso.

ni Ingegnole, o Traslazioni, è un'affogare a furla di latre, e mele l'alcrui appetito. Quindi fu sempre costume de giudiziosi Poeti il trattare i suggetti da lor presi con varietà perpetua, mi. schiando ora le Immagini Fantastiche colle Intellettuali, ora i concerti semplici co'Metaforici, ora lefrafi, e purole naturali, e pure, colle artifiziali, interrompendo i ragionamenti loro con mille diverse Figure, il concerto delle quali adoperato a luogo e tempo. non altanca punto, e rapisce per forza l'animo de gli ascoltanti, e lettori. Oltre a ciò le azioni, e cose da esti rappresentate in lunghi Poemi debbono esfer varie, esponendo ora battaglie, morti, sz. grifizi, giuochi, e assalti di Città, ora cempeste, carestie, incendi, e navigazioni, ora incanti, palagi, Virtà Eroiche, gelofie, seure, ambasciate, e intrecciando savolette amene, comparazio. ni vaghe, sentenze merali, esposizioni delle Arti, de'popoli, de' costumi, emille altre diversissime cose con evidenza, con movirà. e veghezza. Farà in fine il prudente Scrittore, che la Materia gli ornamenti, e addobbi de Poemi fieno disposi alla guisa de Giardini Reali, ne quali tueto non è fiori, tatto non è prato: ma bencì una vaga unione di prati, di mille differenti fiori, d'erbe, di frutti, alberi, siepi, statue, boschi, fontano, viali, uccollecti, ruscelli, e altre fimili cose con accorca macaria, e varictà mischiare; il che suoi poscia mitabilmente dilettarci.

## CAP. XI.

Ainti per formare il Gindizio. Come fi gindichi de' famosi Anteri.
Marito de gli antichi, e moderni Poeti. Opinioni del Perrantt,
e del Bollonn disaminate. Tasso disesso delle Stil di Virgilio.

Quelle offervazioni generali sopra il Giudiglo, che è il supremo tribunale, e Giudice del Bello, e dei Decero, aggiungiamone ora un'altra, che poerà per avvoneura essere di qualche giovamento alla gioventù studiosa. Per quanto a mo pare, una delle vie, anzi l'unica via per ben regolme, e sort mar'il Giudizio, si è quella di teggere assai. Sonsa questo siuto io reputo impossibile il consegnir quella rara Virrè, che abbiam chiamata Dilicatezza di Giudizio. Ora due spezie di Autori debiono concorrere alla nostra lettura: altri di Teorica, e altri di Pratica. Quegli altrove da noi surono appeliati Sorictori di Sarribo bione Gusto, e questi Scrittori di basa Gusta Estando. Esta i primi

do pengo meti i Maestri sì dell' Arte Oratoria, come della Poetica, sì antichi, come moderni, cioè Aristotele, Cicerone, Quinciliano, i due Dionigi, cioè quel di Alicarnasso e Longino, Ermogene, ed altri co i loro Comentatori. Si vogliono parimente congiungere a questo numero ancera à Critici, che sono meltissimi, come lo Scaligero, il Cathelvetro, il Mazzoni, il Tasso, Udamo Nisseli, il Tassoni, il P. Rapino, e tutti gli altri, che banno serieto per impugnare, o per disender Dante, il Petrarca, il Tasso, il Guarino, il Marino, e altri Autori tanto del nustro, quanto de gli stranieri linguaggi. Servono mirabilmente gl'insegnamenti universali de gli nni, e le osservazioni particolari de gli altri a farci conoscere, quali sieno le virtà, queli i disetti sì della Poesia, come di tutti gli altri componimenti. Dall'unione di tame e regule, e di tanti ossenpi secilmente si sorna nella mente non fora un prudente Tribunale, che può poscia discernere non sola

mente gli errori altrui, ma ancora i nodri.

Nel numero de secondi Autori, che dobbiem leggere per purgare il Giudicio neftro, e foco quei di Pratica, enerano tutti i più riguardevoli Scriveri e di profa, e di versi, Omero, Pindaro, Sofoele, Euripide, Anacreonee, Molco, Teocrico, Biene, Demothene &c. Cicerone, Virgilia, Quidia, Terenzio, Otasio, Casullo, Tibulio, Properzio, con altri parcechi antichi, e modesni Lacini; e Danse, il Petrarca, l'Ariado, il Cala, il Talla, il Guerino, il Bonaretti, il Chinbrera, ed altri molti e antichi a moderni, fra quali anneveriamo ancora alcuni Poeti Franzeli. e Spagmadi : e spezialmente il Malherbe, il Racine, Pietre Cornelio, il Boileau, il Sigi de Pensonelle, e Garcileffe della Venes Vero è però, che per ben professar nella lettura di questi Aucorà, fa di modiere l'aver prima un qualche peca addocuinate, a diromnes il Giudizio dalla viva, a marca vece di qualche Machra valence in Teories. Attrimenti alenne notte si accaderà di non por monte all'ettime, e alsune altre ci poerà piacese ancera il non bueno. Senza un sal foccerfo noi non fapremo ne nur difeer pere fre ghisteffi Aversi quai fieno d'avo, e queli d'ergrato, quai purganifimi, o quali mono purgani. Per alaro è una regole fondatificme, per ben gindique ascot de grandi namini, il non credere perfecto tutto sid, che effi han detto. Non è mia l'infegnamento, ma di Quintilismo nel cap. L. lib. z. così nagionance ? Noque id fatim legenti persuesum fit, omnia, qua maggi Austures dixerine, atique effe perfette. L pe porte egli la regione. Nam & labourus aliquendo . O oseri necima, & indulgent ingenierum susrum volugant. Colle quali ultime panole fignifica acti qual difct-

fetto, che più volte abbiam detto scoprirsi ne gli uomini grandi. i quali fi lasciano trasportare talvolta dell'empito dell'Innegno loro, senza ascoltare allora i consigli del Gindizio. Segue a dir Quinriliano; Samui enim funt bomines tomen; accidisque iis, aui anicquid spud illos repererunt, dicendi legem pasant, ne descriera imiscatur (id enim eft facilius), ac fe nounde fimiles patent, fi vitia magno ram confequentur. Con quefte cautele dunque fi debbono leggere tutti gli Autori, quantunque venerabili per l'antichità, e fame fi per lo coftance planso di molti sevolit cioè credere, che in tutti si può trovar qualche difetto, e cofa, che poteva esser meelin pensata. Sempre però convien ricordarsi di quell'altro faggio com figlio, che foggiunge Quinciliano, cioè a dire, doversi usar modefria, e andar molto guardingo in riprendese gli Auteri grandi a acciorche non condamniamo ciò, che da noi non s'intendo; ed elfor meglio errar più tofto set lasciarsi piecer entte le cofe loro, che nel riproverne molte. Modefte tames, d'eireum se lle judicie de tansis viris pronunciandum off, no ( quod plorifque accidet) damaent que non intelligune. As fi necesse est in alteram errare parcem. omnia em rum legentibus placere, quam multa displicere malnerim.

Regolarmente ancora è ben fondato il dite, che gli Ausori alvoincare lodati da altri grandiuomini, e che por un concinuace confenso di compi, e di fecoli, fusono sempre eclebraci da i migliori lingagni, veramente s'han da eredete Scrissori di marian raso ; da venerare, da leggere, e da imitare. Ha però quella regola gualche eccezione. Hgrande offequio, mofirato da'nopoli a i prin mit eccellenci Poeti, ha forse croppo alle volte impegnate la nosterità nella venerazione delle Opese laro . Se li avelle era da premiare il merito d'Omero veimo fra Greci, e di Dance primo fra al'Ira-Rant, con qualche glorioso sixolo, non mancherobbono genzi di gran fenno, e letteratura, the mai volentici concederabbene loso il sopramnome di Poeti Divini, come per la sonerario non vi farebbe sicuno si temerario cohe la negalfe a Virgilio. Confesso anch' in d'aver, non ha moleo, rilesca l'Iliada, a d'averri effervare delle belleize e che sicini sani prima is non assa scaperce; ma mi è paruco eziandio di ravrifaryi molti altri difetti, a queli non aveva mai poste mente, e alcuni de quali da me sa comberan siù innenzi. Egli ka delle virrè mirabili, e supera in qualche cosa il medefamo Virgilio; ma le ha mischiere con molre debolezzo, che debboas spinsere al buen Gusto dell' Eta presente, e al Gindimo purgaro, de' laggi, e spiasquero ancora a quella della Ecà pellate, benchè e'inventate commo. Che gran miacere-aurei io di poser chiedere a Quinciliano, perchè egli À affologemento.

ſcri-

scrivesse nel lib. 10. cap. 1. le seguenti cose d'Omero! Humani integenit excedit modum, ut magni sis viri virintes ejus non anulatione, quod sieri non potest, sed intellettu sequi. Quando egli non ristringesse eutra questa smisurata lode al solo Stile d'Omero, che veramente ha dell'Eroico, e del maestoso in also grado, ho ben paura, che Quintiliano mat potesse sostenere in giudizio cotal sentenza:

Che se parliamo de gli Autori moderni in paragon de gli antichi Greci, e Latini, dovrà ben guardarsi il Giudizio de' giovani studiosi da quel disordinato affetto, che lor mostra il Sig. Perraule Autor Franzese, il quale non avendo avuto scrupolo di antenorzli a tutti i più venerabili Poesi, e Scrittori dell'antichità, diede per mio credere a divedere, che molto egli non abbondava di quel pregio, di cui ora andiamo trattando. Questi è, se non erro, quell' Autor medesimo, che trovava più sale, più dilicatezza di motreggiare, più forza, ed arte nelle Lettere Provinziali, che in autei i Dialoghi di Platone, in tutti i ragionamenti di Tullio, e che protestava di sentir più diletto in leggendo certi Dialoghi di Mondor, e di Tabarin, che in quei del mentovato Platone. Ma mentre taluno cerca di star lungi dall'estremo, ove lasciò portarsi il Sig. Perraule, ponga cura di non cadere nell'opposto eccesso, in cui andò molto a rischio d'urtare il Sig. Boileau, Scrittore per altro di Gusto, e. Giudizio purgatissimo. Venera egli all'incontro sì fattamente gli zatichi Poeti, che confumando dietro a quelli tutta la sua sima (a), pare che poce a lui ne rimanga per gli modermi. Potevafi di fatto defiderare, ch' egli nel riprovar le malfon-· · · · Tomo I.

<sup>(</sup>a) La troppa e cieca stima de gli antichi Poeti Latini vien biasimata da Orazio: che perciò Plauto e Lucilio son da lui criticati. Omero però, che è satto da lui alle volte sotto al gran peso inchinare, bonne dermitas Homerus, e la cui sama si sanno gloria alcuni de'moderni Critici di lacerare, contra il giudizio di tutta l'antichità, è da Orazio innalzato sino alle stelle in quella samosa Epistola, che comincia:

Trojuni beile Scripeorom, Maxima Lolli,

Cum su declamas Romae, Praenesse relegi.

Lattanzio ancora disapprova, e meritamente, coloro, che approvano tutte le cose de gli antichi, ciecamente, sine ullo judicio. Ma nobilismo, e graziosismo in questa parte è il gindizio di Quintiliano, che può servire di regola nella Critica de' sommi Antichi, Lib. to. Capii. Neque id sasim legenti persuasum si, omniu, qua omnes susborge dixevine, utique esse perfesta nam O labant aliquando. O oneri cedunt, O indulgent ingeniorum suorum voluptati; nec semper invendunt animum, O nonnumquam fasigantur, cum Ciceromi voluptati; nec semper invendunt animum, O nonnumquam fasigantur, cum Ciceromi voluptati; nec semper invendunt animum, o nonnumquam fasigantur, cum ciceromi sum tare interestu Demostoras. Horasio Homerus ipse videatur. Summi enims sumt; bemines tamene a acciditque iis, qui quic quid upud illorrepersunt, disendi legem pueant, ut deveriora imitentur (id quim est facilius) ac se abundo similes putent, si visia magnorum consequantur. Modeste tamen, O circumspesso judicio de tantis vivis prosunciandum est, ne (quod plerisque accidit) dumnent que nou intelliguns: ac, si necesse est malteram errare partem, omnia eorum su clegensibus placere, quam multa displicere maluerim.

date opinioni del suddetto Perrault non avolle impolia a'suor divoti l'obbligazione di adorare a chius' occhi gli antichi, e vietaro il paragonare, non che l'antiper loro alcun de moderni. E' ancora un difette affai necivo al buon' uso del Giadinio una tal pasfione, e in esso pure caddero altri valoroli Scrittori, immaginantisi, come io sospetto, che sia contrassegno d'uomo erudito, e d' intendimento non volgare, il cenere in maggior pregio Omero. che Virgilio, e dar la palma a tutti i veschi sopra i moderni Attori. Se il Tribunale del buon Gusto vuol diristamente giudicare. dee sbandire si fatti Pregindizi, o configliarfi colla fola Vetita. Si vogliono venerare, e imitare gli ancieni; ed è poco saggio, anti temerario, chi vuol condannare in tutto una si gran file di secoli, che hanno ammitato il merito di que' valenti Poeti. Ma ciò non toglie la giurisdizione a' moderni di riconoscer que' difetti; da i quali non vanno efenet ancor gli antichi , purche liberaments nel medesimo tempo gustino, e lodino le lor virtà, e bellezze; e purche sappiano adoperar le Regole della vera Critica. Poteva ziustamente il Sig. Boilean sospendere questa giurisdizione ad alcuni temerari Critici, e particolarmente al Sig. Perrault, uomo non ben fornito delle qualica d'ottimo Giudice, ma non dovea si francamente stendere il fue divieto a tutti gli altri Scrittori. E per verità ch'egli, scrivendo in tal maniera, mon si risorde allota d' aver tante volte letto Orazio. Dice quello giudiniole Poeta nell' Epift. 1. lib. 2. ad Angusto, che non poco erra chi tanto ammira, e loda i vecchi Poeti, che non-gli darebbe l'animo d'antipotre, o paragonar loro alcun de' moderni. Aggiunge, che giudica prudentissimamente, ed è solamente saggio chi crede con lui, che ne' verchi Antori s'incontrano di molti difetti.

Si veteres ità mirasur, lundasque Poesas, Ut nibil auteferat, ulbit illis compares, errat. Si quadam nimis antique, si pleraque ture, Dicere credat eos, ignave multa: fasciur,

Et sapit, & mecum facit, & Jove judicat equò.
Può essere, che allora volesse Orazio colpire i fosi vecchi Latini; tha la sua regola dee servire per tutti. Si vuol rispettare l'antichità, e commendarne il valore, ma aon dissimularne i disetti; e quando in patagone de gli Antenati abbiano più merito i Nipoti, perchè a questi s'ha da negar la vittoria? E' bellissima in somigliante proposito la sentenza del Gristiano Cicerone, cioè di Lattanzio, nel lib. 2. cap. 8. delle Instit. Div. Sapionniam, dice ogli, sibi adimunt, qui sine ullo Judicio inventa majorum probane, & ab ulits pecudam more sucuntar; sed bas cos fastit, quod, Majorum nomine posto,

non putant heri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia Minores vocan-

tur, aut illi desipuerint, quia Majores nominantur.

Ma, risponde il Sig. Boileau, che non hanno i moderni ancor conseguito il sigillo dell'antichità, cioè l'approvazione di molti secoli, come possono mostrarla i vecchi Poeti; laonde il Racine. e Pietro Cornelio non si debbono paragonar con Sosocle, ed Euripide. Un' Autor vivente può avere abbagliati gli occhi del Mondo letterato, e rapita una lode, che la Posterità più giudiziosa: ed accorta gli negherà. E ciò pruova egli colla fortuna del Balzac, e d'alcuni Poeti Franzesi, e spezialmente del mentovato Pietro Cornelio, non trovandosi più chi legga i primi, e scoprendosi ora sempre più nuove debolezze nell'ultimo, benche a' tempi loro fossero ammirati da tutti. Ben giudiziosa, e saggia si è l'osservazione del Sig. Boileau, e serve maravigliosamente per tener in freno certi cervelli deboli, e temerari, come suppone egli, e non ingjustamente, che fosse quello del menzionato Sig. Perrault; ma non già per togliere l'autorità di giudicare a gli uomini di purgato Giudizio, e pratici delle regole della Critica buona. Può il popolo. possono i poco accorti lasciarsi abbagliare o da qualche falso lume. o da qualche novità di stile, o dall'affetto della Nazione, e lodar perciò sopra il dovore un'Autore, il quale da'Posteri più giudiziosi, e meno appassionati non sarà poi tenuto in gran pregio. Ma in que-Ac errore non caderà chi è provveduro de'veri lumi per ben giudicare, potendo questi misurar colle leggi sempre costanti del vero Bello i componimenti sì de' moderni, come de gli antichi, e profferir sopra ciascuno la sua senzenza con modesta franchezza. E sto a vedere, che il Sig. Boileau sarà un processo contra Properzio, Ovidio, Giovenale, Lucano, e altri, che non aspettarono il Sigillo dell'antichità, cioè il consenso di parecchi secoli per alzare alle stelle Virgilio, e per paragonarlo, e antiporlo eziandio all'antichistimo Principe de gli Epici Greci. Certamente non ebbe Giovepale difficultà di dire nella Sat. 11.

Conditor Iliados cautabitus, atque Maronis Alsifoni dubiam (a) facientia carmina palmem.

Bb 2 E mol-

<sup>(</sup>a) Il dire: dubiam facientia palmam, ce giudisio allai più modelto del Cerda, e de gli altri moderni. Il dire: nescio quid majus nascitur Iliade, è anche modelto, per un trasporto Poetico. Quell'Un non so che, vale: lo non ve lo saprei spiegare. Ma ci sento un non so che di più, che non è là. Giulio Cesare Scaligero giunte a questa temerità di risare, e secondo lui migliorare i versi a gli antichi Latini. Spiegò il primo bandiera a i Oritici. Il gusto della Critica non so quanto a nostri giorni si possa ellere rassinato, essendo rati gl'intelligenti delle Lingue de gli Autori criticati: la qual inspelligenza a ben criticare mi par necessaria. Nell'antico gli Omeromastigi, e gli altri non ebber sama. A Zoilo l'odio pubblico se rompere il collo, come raccor-

E molto più disse Properzio nell' Eleg 34. lib. 2. benehe non susse ancor pubblicata l' Eneide.

Qui nunc Anea Trojani suscitat arma, Jastaque Lavinis mænia litoribus &c. Cedite Romani Scriptores, cedite Graii: Nescio quid majus nascitur Iliade.

Non aspettarono tanti aleri valenti Giudici questo sigillo dell'antichità per lodare gli Scrittori meritevoli; e se non si sosse cominciato per tempo a riconoscere, e a confessar liberamente, il merito de grandi uomini, o avrebbono essi perduto il coraggio, o non si sarebbe continuato da' Posteri a lavorar' il sigillo, che dessidera il Sig. Boileau. Anzi questo sigillo, o sia questa antica, e costante ammirazione delle Opere di qualche Scrittore antico, non ha impedito a' nostri giorni, e ne' due secoli passari, ne'quali s'è assinato il Gusto, e la Critica, che non si scuoprano in que' si lodati Antichi molte macchie, sorse non osservate per tanti secoli; e che giustamente non si biasimi alcuno di que' tanto incensati dalla venerazione de' secoli trapassati.

Non ci stupiremo dunque, se il soverchio ossequio, portato dal Sig. Boileau a gli antichi Poeti, lo ha qualche volta spinto ad oltraggiar più del convenevole alcun de' Moderni. Solamente ci potrà parere alquanto strano, ch'egli abbia nella Sat. 9. sì sconciamente parlato del Tasso, che di peggio non potea dirsi. Ec-

co i suoi versi:

Tous les jours à la Cour un Sot de qualité
Peut juger de travers avec impunité;
A' Malberbe, à Raçan preferer Theophile,
Et le clinquant du Tasse à tout l'or de Virgile.

Ogni giorno alla Corte v'ba qualche nobile Pazzo, che può con impunità portare uno sciocco giudizio de gli Autori, preserire il Teophilo al Malberhe, e al Racan; e antiporre l'orpello del Tasso a tutto l'oro di Virgilio. Il motto in vero parve assai bello, e meritò perciò d'essere copiato dal P. Bouhours, e incastrato come una gemma nel fine della Maniera di ben pensare. La buona opinione però, ch'io porto del Sig. Boileau, vuol bene ch'io prenda ad indovinar quello, ch'egli intese di dire con questi versi. Non oserei credere, che questo Censore per sola invidia avesse voluto sì maltrattare la riputazione

da Svida. Quando viene criticato da gli antichi alcuno di que'gloriofi, il fanno bellamente, e con maniera, fenza perdete il buon costume della reverenza e rispetto verso que'buoni antichi. E Platone nel licenziare Omero dalla sua Repubblica, il fa con segni d'onore, e con civilissima e cortesissima carimonia, dopo averso con unguenti, e con ghirlande, profumato e accarezzato.

del Tasso, quasichè a lui dispiacesse il mirar priva finora e la sua Lingua, e la sua Nazione di quel pregio, che toccò alla Grecia in un' Omero, a i Latini in un Virgilio, e a gl'Italiani nel Tasso. D'un sì vile affetto io nol reputo capace. Non so nè pure indurmi a credere, ch'egli non conoscesse, che nella Gerusalemme si contengono moltistime maravigliose Virtù Poetiche, le quali di lunga mano avanzano qualunque difetto possa o scoprirsi, o sognarsi in tueto quel Poema. Deve egli pur sapere, quante debolezze, ed errori appaiano dentro l'Iliade, e che tuttavia queste macchie son coperte, e compensate dal lume d'altre Virtù, onde non lascia perciò Omero d'esser Divino. Lo stesso Signor Boileau confessa, che tutto ciò, che Omero toccò, si convertì in oro. Se dunque non è in questo valentuomo nè ignoranza, nè invidia, resta ch'egli altro ne'mentovati versi non abbia voluto condannare, se non coloro . che scioccamente osano antiporre, le clinquant du Tasse, . cioè qualche pezzo del Tasso apparentemente bello, ma realmente, e internamente brutto, à tout l'or de Virgile, cioè a tutto il bellissimo Poema di Virgilio. Nella qual sentenza egli ha seco prontamente concordi tutti gl' Italiani, i quali come in ogni Poeta, così nel Tasso, riconoscono, e confessano alcuni diferti. Li conosceva il Tasso medesimo, e quegli stessi, che più ora dispiacciono a i Critici Franzesi, surono a lui vivente, opposti da gl'Italiania e fra gli altri Cammillo Pellegrini gli fece questa opposizione; Dicono alcuni, che non convenga ad Armida, ne a Tancredi innamorati dire ne ler lamenti parole così colte, e artifiziose. Ora certo è, che non potrebbe schivare il titolo di mentecatto chi preferisse le parti disettose del Tasso alle migliori di Virgilio, ed ha perciò gran ragione il Critico di proverbiar coloro, che giudicavano in tal guisa. Ma quanto è giusta una tal censura, altrettanto sarebbe ingiusta, e sconcia quell'altra, ove egli intendesse con que' suoi versi di dire: che il Poema del Tasso in paragon dell' Eneide è come l'Orpello in comparazione dell'Oro, cioè che la Gerusalemme sia un vilissimo, infelice, e sciocco Poema, non d'altro ripieno, che dell'apparente Bellezza dell' Orpello; e che per lo contrario l'Eneide sia tutta Oro. Non appruovo io già volentieri l'opinione di quegli, che antipongono il Tasso a Virgilio; perchè quantunque il nostro Poeta abbia delle Virtù, che il rendono commendabile al pari di Virgilio, e possa dirsi, che in qualche cosa ei superi il medesimo Virgilio (come lo hanno dimostrato uomini di gran senno, e tetteratura) contuttociò egli è inferiore per altre parti, ne si dee, ne si può preserire a quel fortunato Poeta. Ma ciò non ostante sono in sì gran copia le Virtù del Tomo I. Вb

Tasso; il merito suo è sì conosciuto, e predicato da tutti i saggi, la sua gloria è sì consessata per legittima da gli stessi Franzesi, che men prudente di chi antipone all' Eneide la Gerusalemme, sarebbe chi o credesse, o volesse far credere la Gerusalemme tutta Orpello, tutta Bellezze salse, e tutta lumi apparenti, non veri. Non abbiamo gia sondamento di sospettare un sì disordinato Giudizio nel Sig. Boileau persona dottissima; e perciò mi so a credere, niun'altra intenzione aver egli avuta, che la soprammentovata. Altro per appunto non suonano le sue parole, se non che stotti son coloro, che antipongono a tutto il Poema realmente bello di Virgilio alcune parti, che solamente in ap-

parenza son belle nel Tasso.

La disputa finqui da noi agitata intorno a Virgilio, e al Tasso. e alla sentenza del Signor Boileau, ci fa nocessariamente passare a dire: che la sovrana perfezion del Giudizio è quella del saper conoscere in ogni Autore tutto ciò, ch'è bello, e degne di lode, e tutto ciò ancora, che è bissimevole. Della qual virtù perchè alcuni son privi, quindi è che s'innamorano d'un solo Autore, e spregiano tutti gli altri, mon avendo essi incenso, che per quell' unico Idolo da lor venerato. Consumano alcuni tutta la loro filma dietro T. Livio, nè vogliono fofferir Velleio Patereulo, Taciro, ed altri Storici. Ad altri piace il solo Virgilio, nè san ritrovare alcuna virch in Omero, in Lucano, in Ovidio, e simili. Pere cotanto eccellente ad altri il Petrarca, che appena degnano d'un suardo ciò, che nella Lirica non ha odore di Petrarchesco. Ma proprio del Giudizio valto, e finissimo, si è il distinguere i pregi d'ognuno, e nella diversità de gli Stili scoprir la diversità del Bello, a cui per mille differenti vie può pervenirsi.

Noi, per esempio, se attentamente consideriamo l'inarrivabile Stila del menzionato Virgilio, ritroveremo, ch'egli usa una semplice, e pura brevità d'Immagini, nelle quali non sa pompa l'Ingegno, ma bensì un maraviglioso Giudizio, che tien forte in briglia la Fantasia, e l'Ingegno. Suole quel divino Poeta quasi sempre dipinger le cose con artifiziosa brevità, toccandole con pennellate da Maestro, senza molto fermarsi a segnar il minutò d'esse con
minuti colori. Egli non dice per l'ordinario se non quello, ch'è
necessario a dirsi. Non sa mostra ambiziosa d'ornamenti, non si
serma a lambir le cose; ma contento d'avere con maestà accennate le bellezze del cammino, sa sempre viaggio, lasciando a chi con
gli occhi interni dell'anima il segue, la dilettazion d'immaginare
ancor più di quello, ch'egli dipinge. Ed è ben differente la brevità
dello Stil Virgiliano dalla brevità dello Stil Fiorito. Questa consi-

ste per lo più non nel dire pochi sentimenti, ma nel dirli con poche parole, e in maniera più compendiosa di quella, che si tiene in adoperando il semplice, e naturale uso del ragionamento civile. Nel che son famosi presso i Latini Sallustio, e molto più di lui Tacito. Lucano, Seneca, Simmaco, gli Africani, ed altri, che affettarono d'essere brevi, assin di comparire acuti, e talvolta caddero in una poco lodevole oscurità. Laonde può taluno essere un gran par-Jatore, benchè usi questa sì fatta brevità, non dicendo egli per av-Ventura meno d'un'altro, ma ristringendo in men parole tutto quel molto, che si sarebbe detto con più da un'altro parlatore. Così le abbreviature delle parole, o le note antiche di Tirone, e di Seneca non significano, e non contengono meno di quel, che conterrebbe, e significherebbe una ben distesa Scrittura. Ma la brevità Virgiliana consiste nel dire con maniera naturale, e colle necessarie parole ciò, che si conviene, ed è necessario alla Matezia, e nulla più; in guisa che non potrà da'ragionamenti di Virgilio levarsi cosa alcuna senza pregiudicare all'opera. In una parola, consiste questa impareggiabile brevità in ciò, che diceva Quintiliano nel lib. 4. cap. 2. cioè non ut minus, sed ne plus dicatur, quam oporteat. E pochi son coloro, che giungano a ben conoscere, non che ad imicare, questo rarissimo pregio di Virgilio.

Nulladimeno si vuol confessare il vero; con troppa indiscrezione pretendono alcuni, che chi non lavora i suoi versi con somigliante modestia d'ornamenti, e brevità di Stile, meriti poca lode, anzi sia come reo d'intemperanza. Nel che animosamente da taluno viene accusato il Tasso, quasi egli di troppi ornamenti, e concetti abbia non ornato, ma caricato la sua Gerusalemme. Acciocchè sondamento avesse una tale accusa, converrebbe prima provare, che all'Eroico Poema si disconvenisse lo Stil Fiorito: il che finora non s'è avvisato alcuno di poter fare, massimamente sapendosi per teslimonio di Plutarco, che ne'Poemi d'Omero, oltre a gli esempi di tutti gli Stili grande, mezzano, e tonue, vi si truova frequenrissimo lo Stile Fiorito, di cui terremo ragionamento a parte. Ora ha il Tasso imitata non poco la brevità Virgiliana, essendo manise-Ro, ch'egli più s'accosta in ciò a Virgilio, che ad Omero. Ma non ha egli poi voluto imitare ancor la parsimonia, e modestia Virgiliana ne gli ornamenti, avendo mischiato colla sublimità del suo Stile talor la fecondità d'Omero, e talor le grazie d'Ovidio. Il che, se non è più stimabile, è qualche fiata più plausibile, che la maniera Virgiliana, la quale per la sua modesta purità, e semplicità non può giungere a piacere sì universalmente, come quest'altra. Anzi era persuaso il Tasso, per quanto si raccoglie da una sua lettera fcrit-Bb 🗚

scritta a Scipion Gonzaga l'Anno 1575, che nella Lingua Italiana sia necessaria maggior copia d'ornamenti, che nella Greca, e Latina. E in questa sua opinione concorreva pure il Cav. Lionardo Salviati con altre dotte persone. Io non so, qual buona ragione avessero costoro di così credere; so bene, che ingiustissima, e mal fondata si è una sentenza attribuita al Cardinal di Perrona, il qual diceva, parergli la Gerusalemme del Tasso pù tosto una tela, o filza d'Epigrammi, che un'Epico Poema, volendo significare, ch' essa è piena d'Acutezze, e di que'lumi, co'quali per l'ordinario si sogliono chiudere gli Epigrammi. Basta leggere la Gerusalemme per avvedersi della verità di cotale opinione; chiaro essendo, che lo Stile ornato, che quivi s'adopera, è diversissimo dalle Acutezze de gli Epigrammi; e che il Tasso non seminò sì fatti ornamenti a due mani, ma gli andò spargendo nelle parti oziose del Poema, che lo comportano, anzi lo richiedono, e dove l'Ingegno può aver liberta di scoprir le sue miniere, e di mettere in mostra le proprie ricchezze. Vi avrà certo qualche luogo in quel Poema, dove sarebbe stato miglior consiglio l'astenersi da gli ornamenti ingegnosi, come ne'lamenti di Tancredi, e in qualche altra parte piena d'affetto Ma e pochissimi son questi luoghi, e si vuol perdonare questo sì rado eccesso a chi è sì abbondante dell'altre virtà. ricordandosi del noto verso: quandoque bonus dormitat Homerus. Non ha dunque il perfetto Giudizio da riprovare un Poeta, perch'egli abbia tenuto cammin differente da quello, che s'è calcato da un'altro Poeta valentissimo, potendo ancor questo cammin disserente aver le sue bellezze equivalenti a quelle dell'altro.

## C A P, XII,

Pratica del Giudizio. Sonetto del Marino posto al cimento. Si da giadizio d'alcuni luogbi d'Omero. Panegirico smoderato fatto a questo Poeta da un moderno Scrittore.

Anto per conoscere i nostri, quanto per discoprire gli altrui disetti, è necessario il buon' uso del Giudizio; e questo consiste nel saper ben'applicare a i disferenti casi, e oggetti le Regole del Bello. Chi sa ben mettere in opera queste Regole senza lasciarsi abbagliare dalla superfizie, o sia dall'apparenza del Bello, e sa penetrar nel sondo delle cose, tosto s'accorge se ne'componimenti v'è ordine, ed armonia d'azioni, di costumi, di pensieri; e mancando questa proporzione, e disposizione, egli

egli tosto ne sente noia, e disperto. Ora utile impresa io reputo il mostrare in pratica le maniere d'esercitar questo Giudizio, assinchè i meno esperti s'addestrino anch'essi a ravvisare in altrui le proprie macchie. Prendiamo dunque a disaminare un di que'Souetti, che con ammirazione si leggevano una volta, e tuttavia si leggono con gusto da chi si lascia ciecamente condur dalla sama, e non passa dentro col guardo nelle viscere della Materia. Ha goduto, e gode questa sortuna presso ad alcuni quello del Marino, intitolato Inserno ameroso, i cui primi versi son tali;

Donna, siam rei di morte. Errasti, errai: Di perdon non son degni i nostri errori. Tu, che avventasti in me si sieri ardori; Io, che la siamma a si hel Sol surai.

Sono assai commendabili i tre primi versi; e si spiega selicemente in esti il sentimento dell'Autore; ma se il Giudizio si ferma a contemplare il quarto, penerà molto a soddissarsene. Imperciocchè e che vuol mai egli significar questo Poeta col dirsi reo, perchè furò le siamme à si bel Sole? Appare ben tosto, che qui s'allude alla Favola di Prometeo, il quale rubò alquanto di fuoco al Sole per animare alcune statue di loto. Sullo scoprimento di questa erudizione fermandosi il poco avveduto lettore, senza altro cercare, sima bastevolmente bello il concetto. Ma se altri più curioso vorrà pur fare l'applicazione di questa Favola alla mente del Poeta, e chiedere, che significhi egli con tale allusione, e qual'errore si sia da lui commesso: o non si saprà, se non con gran difficultà, intendere, o bi ognerà adoperarvi un lungo comento. Che se dirà taluno, facilissimamente intendersi per siamme le amorose, egli si comincerà con egual facilità a conoscer difettoso il pensiero. Non può dirsi, che un' Amante rubi alla sua Donna le siamme, ma che ella più tosto le avventi. E quando anche potesse dirsi, che l'Amante le rubi, non dovea almen dirsi in tal luogo, dappoiche aveva il Marino incolpata la Donna per aver contra di lui avventati sì fieri ardori; altrimenti vi sarebbe contraddizion manifesta, accusandos la Donna per avere scagliati, e il Poeta per aver furati di nascosto i medesimi ardori.

Seguitiamo avanti.

10, che una fera rigida adorai;
Tu, che fosti sord' aspe a' miei dolori.
Tu nell' ire ostinata, io ne gli amori:
Tu pur troppo (degnasti; io troppo amai.

Molto meglio qui si spiegano gli scambievoli errori di queste due persone; e sarebbe censor troppo severo, chi biasimasse l'ustimo verso, come inutile, ripetendosi qui poco diversamente quanto è detto nel verso avanti. Il primo Terzetto è quelto.

Or la pena laggià nel cieco Auerno Pari al fallo n'aspetta. Arderà poi Chi visse in soco, in vivo soco eterno.

Secondo il Gius Criminale de'Poeti Amanti, a'quali sembra, che le Donne ingrate meritino d'esser gastigate nell' inserno, molto sondatamente immagina il Marino, che ancor la sua sarà condamnata colà. E ciò avviene in fatti, se si vuol credere all'Ariosto, il quale (poco religiosamente in vero) nel Canto 34. ci rappresenta Lidia

Al fumo eterdamente condanuata Per esser stata al sido amante suo, . Mentr'ella visse, spiacevole, e ingrata:

Ma un Concetto non molto giudizioso del Marino è quel riflette-

Poiche non s'avvide, che con tal sensimento attribuiva alla sua Donna l'essere stata infiammata d'Amore, quando egli l'avea prima descritta non carante d'asserto, sorda, ingrata, e rigida. Laonde il consesto sondaro sul Fuoco Metaforico, e sul Fuoco vero, diventa in questo luogo assai freddo.

L'ulcimo Terzerro finalmente è questo.

Quivi (s' Amor sia ginsto) ambodut noi All'incendio dannati, avrem l'Inferno, Tu nel mio core, & io ne gli occivi tuoi.

Ancor qui noi brameremmo il Giudizio, e l'Ingegno Filosofico, di cui altrove abbiam detto, che il Marino è spesse volte privo. Bene sta, che ambedue queste persone sieno condannate alle pene; ma come mai può dirsi, che quella Donna ingrata abbia d'aver il suo Inserno nel cuor del Poeta, e il Poeta da esser tormentato ne gli occhi della sua Donna? Ciò in altra gussa non potrà avvenire, se non supponendo, che il cuore, e gli occhi debbiano cangiarsi in tre camerette infocate, entro alle quali si potessero arrostire questi due sognati colpevoli. Che se vogliam vedere con qual'altro Giudizio su l'argomento medessmo trattato da un Poeta Siciliano, basta leggere un Sonetto del Sig. Francesco de Lemene, che il trasportò in Lingua migliore, e basta leggere un'altro Sonetto d'Angelo di Costanzo, il quale avanti del Marino pose in vessi questa Immagine stessa. Quivi noi ritroviamo il Verisimile, e non i deliri, e il parlarea saso del Canalier Marino, Ma non è molto difficile al Giudica.

zio ancor de giovani lo scoprir delle devolezze in questo Poeta. E' ben cosa malagerale a chi non è provveduto di maggiori lum i il distinguere quelle de' più rinomati, e valenti Poeti, e partico. larmente de gli Antichi. Tuttavia se si adopererà quel compasso. che ci propone il buon Gusto, per misurare il Bello, e il disettosa. potrà pervenirsi ancora a dar giudizio di quegli; e la Natura, macstra del diritto giudicare, ci scoprirà sedelmente i vizj anche de gli uomini grandi. Prendiamo dunque l'Idolo de' Greci, e de' primi secoli, cioè il Divino Omero, e supponghiamo, che l'occhio noftro s'avvenga nel lib. 14. dell'Iliade, ove i Greci feriti, e condutti a mai partito da Ettore, non sanno a qual deliberazione appigliarsi. Nestore persuade di non combattere più per allora: Agamennone Re loro configlia la fuga (non cerco, se con molta prudenza); questa è riprovata da Ulisse. Finalmente s'introduce Diomede a parlare; ed egli coraggiosamente persuade il proseguir la pugna, non ostante le loro ferite. Ma se ben si disamina il ragionamento di questo Eroe sposto dal Poeta in ventitrè versi, non apparirà molto verisimile, e naturale, che Diomede ne spenda almen (a) diciassette in contar la sua Genealogia. Eccovi semplicemente posto in prosa Italiana ciò, ch'egli dice: (b) Affinebe, o Greci, non v'adiriate, ne biasimiate le mie parole,

Quivi Agamennone - Or fis chi dics Pensier miglior de guesso ; o voschio , o giovine ; Che molto volentieri a me ciò fia. A questo disse il prode Dimede: Ei non e lange: mè cercarle rreppe A noi fia d'uopo, se ubbidir veleste, Nè per sdegno ciascun di voi biasmaste, Perche tra voi to fia'l miner di mascipa. Di buon Padre mi vanto anch' io per nascita ' D'effere, di Tideo, cui coprè in Tebe, La sparsa serra ; possia she a Porteo Nacquero da re figli generofi, E'n Pleurone abitato, e nella occelsa Galidone, Agrio, e Molas, ed il serzo Su il cavaleante Endo, del padte mio Che fu padre, e in walor pajso quegli altri. Me questi ivi rimese; e il padre mie

<sup>(</sup>a) Disissses.) Così per l'appunto i Toscani, siccome dicietto, dicianneve. Perciocche l'accento, che è sul dittongo Italiano Je nella parola Toscana Dieci, nel formarsi la voce di Dieci e sesse in una sola Diciasses, si trae più là, e va a posarsi sulla prima di sesse; si liscia il dittongo, shattendosene la subjuntiva. Così Tuono sa poi Tenare. Giuoco saceva appresso gli antichi Giuoco; appresso noi, Giocare. E così Dieci in composizione sa Diei, per non sar sorza in due luoghi, e sul dittongo, e sull'accento, e così agevelatne e lisciar la pronunzia:

(b) Omero nel Lib. XIV. dell'Iliade, secondo la mia traduzione, dice così:

perchè io sia minore d'età fra tutti voi altri, anch' io mi giorie quanto ulla mia schiatta d'esser nato da un padre nobile, cioè da Tideo, che su sepolto in Tehe. Perciocche da Porteo nacquero tre sigliudi valorosi, che abitarono in Pleurona, e nell'alta Calidona, cioè Agrio, e Melune, e il terzo su il nobile Enco padre di mio padre, e superiore a' fratelli in valore. Questi si fermò in que paesi; ma il padre mio abitò in Argo, divenuto ramingo, perchè così volle Giove, egli altri Dei. Prese egli per moglie una delle sigliude d'Adrasto, e soggiornava in una casa abbondante di viveri, ove godea molte fertili campagne, e all'intorno molti órti ricchi di piante. Aveva egli parimente molte pecore, e passegiava ornato d'un'asta fra gli altri Greci. La verità di queste cose già deve essere giunta alle vostre orecchie; onde non istate a riputarmi ignobile, e codardo, nè a disprezzare il baon parere, eb'io son' ora per darvi. Poscia con cinque soli altri versi consiglia i Greci a combattere, e a far coraggio alla gente serita.

Facilmente s'accorgeranno i dotti in leggendo cotal diceria, che Omero, almeno in questo luogo, non è quel grande Oratore, che ci vien supposto; e che un'Esordio sì lungo per un'Orazione sì corta non è molto ben pensato. Ma vengasi alle prese. Qual ragione, e verisimiglianza ci è mai, che Diomede potesse in tal congiuntura così savellare, o dovesse allora descriver sa gloria de'suoi Antenati? (a) Questi erano ben noti a chi l'ascoltava, ed egli medesi-

mo

Fermossi in Argo, appresso aver girato,
Che cost piacque a Giove, e a gli altri Iddii.
D' Adrasto delle figlie egli una prese,
Ed abito una casa in viver grassa,
E in gran dovizia a lui eran campagna,
Che rendeau grano; e molsi ancor di frutti
V'avea silari intorno, ed ancor branchi
Erano a lui di pecete; e per lancia
Sevra sutti gli Aches partu ali vanne.
Queste cose bep voi udir pecete
Come vere: però di trista nascita
Me non pensando, nè un'imbolle: quella
Parola non spresiate detta; eb' io
Ben parterò

Diomede, come giovane, per acceditare il configlio, ch'egli era per dare, e conciliarsi quella autorità, che l'età non gli donava, l'accatta da'suoi Antenati; i quali dice essere stati nobili, ricchi, e valorosi, e in conseguenza milita a favor suo la presunzione, ch'egli sia aucor tale, come nato da quelli; poichè fortes creaniur fortibus & bonis. Ciò non si poteva spiegare in tanto brevi parole, avendo a toccare de'ssoi maggiori, de'ssoi fratelli, delle avventure, de' parentadi, delle ricchezze, del valore.

(e) La Nazion Greca dovea essere cicalatrice. Bisognava que'Greci antichi pigliarli colle cicalate. Queste Genealogie, queste Nobiltà, erano stimate. Non erano ancora venuti Maestri di Rettorica, non s'era peranche rassinato il Mondo. Tale in somma era l'Eloquenza di que'tempi; e Omero ce la dipinge.

mo la cancella: perchè dunque inutilmente vantars di eucho pregio senza udire persona, che lo mettesse prima in dubbio? perchè vantarsene in mezzo al pericolo dell'esercito, a cui poteva recarh danno con questo superfluo ragionamento? Ma egli temeva, dirà taluno, che non fosse dispregiato il suo parere, conoscendosi egli giovane in paragon de gli altri Principi, e perciò volle prevenir P obbiezione altrui, mostrando ch'egli discendeva da gente valorosa, e nobile. Qualiche questo effere figlinol di Tedéo, nipote d'Enéo, e pronipote di Porteo fosse ma'argomento force per provare, che il suo consiglio in quel punto avesse da essere occimo, e ch'egli fosse uom valoroso. Per venità, che tal conseguenta è poco ben'appoggiata; senza che, siccome dicevamo, nimno ignorava il valor di Diomede, e la nobiltà de' suoi matali, onde non occorreva il far quivi questa inutile pompa. Ponghiamo però, che potesse Diomede col ricordar' a' Greci, quai furono i suoi Antenati, accrediture il configlio, ch'egli volca dar loro: qual necessità poi, e convenevolezza vi era, ch'egli raccontasse, quante pecore, e campagne, quanti orti, e piante godesse una volta in Argo Tidéo suo padre? Che ayeva ciò che fare col persuadere a' Greci il combattere? Poteva al più al più contentarsi di dire, ch'egli era nato di nobili, e gloriosi Antenati, e perciò che nol riputaffero codardo, e ignobile, e non biasimassero il suo parere. Ma il povero Diomede esce di proposito poco prudentemente; ed io ko per dire, che i Greci in udire questo improprio Esordio dovettero aspettare una somigliante conchiusione, cioè uno spropositato configlio. Quando però io parlo di Diomede, che ragiona poco a proposito, tutti ben'intendono, ch' io parlo d' Omero. Non doveva egli intradur questo Eroe a favellare sì poco verifimilmente; e chi ora in egual congiuntura prendesse ad imitarlo'in qualche Poema, sveglierebbe facilmente le risa.

Disaminismo ancora un'altra diceria d'Agamennone nel lib-19. Dappoichè il Poeta ci ha poco dicevolmente rappresentato Achille, il qual teme, che le mosche non guastino il cadavero di Patroclo; e dappoichè la Dea Teride sua madre ha presa la cura di metter compenso ad un sì grave pericolo: Achille armato esce, e in faccia dell'esercito si riconcilia con Agamennone. Allora questi prende a ragionare al popolo, e scusa la passata collera, dicendo esserme stata cagione Ate sigliuola di Giove, e Dea, che inspira il mal fare. E qui ponsi a descrivere l'opere malvage di costei, e a dire, com'ella ossende se ancor Giove una volta. Entrando poscia a narrare un'inganno satto da Giunone al detto Giove, allorchè Ercole doveva uscire alla luce, non ha scrupolo veruno di sporre il Dialogo

feguito fra quegli Dei in tal congiunaura, confumando ben quaranta versia choè quasi tutta l'orazione, in contar quosta piacevole avventura. Finalmente poi per buona fortuna ricerdandos, che
ha da parlar d'Achille, dice che unol placarlo co doni, e termina
il sua ragionamente con poche altre parole. Io eroppo abuserei
la paniepas de' Lettori, se volessi rapportario tueto, affinchè manischamente si saorgesse, quante suon di proposito, e lungi dalle
Regole del Verisimile esca una tal diceriam agovolmente potranno altri avvedersene, consigliandos cal Testo d'Omero. Pereva il
Poeta con pochi accanti prudentemente abrigarsi da questa per altro seggia discolpa (a), senza sermarsi a descrivere si minutamente, cioè si poco verisimilmente, tutta la novella d'Ate. Ma perch'egli era un gran parlatore, sece sconciamente ancor tale Agamennone, non serbando quel Verisimile, che in somigliante oc-

casione, insegnava la Natura, e il buon Gusto.

Che se noi volessimo chiamare in sindizio tante altre dicerio d' Omera, noi troveremmo in esse più d'un'inverisimile, e altri peccati di questo eccellenze Poeta. Per esempio nel lib.4. lo stesso Agemennone fgrida con parole villane, e indegne d'un Re, e d'un Capitano par suo, Minesteo, che non combatteva. Fa parimente la medefima creanza a Diomede, e gli conta con troppo lunga ciarlotha un'avveneura di Tideo, che bastava accennare in pochi versi. Nel lib. 6. Andromeca diffuade il fuo Errore dell'azzuffarfi co'Greci, e spezialmente con Achille. Ha molti bellissimi, e tenerissimi sentimentà, ed è fimilmente pobile la risposta del marito, come anche il timoro del picciolo Astianatte in mirat'il padre ammato. che se gli accossa per baciarlo. Ma con noca proprietà, e verisimiglianza Andromaca fi perde a narrar minutamento alcune imprese d'Achille. Parimente nel lib. 11. Patrocto è invisto dal mentovato Achille a Nestore, per intendere chi fossero alcuni feriti. Il buon Nestore (b), specchio della prodenza Greca, incomincia senza pecessità a narrargii dissussimamente le valorose imprese, ch'egli avea fatte in fua gioventù, spendendo in questa sovershia narraziome pressona cento verfi. In simili, auxi in più propeie congiuntuze di margarabe passere prodezze, Virgilio dimoftra altro Giudizio, e massimamento nel si dell'Eneide, ave il vocchio Entello con una breve parlatairicarda il valore della fua gioventin. Non minore inverifimiglianna, nel lib. 20. è quella, dove Enea prima di vonire alle mani con Achille vuoi concargii tutta la fua Goncalogia con mol-

<sup>(</sup>a) Proprio è di chi û scula, l'usare molte parole, e trovar macchine e invenzions da divertire, è disti rarre l'animo dalla considerazione delle cose pallate.

<sup>-</sup> Ph) Nestore ha fatt o dire a Orazio: Laudator temporis acti-

ce instili digrefficui, ende il mottro Tuffoni, in delerirendo fa battaglia di due guerrieri nel Can. 7. della Secchia, allude per quanso io credo a quella fanciallaggine, e leggiadramente esci mocreggia. Non fiscuro a parlar de' cafi loro.

Come solevan far le genti antiche,
Nd se il ter pudre sa Spagnuolo, a Moro s
Ma secora truttut le man nemitabe.

Ma che sto io ricogliendo gl'in verifimisi, de quali abbonda quel Poema? Questi, non già tutti, ma in parte possono leggersi ne' libri di Platone, Dion Grisostome, Libanio, Pilestato, Longino, Giulio Cesare della Scala, Udeno Nisseli, del P. della Cerda. del Beni, del Taffoni, del P. Rapin, edi cento ultri Autori. Anzi chi abbia fior di Giudizio, potrà di leggieri per se stello scoprirli talvolta, e principalmente le avrà gusto per le Opere di Virgilio Poeta maraviglioso, e farà paragone del Giudizio dell'Epico Latino col Greco. lo però ne per dispregiate Omero, ne pos eppormi sila fentenza di muci favi domini, che lodarono i Posmi da lui composti, ma per date un saggio di ciò, su cui si abbia de esercitare il Giudizio, ho raccolto questi pochi esempi. Comfesso ancor'io, the possono per le contrario in questo Poera offereers mille attri belliffimi luoght, e-chtegli abbonda dizanze virsu, quance bastano per dichterario Principe del Poeri Grecia, e volencissimo, auxi divino Poem: Convict altrest; cherchi pirò giaffarlo in fonse (a.), senza aver ricorio afuoi Traduttori, e fa llerudizione atrica, può Coprirvi delle maggiori bellezze, e leggere con diletto la forma del -guerreggiare, i convici, le cerimonie, ed altre ulanze di que remocissimi secoli, le quali paiono rincrestevolis e calor disectose ad alpunt idioti, folo pratici de coftunti d'oggidi. Nulladimeno protesto a avora distante missor pathone inchi fracciamen uro rurto ciò. elie Ombete du roccaro. Noglie diresche non lo approvate le fenodeanno Panegitico facto di quello Poeta dal Sigi Boiloan solle feguenzi barole: Ditinche, obed more per pincere a frei Lottori aveffe rubata a Fruenc laveintara. Il fuo libro è un fertile sefoto di cose dilessevoli. Tutto cid.

<sup>(</sup>a) Anche quei, che non-possono quistate in sonte Omero, tome le llengono con se de, e con una certa giusta desounda al giusque, cho ne ha satto l'antichità, quantinque non lo veggiano nella sua luce, pure impareranno con diletto l'Erudizione antica, e molte belle cose. Tra l'altre figure d'Omero dal gravissimo Critico Quintumo se non todate le digressimo i; e quantio elle distanto, e non vi è tosa di supersuo, quantunque sieno in molti vensi desoriate, non son dia lungue. Quintiliano Lib. X. Cap. I. nel grande Encomio, ch'ei sa d'Omero, mette trall'altre: Jam similitudines, amplificationes, exempla, digressus, signa resum & argumenta, cesevaque probandi ac resurandi, sunt ica multa, ut etiam qui de Artibus scripserunt, destina easum resum testimonia ab boc Poeta petant.

ciò, ch' eglò, tocca, fi conderte in ero; egni cofa nelle fue maniricene anova grazia; in ogni luego egli ricrea, e giammai non ifianca &cc. Egli non fi pende punto in digressioni &c. Amate danque i suoi seritti, ma con un' amor fincero. E' segno d'aver molto profistato, alloracità egli vi piace.

On diroit, que peur plaire instruis par la Nature
Homere ais à Venus devobs sa ceinture.
Son livre est d'agrèment qui servile tresor.
Tout ce; qu' il a touché, se convertit en or.
Tout resoit dans ses mains une nouvelle grace;
Par tout il divertit, & jamais il ne lasse.
Il ne s'êgare point en de trop longs détours.
dimez donc ses écrits, mais d'un amour sincère:
C'est avoir presté que de seavoir s'y plaire.

Oul erudicamente si applica ad Omero ciò, che di Tullio scrisse Quintiliano; me non so, se con ugual fondamento. So beneche siamo obbligati allo Scrittos Franzese merchè dopo tante lodi ci abbia persuaso l'amar, sì i Poemi d'Omero, ma con un'amer fincero. Percincche va altrimenti predicando coll'esempio suo il medesimo Sig. Boileau, menere pare ch'egli ami quel Poesa con un'amoré cieco. B vaglia il tero, non è forse cecicà d' amore il pronunziare, sche quanto si toccò da Omero, sutto si cangià in oro e chi egli non a porde mai in digressioni a quali mulla v'abbie nel·fuoi. Poemi, che mon sia nobile, presioso, senza difetto? Saprei volentieri, s'egli tenga per oso 40cor tusto ciò, che i migliori Criticia e noi telle abbiam riprovato in Omezo. Ma benche ciò non sia tutto oro, tale però potrà essene paruto al Sig. Boileau, che già effertammo appassionato non poco per gli antichi Poesi e si vaol perdonare quello suo aludiato a gli occhi fuoi, che non fanno discoprire nella venerabile antichità le macchie si chiatamente scoperae da tante altre persona. Nondimeno sarebbe egli più scusabila, fe. alla disayventura di non vedere talvolta, non avelle accoppiata angor quella di cravedere. Quando si parla de i difetti de gli antichi, la sua porenza visiva è si corte, che non giunge a discernerii vi Quando poi de moderni Poeti, esli è di vista si acuta, che più L'ogni altro Censore può discoprirvi de falli. Noi siamo per chiarircene nel seguente Capitolo, ove c'ingegneremo di mostrare, come il Giudizio maneggi le armi da difesa, dopo aver fingul accentiato l'uso di quelle da offesa-

REPORT CAP.

## CAP, XIII.

Opposizioni fatte al Tasso dal Signor Boileau disciolte. Comparazione sua giudiziosamente usata. Censure centra il medesimo del Rapino, e del Mambruno ributtate. Unità d'Eroc nella Gerusalemme. Contrassani del principale Eroc. Sensenza del Mazzoni poco fondata.

Ue mancamenti di Giudizio suppose il Sig. Boileau, ragionando con alcune persone, d'avere scoperti nel bel principio della Gerusalemme del Tasso. Invoca il Poeta quivi in suo soccorso la Musa celeste, e fra l'altre cose le dice:

Tu rischiara il mio canto, e su perdona S'intesso fregi al ver, s'adorno in parse D'altri diletti, che de'tuoi, le caree.

Stimasi qui dal suddetto Censore, che poco giudiziosamente diea il Tasso di volere adulterare il Vero nel suo Poema, e mischiar delle sinzioni alla Verità della Storia. Imperciocche quantunque il Poeta possa, e debba usar le finzioni, tuttavia ha da spacciarle come Verità sicure, e certe al pari de gli Storici; altrimenti disgusterebbe per tempo i lettori, e senza necessità riconoscerebbe egli stesso un disetto nell'Arte sua, nè la renderebbe commendabile al popolo, consessandosi menzognero alla bella prima. Questo è il primo supposto errore del Tasso. Il secondo è tale. Segue appresso a ragionar colla Musa il nostro Poeta, e le ragiona com questi versi:

Sai, che là corre il Mondo, ove più verfi
Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,
E che il Vero condito in molli versi
I più schivi allettando ha persuaso.
Così all' egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gli orli del maso:
Suchi amari ingannato intanto ei heve,
E dall' inganno suo vita riceve.

Ancor qui suppone il Signor Boileau, che il Tasso peccasse, perchè paragona con poco Giudizio la Storia del conquisto della Terra Santa a i sughi amari beuti dal fanciullo, mentre essa, tuttochè non condita dal sapor Poetico, è per se stessa dolce; o pure perchè spaventa chi hada seggere con fargli sapere, che questa è una bevanda amara, e che si vuol' ingannare. Ecco le due opposizioni fatte dall'acutissimo Critico alle due Ottave del Tasso. Ma che ciò sia Tomo I.

un puro travedere, e un far nascere, non un trovar de gli errori,

ove non furono mai, per avventura potremo provargli.

Imperciocche quanto ella prima difficultà, vero è, che il Poeta peccherebbe contro al proprio Decoro, confessado di voler fingere, e dir cose false; ma questa dottrina punto non s'adatta al caso presente. Ove mai disse il Poeta di voler mischiare delle menzogne, e delle finzioni col Vero? ove di voler corrompere la Verità? Ciò non suonano punto i riferiti versi. Eccoli di quovo.

S'intesso fregi al Ver, s'adorno in parte D'altri diletti, che de'tnoi, le carse.

Chi s' intende alquanto di Lingua Italiana, la che intessere fregi null'altro fignifica, se non intrecciare ornamemi, ernare, palire; onde il voler' intessere fregi al Vere è lo stesso che voler' adornare il Vero, e ciò si ripete colle altre parole se aderno &c. Ora, che l' ornare la Verità voglia dire corsomperla, e mischiar con lei il Falsol, potrà forse il Signore Boileau a se stesso, ma non a verun'altro Intendente persuaderlo. Aktimenti gli Storici, e gli Oratori, che adorpano anch'essi la Verità, potranno appellarsi menzognezi, e falsari. Ma può egli replicare: e perchè il Poeta dimanderebbe perdono alla Musa, quando solamente intendesse di dire il Vere, e di non mescolarvi il Falso, o per dir meglio le Finzioni? Non è già errore l'adornar'il Vero, ma sì bene l'adukerarlo. Sapendo il Tasso, ch' egli pure non men de gli altri Poeti voleva) e doveva intessere il Finto, o Falso sol Vero: liberamente al, ma poco giudiziosamente, confessa il suo vologrario delisco, e vuole scusarlo. Con che, s'io mal non m'appongo, mi fo a credere d'avere indevinata, e raccolta tutta la forza di questa difficultà. Ma essa è più che mai fondata in aria.

Doveva il Tasso porre in versi un'istoria, ed Impresa, che per cagion del fine suol chiamarsi da tutti Saera; laonde piamente, e giudiziosamente s'avvisò di far la sua invocazione, non alle Muse del Parnaso profano, Deirà sognate, e chimeriche, ma bensì alla vera Celeste Musa, da cui potea sicuramente promettersi aiuto nel tessere il suo Poema. A quella Intelligenza danque Angelica, e celestiale, ch'egli immaginò destinata dal supremo Motor delle cose ad assistere all' Epica Poessa, egli rivolse i suoi voti. E così debbano intendersi i primi versi dell' invocazione, come nel suo Aminta diseso pruova l'Ab. Giusto Fontanini. Da questa Intelligenza, o Virtù Celeste spera il Tasso forza, soccorso, ardore per ben cantare la saera Storia, distinguendola dalla savolosa Musa de' profani Poeti. Ma perchè ha egli sisso nell'animo di vo-

ler'esporre questo pio suggetto alla guisa de gli altri Poeti, ed usa. re quegli ornamenti, che son propri degli altri Poemi Epici non sacri, quindi è che ne chiede avvedutamente perdono alla Musa Celeste. Non si accusa dunque il Tasso di voler adulterare la Verità della Storia, ma di volere ornaria, e condirla in parte con que' vezzi, abbellimenti, e sapori, che si costumano da i profani Poeti. Non ignorava egli, che tante belle verità di quella famosa azione non aveano bisogno di fregi, e che il vero vuol più tosto esser semplice e nudo. Ornari res ipsa negat. Sapeva egli ancora, che il voler fermarli a descrivere con isquissezza d'ornamenti alcuni successi, e spezialmente le follie d'Erminia, Rinaldo, Tancredi, Armida, e Clorinda, e tante altre cose vane, o profane, era in qualche maniera fallo, ed errore a gli pechi della Masa Celeste. Sapeva altrest, che taluno avrebbe poruto direti: E come mai tu, che invocasti il soccorso del Cielo per un'arzomento sacro, gli vai mescolando ornamenti profani, e cerchi di porgere diletto, e lufingaroù Lettori col dolce del Mondo? Akra serietà, altra modestia, e purità inspira la Musa Celette, some appare de i divini Poemi di Giobbe, de Salmi, dell' Ecclesiaste, e da quelli del Nazianzeno, di Prudenzio, di S. Paolino, di Giuvenco, e d'altri. E in effetto fra certi dubbi proposti al Tasso. e da lui sciolti a Curzio Ardizio, uno ve n'ha, cioè se sosse locito l'agginngere ad Impresa sacra alcuni Episodi di cose profane.

Volle perciò il Tasso prevenire gli altrui rimproveri, e giudiziosamente confessare, che non dalla Musa Celeste, ma da se veniva l'uso di questi profani ornamenti. Ne chiede perdono, e si studia ancora di scusarlo con dire, che i più de gli uomini leggono più volentieri que' sibri, ove ha sparso più dosceze, diletti, e ornamenti la Poesia; e ch'egli non meno spera con tal mezzo di sar maggiormente gustare la Verità. Leggansi i seguenti versi, e apparirà ancor più manisesta la mente del Poeta. Che s'egli avesse se pur voluto parlare giusta l'interpretazione del nuovo Censo-

re, avrebbe potuto dire:

E su perdona,

Se intesso il Finto al Ver.

ovvero in vece di chiamar lusiugbiero il Parnaso, l'avrebbe chiamato Menzognero. Ma non ha egli favellato in tal guisa, perchè mai non intese d'accusarsi, o scusarsi per aver consuso cose sinte, e menzogne col Vero; ma bensì d'aver'aggiunte troppe doscezze Poetiche, ed ornamenti profani ad un sacro argomenco. E qui potrebbe addursi, quanto scrive il Tasso medesimo nel Disc. 2. dell' Arte Poetica, e poi nel 3. del Poema Eroico, ove spiega in Cc. 2.

che consista il condimento, e l'ornato de'Poemi Epici. Ma crediamo d'avere abbastanza soddisfatto alla censura del Sig. Boilau. Passiamo all'altra difficultà, la quale non ci sembra appoggiata a miglier sondamento Non può, dice egli, la Storia della sacra Guerra chiamarsi amara, nè acconciamente paragonarsi a i sughi amari, beuti dal sanciullo infermo. Son questi i versi:

Così all'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso: Sacbi amari ingannato intanto ei beve, E dall'inganno suo vita riceve.

Primieramente non è vero il supposto, cioè che la Storia della Gerusalemme liberata qui si paragoni a i sughi amari. Si sa solamente comparazione fra questi sughi, e il Vero, o sia la Verità in generale. Pur troppo la sperienza ci mostra, che questa Verità quantunque sì onesta, e giovevole, pure non piace a tutti, e sa per così dire nausea ad alcuni, s'ella è con poco garbo, con rozzezza, e con abito severo, o incolto vestita. Infin le più grandi, e le più utili Verità, che s'abbia la Religion Cristiana, cioè

quelle, che son descritte, e diffuse per parlar con Dante

In sulle vecchie, in sulle nuove eugla: pure da quanta gente svogliata, e stolta, non s'amano secondo il dovere, perchè scioccamente lor pare, che quelle divine, e sante Verità fieno amare, e spiacevoli, comparendo espresse con istile basso, con rozzezza, con austerità, e non portando seco molta dolcezza? Che se al Vero si dia condimento dalla dolcezza de' versi, e dalle lusinghe della Poesia, se la Verità sia abbigliata con ornamenti graziosi, e con que' fregi, che le può dar l'Eloquenza, e molto più la Poesia: ella suol piacere alla gente ancor più svogliata, e schiva. Ciò posto, come cosa certa, dal Tasso, non può non vedersi quanto acconciamente s'adoperi dal Poeta la comparazione. Essa e tale. Siccome a' fanciulli infermi, che abborriscono il bere la medicina amara, e spiacevole, quantunque sia per recar loro salure, noi aspergiamo di qualche licor dolce gli orli del bicchiere, affinche allertati da questa dolcezza volentieri prendano la bevanda; Così alla gente, che abborrisce il gustar le Verità, benchè giovevoli, perchè le paiono spiacevoli, e amare, convien condire il Vero col dolce della Poesia, acciocche lusingata da questa dolcezza facilmente si conduca a berle, e gustarle. Nel che appare, che il paragon corrisponde in tutte le parti principali, e che corre una proporzion manisesta fra le persone, e cose rassomigliate.

Secondariamente pogniamo ancora, che il Taffo paragoni la Storia della Guerra sacra a i sughi amari, non però sarà men bella quella simiglianza. La Storia del conquisto di Gerusalemme è un Vero, e un di que' Veri, che sarebbe poco grato alle persone svogliate, e di gusto non sano, se non fosse condito co sapori, e colle dolcezze Poetiche. E in effetto radi son quegli, che lege gano mai, o vogliano leggerlo nelle Storie di Guglielmo Arcive scovo di Tiro, e in altri Autori. Per lo contrario la maggior parte del popolo intendente suole con sommo piacere continuamente farne la lettura nel Poema del Tasso. Adunque siccome con qualche dolce licore s'allettano i fanciulli malati a ber la medicia na ingrata, che dee recar loro la salute; così le genti svogliate: e di gusto infermo si alterrano ad assaggiar la Storia, che par loro spiacevole, mischiandovi le doloezze della Poessa, e condendola co' dilettevoli, e dolci sapori Poetici. Ma per buona ventura oltre alla ragione manisesta, con cui si pruova la bellezza, e proporzione di questa simiglianza, l'autorità de gli antichi viene a sostentarla. Prima d'ora han parecchi osservato, che il Tasso la copiò da Lucrezio. Platone eziandio, Quintiliano, Temifio, ed altri usano questa comparazione in guisa poco: diversa. Ora se acconciamente, e leggiadramente (come niuno lo negherà) da Lucrezio i precetti della Filosofia Naturale, e da Quintiliano gl' insegnamenti della Rettorica, conditi colla soavità dello Stile, e colle dolcezze Poetiche, s'assomigliano a i sughi amari, che se bevono da' fanciulli; perchè mai si porrà in dubbio la proporzione, e leggiadria della medesima simiglianza usata dal Tasso? Certo non saprebbe addursi differenza veruna.

. Che se pur volesse dirsi, che il Tasso tuttavia con poco Giudizio confesso d'avere scelto per argomento del suo Poema un'affare spiacevole, perchè ciò spaventa il Lettore, e non l'invita a leggere; e il Poeta poteva prenderne un dilettevole. Se si aggiugnesse eziandio, che imprudentemente il Tasso dica di volere ingannar chi ha da leggere, siccome i fanciulli infermi sono ingannati, dal Medico; perocchè non amando noi d'essere ingannati, in vece di prepararci con affetto alla lettura del Poema, ne siamo sul, bel principio ributtati. Se, dico, tutto ciò si volesse opporre, manisesto segno sarebbe, che solamente per cavillare, non per cereare la verità si farebbono cotali obbiezioni. E vaglia il vero, chi cost argomentasse, indiscretamente vorrebbe, che non vi fosse un'atomo, in cui le cose comparate non corrispondessero fra loro; il che: tutti sanno quanto ingiustamente si chieda. E sto a vedere, che si faccia un processo al Talso, quasiche egli tratti da fanciul» lo, e da infermo di corpo il suo Lettore; o quasiche il suo Poema assomigliato alla medicina sia da lui creduto, necessario a gli Cc 3 .. Tomo I.

nomini per ricoverar la salute dell'animo, come è la medicina al fanciullo per riaver quella del corpo. Ognun sa, che basta alle comparazioni il corrispondere nelle parti principali. Per altro non vi sarà Lettor veruno, che si spaventi dal leggere la Gerusalemme, quasi per tal paragone quella Storia si apprenda per molto dispiacevole; poichè il Poeta nel medesimo tempo gli sa intendere, che ancora i più schivi ne prenderan diletto, mercè de i fregi, e delle doscezze aggiunte. Medesimamente non è necessario, dappoichè si è detto dal Tasso per leggiadria di Stile, e per formare una vaga Immegine, che il fanciullo è ingannato, e dall'inganno suo vita riceve, che in ciò pure la comparazione corrisponda. Questo inganno è per così dire accidentale, non essenziale al sentimento, nè sarebbe stato men bello, e vero il paragone, tacendosi le parole suddette, e dicendosi :

Suchi amari allettato intanto ei beve,

E da bevanda tal vita riceve.

Ma quando anche si volesse, che qui la parità corresse, non perciò si spaventerà alcuno dalla lettura, perchè l'inganno sarà dolce, sarà utile, protestando il Poeta d'avere co' Poetici condimenti levata ogni amarezza al suo suggetto, e che infino i più dilicati, e schivi potranlo in avvenire assaggiar con diletto. Per molte altre ragioni, che si potrebbon produrre, ma che non son necessarie, io mi contenterò di dir-, che la medesima comparazione su da S. Basilio adoperata in lode de i Salmi di Davidde, siccome può vedersi in un suo Prologo traslatato da Russino. Mostra egli, che ancor le divine Verità, per piacere a gli uomini, furono condite colla Poetica dolcezza, e le paragona alle medicine, che si danno a' malati. Ma perchè il Poeta nostro, per maggiormente allettar la gente svogliata, non si contentò di que' sapori, che solamente son propri de gli argomenti sacri, e volle usare eziandio quei delle Muso profane, quindi è che egli ragionevolmente ne chiede perdono alla Celeste Musa. Ed eccovi, se non erro, dileguati gli scrupoli, e le apparenti difficultà opposte dal Sig. Boileau alla bellezza de versi del Tasso, quando seco in diversi tempi s'abboccarono l'Ab. Alamanno Salviati, il Sig. Pietro Antonio Bernardoni Poeta Celareo, e il Marchese Giovanni Rangoni, Cavaliere di Gusto, e Giudizio esquisitissimo, spezialmente nelle Lettere amene. Non si credeîse però il Cenfor Franzese d'aver'egli prima d'ogni altro alzata questa polvere contra del Tasso; poichè i Critici Italiani aveano già svegliata la medesima difficultà, e fra gli aleri, più per voglia di far' ammirare la sua Scolastica acutezza, che per seria censura l'avea fatto il P. Veglia nelle sue Sofistiche Osservazioni sopta il Goffredo, a cui in poche parole ancora la sciolse Paole

Abriani nel Vaglio, o sia nelle Risposte Apologetiche.

.: Un'altra battaglia ora c'invita, non essendo solo il Sig. Boileau ad esercitare il suo Giudizio sopra i disetti veri, o apparenti del Tasso. Anche il P. Rapino, che non ha con men selicità, e gloria insegnati, che praticati gl'insegnamenti della vera Poesia, in più luoghi si avventò contra la Gerusalemme. Ma spezialmente nel libro incitolato Riflessioni sopra la Poetica di questo tempo, per quanto riferisce il Signor Baillet ne' suoi Giudizi de gli Eruditi. Ci fa ben'egli la grazia di confessare, che il disegno più compiuto di tutti i Poemi moderni è quello del Tasso, e che nulla è uscito in Italia di più perfetto alla luce; ma soggiunge ben tosto, che ci sono de' gran difetti nell'esecuzione di questo Poema. Di grazia, finche l'armi son calde, opponghiamole al nuovo avversario, il quale colle seguenti parole ci discuopre un mancamento del mentovato Poce ma. Il Tasso, dice egli, fa esequire tutto ciò, che vi è di più riguardevole . e Braordinario a Rinaldo. Questi accide Adrasto, Tisaferno. Solimano, e tutti i principali capi dell'Armata nemica. Rompe gl'incanti della foresta, gli Episodi più importanti sono a lui riserbati; nulla si fa durante la sua lontananza. Egli solo è destinato a sutte le cose grandi. Goffredo, cb' è l' Eroe, non sa quasi nulla. Così parla questo Censore, con gran franchezza in vero, contro al Tasso. e appresso volgesi a lodar' Omero, come quegli, che sa operar tutto ad Achille, benche qualche volta l'abhandoni.

· Chi prima di leggere queste ultime parole avesse letto un' altro Libro del P. Rapino, intitolato la Comparazione de' Poemi d'Ome-W, eVirgilio, potrebbe dubitare, se lo stesso Autore fosse colui. che qui esalta Omero per aver fatto operar tutto ad Achille. Imperciocchè nell'accennato Libro dopo aver raccolta da molti Cririci, e principalmente dal nostro Beni, dal Tasso, è da altri Ita-Hani una gran fila di difetti, ch' egli pure condanna in Omero: e dopo aver biasimato quel Poeta, perchè abbia preso per Eroe un'Achille, cioè un uomo suggetto a mille debolezze, e a difetti no. zabillimi, ripruova come un grave errore quell'avere abbandonato il suo Eroe per più di diciosto Libri (e ventiquattro Libri in tutto contien l'Iliade) facendolo star neghittolo tanto tempo a dormir nelle navi, mentre il rimanente de'Greci valorolamente combatteva contra de' Troiani. Ora come ragionevolmente può mai dirsi, che Omero sol qualche volta abbandoni Achille, dopo averlo dimenticato per più di due terzi del suo Poema? Eccovi come il prima sì difettofo Omero diviene il più giudizioso Poeta del-Mondo, qualor si cratta di sentenziare, e condunnare il Tasso. Cc 4

To flo per dire, che verun Critico non ha sì pienamente sparlato d'Omero, come il P. Rapino. Ci fa egli vedere mille suoi diferti nella Favola, ne' Costumi, ne'Sentimenti; e finalmente ristringendosi a lodar le parole, e l'espressioni Eroiche di questo Poera. confessa, ch'egli è in ciò inarrivabile, e che questo soli pregio ha ingannata . ed abbagliata tutta l'antichità, avendo strappaco dalla bocca d'ognuno tante lodi d'Omero. Contuttociò anche in questa parte egli va toccando di molti difetti. Ma dopo una si fina censura non aspettava io già, che dal Padre Ràpino nel cap. 14. delle Rissessioni sopra la Poetica in particolare, si proponesso Omero come il modello più perfetto della Poessa Eroica; o almeno sperava io, che si confessasse il valore di Torquato Tasso con più amorevole sincerità. Poichè se può servire l'Iliade per modello perfettissimo dell'Eroica Poesia, quantunque in quel Poema si chiudano tante imperfezioni, quanto più si conveniva una sì fatta lode alla Gerusalemme, in cui la Critica troverà bensi de'disetti, ma non in tanta abbondanza, e di gran lunga più virtù che ne Poemi d'Omero? Non voglio però punto affaticarmi per indovinare. onde nascano sì diversi, ed incostanti giudizi del P. Rapino, nà tampoco disaminare, se veramente Achille facesse tutto, notendost intendere, ch'egli operò tutto quello, che era più gloriolo, e necessario per vincere i Troiani, o per condurli a mal partito. Meglio fia, che noi confideriamo la gran confidenza di quello Censore, affermante come cosa certissima, che Rinaldo faccia tutso ciò, che v'ha di più luminoso, e straordinario nell'impresa della Terra Santa, e che a lui solo tocchi l'uccidere TUTTI,i privei pali capi de'nemici. Chi non crederebbe, ciò udendo, che fossero ancor cadust per man di Rinaldo Aladino Re, o Tiranno di Gerusalemme, Altamoro, Ormondo, Emireno, Clorinda, e Argante, che quasi potea chiamarsi l'Ettore de' Saracini, e tanti altri fortissimi Pagani uccisi da Tancredi, da Gosfredo, da Raimondo. e da altri Eroi Cristiani? E che grandi prodezze non avea fatto il Campo Fedele, mentre che il buon Rinaldo agiatamente riposava fra le delizie d'Armida? Ma passiamo all'altra parte della censura, ove si dice, che il Tasso non fa quasi far nulla a Goffredo, il quale tuttavia è l'Eros del suo Poema. Prima del Rapino aveva anche il P. Mambruno nelle Quistioni Latine intorno al Poema Epico incolpato il Tasso non solamente d'aver peccato nella parte essenziale dell' Epopeia, cioè nell'Unità della Favola, ma eziandio di non aver servata l'unità dell' Eroe, perchè ciò, che y'ha di più difficile nell' impresa, è eseguito da Tancredi; e Rinaldo; e Goffredo non fa quali nulla d'importanza. Rinaldo, aggiunge ∴ · .: `) quequesto Scrietore, di l'uro Achille in luogo di Gosfredo; la dove Gosfredo per essere l'Eroe del Poema dovea far tutto ciò, che si fa eperare a Rinaldo. Eccovi l'accusa medesima data al Tasso dal P. Rapino, a cui con brevità rispose l'Ab. Giusto Fontanini nel cap. 2. dell'Aminta diseso. A me pure sarà lecito di considerar sil silo, con qual fondamento si condanni in questa parte il Tasso.

Egli è certo, che l'Unità dell'Erge non esclude la combagnia d'altri Eroi. Oltre ad Achille, che nell'Iliade è il vero Eroe, fe contano per compagni ancora Agamennone, Diomede, gli Aiaci. Ulisse. Nestore, ed altri. Nell'Eneide oltre ad Enea, che è il vero Eroe, altri ancora v'entrano, come Pallante, Mnesteo. Sergesto, Tarconte, e simili. Operano ancor questi Eroi, e servono tutti per trarre a fine l'impresa, che vien proposta dal Poeta. Il principale Eroe poscia fi riconosce, e distingue da gli altri men principali, e perchè egli supera ciascunt altro in quelle gloriose qualità, e Virtù, che il Poeta gli attribuisce, e perchè da questo sue Virtù principalmente si produce il buon successo, e fin dell' impresa. Omero nel solo Vasor militare ci rappresenta il suo Ergo superiore a gli altri; e da questo Valor d'Achille pareicolarmente poi nasce la sconfitta de Troiani, e la felicità de Greci: se però questo può dirsi il disegno d'Omero, divendo egli nella Proposizione, forse con poto Giudizio, di voler solamento cantare l'ira d'Achille, che su affetto biasimevole, siccome cagion di gran danni all'Armata Greca, e non proponendo alcuna vittoria del suo Eroe, Da Virgilio parimente si forma Enea superiore a gli altri Broi in Pietà, in Prudenza, in Valore, e nelle qualità di gran Capitano. E tutte quelle Virtù appunto sono la principal cagione della felicità de' l'roiani, e della rotta dell'esercito nemico. Il Tasso nella medesima guisa al suo principale Eroe, cioè a Gosfredo, attribuisce non solo tutte le qualità gloriose, e Virtà, che sono in Achille, ed Enea, ma eziandio tutte l'altre, che debbono concorrere a formare un perfetto Eroe Cristiano, e un'Idea di vero, è gran Capitano; onde con tal'unione di Virtù il rende superiore ad ogni altro Eroe dell' ofte Cristiana. Da tutte quefte Virtù di Goffredo nasce poi la buona condotta, e il fortunato successo della proposta impresa, cioè la liberazione del Santo Sepolcro. Se mal non giudico, mi sembrano questi i veri contrassegni del principale Eroe; poiche ancora gli altri Eroi operano, e son dotati di grandi Viren, e talvolta in alcune di queste Viren superano il primo Eroe, siccome in accorrezza, prudenza, sperienza, ed autorirà erano superiori ad Achille Nestore, Ulisse, & Agamennone. Servono gli altri Eroi come ttrumenti, e mezzi per ota

tenere il fine dell'impresa; ma non dipende principalmente da ciascun di loro il fine suddetto, nè alcun di loro è superiore al

primo Eroe nelle Virtù, che il Poeta gli attribuisce.

Ora osserviamo, se questi segni di primo Eroe compiutamente si rruovino in Goffredo. Egli ci vien rappresentato come l'Idea del persetto Capitano, e condottiere d'Armata. O si guardi alla pietà, religione, temperanza, continenza, e giustizia; o fi consideri la fucondia, la costanza nelle avversità, la maestà, la fortezza, e il valor militare: tutto in lui si vede raccolto, nè ad altro Eroe dell'esercito suo sono attribuite cotante gloriose qualità. E. gli dunque è superiore a ciascun'altro in quella riguardevole union di Virtù, che gli è attribuita dal Tasso. Raimondo bensì, Guelso, Tancredi, Rinaldo son dotati di somma prudenza, di singolar valore; ma ognun di loro è superato da Goffredo per la suddetta unione, mancando a i primi il fommo valore, a i secondi la prudenza, la temperanza, e altre Virtù, e qualità gloriole, che tutte correggiano il principal'Eroe. Che se si dirà, che Rinaldo almeno vien rappresentato come superiore in fortezza, e in Eroico valore a Goffredo; ed essendo questa la principal Virtù de gli Eroi, per conseguente Goffredo è avanzato nella qualità di maggiore importanza: risponderemo primieramente, che per essere un compiuto Capitano, ed Eroe, non basta un braccio vigoroso, nè una gran forza di corpo, valevole a vincere tutti i suoi competitori. Altro ci vuole per meritar questo gran titolo. Secondariamente la Fortezza militare potè ben presso a i Gentili riputarsi la principale, anzi l'unica Virtù de gli Eroi; ma non dee già sì facilmente stimarsi tele ne gli Eroi Cristiani, e nella nostra Santa Religione, in cui non la Fortezza militere, ma altre spezie di Fortezza, ed altre Virtu son più luminose, gloriose, e più proprie per formar' un'Eroe Cristiano. Ora quando anche Rinaldo fosse più forte di Goffredo nell'armi, o sia nella Fortezza, che vince i nemici col ferro, non può dirsi però superiore in Fortezza, perchè non ha la Fortezza tollerante, non è un Forte, che si tenga fra i confini della Virgù, uccidendo egli per soverchio empito di collera Gernando, e mostrandosi disubbidiente al maggior Capitano. Laddove la Fortezza di Goffredo è operante insieme, e tollerante; è condotta dalla Ragione; è maneggiata secondo tutta l' idea, che ne ha lasciato Aristotele; ed è propria del vero Eroe Cristiano, e perciò più simabile dell'altra. Fortitudo (così scrivea S. Agostino a S. Girolamo) imprudens effe non potest, vel intemperans, vel injusta. Ma in terzo luogo è falso eziandio, che Rinaldo si rappresenti in Fortezza militare maggior di Gosfredo. Eccovi come del

medesimo Goffredo fa il Poera che Erminia ragioni nel Can. 3.

E non minor che Duce, à Cavaliero, St del doppio Valor tutte ba le parti; Ne fra turba st grande nom più guorriero,

O più saggio di lui potrci mostrarti. Sol Raimondo in consolio, ed in hastaolia

Sol Raimondo in configlio, ed in bastaglia Sol Rinaldo, e Tancredi a lui s'agynaglia.

Adunque nell'oste Cristiana non v'ha pur'uno più guerriero, e valoroso di Gossedo. Al più al più il solo Rinaldo, e il solo Tancredi possono dirsi eguali, ma non mai superiori a lui nel Valor militare. Perciò abbastanza credo io provata la prima proposizione, cioè: che Gossedo non ha alcun superiore nelle Vistù attribuitegli dal Poeta, anzi che egli coss'unione di tanti pregiavanza qualunque altro Eroe Cristiano; onde ha il primo contrassegno di principale, e primario Eroe del Poema.

Contuttociò mi fo a credere, che non sì di leggieri vortan cadere in questo punto i Critici Franzesi, finchè non si toglie un'obbiexione, che essi possono fare. Diranno per avventura: Può bene a suo talento protestare il Tasso, che Rinaldo non è superiore in Fortezza al suo principale Eroe; ma i fatti dimostrano il conerario. Rinaldo fa tutto, uccide Adrasto, Tisaferno, Solimano, e tutti i principali Capi dell'Armata nemica; e Goffredo non fa quasi nulla. Gran mercè al Tasso, che non si contentò di dir solamente, che Goffredo era uomo guernito di rara Fortezza, e che niuno l'avanzava in questa Virtù; ma sempre ancor tale cel sece vedere in mezzo alle azioni guerriere. Io configlio i miei lettori a leggere in testimonio di ciò quanto viene scritto dal Tasso in parecchi luoghi, e spezialmente nel Canto 7. nel 9. e nell'11. lo non rapporto i suoi versi , perchè facilmente ognun può saperli, o vederli. E vedendoli, può scorgere, con che alta Idea e tenore di Fortezza Eroica sempre vien rappresentato Goffredo in mezzo a i perigli, e alle battaglie. Laonde ne'faeti ancora egli non è superato in valore da Rinaldo, come teste ce lo aveva apertamente detto il Poeta. E di qui pure si scuopre, quanto sconciamente sieno false le due proposizioni de'Censori, cioè che Rinaldo fa tutto, e Gosti fredo non fa quasi nulla. Per provar, che Rinaldo faccia tutto, null'altra ragion si reca, se non ch'egli uccide Adrasto, Tisaferno, Solimano, e tutti i principali capi dell'esettito contrario. E pure, toltone Assimiro di Meroe, e i tre mentovati Guerrieri, che il Poeta dice nominatamente uccisi da Rinaldo, in tutto il Poema del Tasso io non ritruovo, quali altri Capi principali, le forti Campioni della parte nemica rimanessero estinti per man di

Rinaldo. Oltre a ciò i due più robusti Saracini, cioè Clorinda, e Argante caddero vinti da Tancredi. Aladino Re di Gerusalemme lasciò la vita sotto la spada di Raimondo. Quel Gestredo medesimo, che non sa quasi nulla, uccide Ormondo,

E Rimedon, che per l'andacie è chiaro, Sprezzator de mortali, e della morte,

prende prigione Altamoro, e (ciò, ch'è più da considerarsi) toglie di vita nell'ultima pugna Emireno, General dell'oste d'Egitco: nel che in qualche maniera sono dal Tasso imitati Omero, e
Virgilio, che al loro principal'Eroe secero riportar vittoria del
più riguardevole Capo della parte nemica. Ora si osservi, con
qual fronte possa dirsi, che Rinaldo uccise tatti i principali Capi de nemici, e che Gossiredo non sa quasi nulla.

Passiamo all'altro contrassegno del primo Eroe. Certo è, che il buon sine della sacra impresa principalmente si dee attribuire a Gossificado; poiche questi è il solo primo Mobile di tutte le azioni; egli è s'anima, e la mente di tutto l'esercito Fedele; opera sempre, è sempre in armi, e sa prodezze, quando il buon Rinaldo essemmina tamente si giace in grembo ad Armida. Alla sua macsità s'acquetano le sedizioni, per lui si sanno i miracoli, a sui parla il Cielo; e dal Cielo è ancora eletto al conquisto del santo Sepolero. Dalla sua prudenza, dalla sua eloquenza, dalla sua autorità si raggira la Guerra; nè in altro, che in lui, tutta l'Armata s'assisa per imparar valore, e per promettersi vittoria sicura. Onde nel Can. 20. dice il Poeta:

Vassene, e tal' è in vista il sommo Dace,
Ch'altri certa vittoria indi presume,
Novo savor del Cielo in lui riluce,
E'l sa grande, & augusto oltra il costume.
Gli empie d'onor la saccia, e vi riduce.
Di giovinezza il bel purpureo lume;
E nell'atto de gli occoi, e delle membra
Altro che mortal eosa egli rassembra.

Se dunque dal buon governo, dalle Virtù, dall'autorità del pio Goffredo principalmente s'ottiene il fortunato successo della sacra Impresa, chi non vede, ch'egli è l'unico, o primario Eroe del Poema? Oltre aciò, da Goffredo venendo tutti i comandamenti, i disegni, e i pensieri gioriosi, qualunque cosa operassero gli altri Eroi, subordinati ad esso, doveva a sui ateribuirsi, some ad Alessandro, a Cesare, a Scipione, e ansimili gran Capitani è dovuto il primo per non diritutto l'onore, e la gloria delle vittorie, quancanque tanti vasorosi Guerrierinunitamente col Duce soro

combattessero, e vincessero i pemicis. Rinaldo medesimo con tutto il suo valore sempre si rappresenta suggesto, e inseriore a Gosfredo, e sempre da lui prende moto, qualor si tratta di combattere. Gosfredo comanda, Rinaldo esequisce; quegli è capo, questi è mano. Perciò Ugone consigliando Gosfredo a chiamar Rinaldo, così gli parla nel Can. 14.

Perchè, se l'alta Providenza elesse Te dell'Impresa somme Capitano, Destinò insieme, eb' egli esser dovesse De' tuoi consigli esecutor sovravo. A se le prime parsi, a lui concesse Son le seconda. Tu se' capo, ei mano Di questo Campo, e sostener sua vece Altri non puote, e farlo a te non lece.

.Guelfo anch'egli a ciò persuadendolo replica la stessa cosa.

Nè la necessità, che ha Gosfredo di Rinaldo per la santa smoresa gli toglie punto l'essere di principal' Broe. Imperciocche siccome non lascia Enea d'essere il primo Eroe, benchè gli sia necessario un'esercito per vincere i nemici, così Gosfredo è tuttavia il primo, ed unico Eroe della Gerusalemme, avvegnache gli sia di mestiere l'aiuto di Rinaldo, e di tanti altri Eroi, anzi d'una Armata intera per conquistar la Terra Santa. E qui mi sia lecito il dire, che Jacopo Mazzoni nel lib. 3. cap. 59. della Dif. di Dante riprese troppo animosamente Virgilio con auteporgli anche Omero; perchè questi introduce nell'Ulissea il suo Eroe solo, e privo di tutti i suoi compagni, a far cose grandi, cioè ad uccidere i Drudi, e a riacquistar colla patria la moglie; laddove Enea sa le sue imprese coll'aiuto d'un'eserciso: essendo ben più maraviglioso il vedere un solo operar molte prodezze, che uno accompagnato da molti. Senza dubbio, dice il Mazzoni, Omere è da sopraporre in questo a Virgilio, il quale non conoscendo l'artifizio Poetico d'Omero condusse Enea in Italia in compagnia d'eserciti armati, non si accorgendo, che non sarebbe maraviglia, che un Capitano generale d'eserciti coll' aiuto di quelli del paese vincesse un'altra gente, ancorebe valorosa, e invitza. Ciò, dico, poco saggiamente su detto dal Mazzoni; perchè primieramente Ulisse non vinse da se solo i Drudi, ma coll'aiuto di un bisolco, d'un porcaio, di Telemaco, e ( quel ch'è più ) di Minerva, che avea presa la sembianza di Mentore. Secondariamente i Drudi non erano un'esercito, ma pochi, ed essemminati, e spaventati da Minerva. Che ha dunque che fare ciò con Enea, che per suoi nemici aveva molti fortissimi Eroi, e un esercito di valorosa genee? Ridicolo sarebbe stato Virgilio, se per isvegliar mara.

viglia avesse introdotto Ence solo, e senza Armata, vincitore di

tanti, e sì prodi nemici.

Adnague bisogna confessare, the st Virgilio, come il Tasso pradentemente al primo loro Eroe, senza corrompere l'unità, concedettero, e stimarono necessaria la compagnia, e l'aiuto d'altri Eroi, e d'un'esercito intero, tutto però subordinato al principale Eroe. Dee parimente confessars, che non pregindica punto a Goffredo l'aver seco Rinaldo, Tancredi, o Raimondo, perchè questi altro non sono, che mezzi, e strumenti adoperati dal primo Mobile Goffredo per condurre a fine l'impresa. Egli solo colla sua fuperiorità è quello, che tucci li muove, e gli ordina al fine proposto. Ed in ciò è ben disserente Rinaldo dall'Eroe dell'Iliade. cioè dal fiero Achille. Questi co' suoi Mirmidoni non è, o sdegna d'esser sortoposto ad Agamennoue; auzi nol riconosce per nulla. infinche non gli si mandano per sua parce Ambasciadori, e non è addolcito con prieghi, con doni. Rinaldo per lo contrario prima d'operar contra Pagani chiede perdono a Gosfredo, e sempre da la avanti il venera come suo superiore, maestro, e Capitano. Ora questa costante dipendenza di Rinaldo sa, che tutte le azioni sue abbiano principio dal Capo, e al Capo si debbano attribuire. Ma udiamo il Tasso medesimo, che prima di pubblicare il suo Poema scrivendo a Silvio Antoniano prevenne le obbiezioni de' Critici con dire, che l'essere necessario all'Impresa Rinaldo non toglieva l'Unità dell'Eroe, cioè di Goffredo eletto da Dio per Capitano, sempre necessario alla docca Impresa, e sempre superiore a Rinaldo. Che fe, dice eg li, Goffredo ba bifogno di Rinaldo, l'ha come il fabbro del martello, o come il cuore delle mani; ficebè da questo suo bisogno non se può argomeneare altra imperfezione in lui, se non quella, che è comune non solo di tutti i Capitani, ma di tutte le cose mortali, di operate con mezzi, e con istrumenti.

Il più pertanto, che dalla lor censura si possino promettere i Critici, si è il dire, che meglio avrebbe fatto il Tasso col sar cadere per man di Gosfredo altri Capi, ed uomini sorti dell'Armata Infedele, ad imicazion d'Achille, e d'Enea. Ma nè pur ciò si vuol liberamente loro concedere, perchè il Tasso non senza cagione si contenne in tale economia. Ci rappresentava egli l'Idea del persetto Capitano. Ora certo è, che il persetto Capitano operando ha da essere nelle battaglie ben disserente da un semplice guerriero. La prudenza, onde suol'esser accompagnata l'Eroica Fortezza del Condottier d'un'Armata, non gli permette il porre si facilmente a rischio la propria vita, come lo permette a gli altri guerrieri sub-ordinati. Il perchèquando Gosfredo nel Can-7, volle armars, e gi-

re a combattero contra Argante, che distidava a battaglia i Principi Cristiani, gli s'oppose il saggio Raimondo,

E diffe a lai vivolve: Ab non fia vero,

Che in un Capa s'arrifehi il Campo entro.

Duce sei eu, non semplice guerriero:

Pubblico sara, e non privato il lutto.

In te la Fe s'appongia, e'l santo Impero:

Per te sia'l Regno di Babel distrutto.

Tu il seuno sol, lo sectro solo adopra:

Altri ponga l'ardire, e'l sevro in opra.

Ancor nel Can. II. essendoù il medesimo Goffredo, a guisa d'un pedone, vestito d'armi speditissime, e leggiere, con determina. zione di saliranch'exti col volgo alla presa delle mura nemiche, di nuovo Raimondo gli parla nel medefimo tenore, ficcome quivi and leggerfi. Ora ecco quali riguardi fi debbano dalla Prudenza accoppiare colla Porsezza de' persetti Capitani. E di fatto il breve spazio di tempo, che Goffredo si fermò nel padiglione ferito, recò gran danno all'Armata Cristiana, e peggior governo d'essa facevano gl'Infedeli, se il Cielo co'miracoli nol riconduceva ben to-Ro guarito alla pugna. Non è già per questo, che il Capitano abbia da schivar entei i rischi, e non mai da porsi in mezzo alla zuffa, e non far delle gloriose prodezze. Le ha egli anzi da fare; ma non dimenticar giammai il grado di Capitano, cioè di persona diversa da'privati guerrieri. Ha egli meno da porsi ne' pericoli, acciocchè la morte sua non tiri con seco la perdita dell'esercito intero. Ha da reggere ancora le schiere > che pugnano : far' operare i suoi Campioni, i spoi strumenti; e non esporre senza necessità la vita a i rischi più forti : onde per troppo desiderio di gioria non divenga poco prudente. La sua principal virsuè il consiglio, non la bravura. Anzi, se noi crediamo a Quintiliano, Imperatoris nomen fatis figniheat non exigere manum ipsius; imperare enim debet, & pracipere; e per essere gran Capitano basta il ben comandare. Ciò non ostante ci vien rappresentato Goffredo ancor forte Guerriero nelle più fiere battaglie, ove opera singolari prodezze. Si porta egli ad assalir le mura, ascende, combattere da gran Soldato, e nel Can. 18. egli prima di tutti vi pianta il venerabil Vessillo della Croce.

Se il Taffo dunque non ci fa vedere il suo Eroe operatore di tutte le più illustri azioni in armi, ha molto gravi ragioni, e noi fa perciò men perfetto in grado di Capitano, ma solamente noi fa perfettissimo Soldato. Concedendosi poscia, che Gosfredo in ogni parte adempia l'usizio di gran Capitano, come bisogna concedere; consessandosi, ch'egli è superiore a Rinaldo, e a tutti gli al-

tri Eroi Cristiani nella unione d'agni Vistà : che de lui dinendono tutti i mezzi ; e dalle fue Viren principalmente s'ottiene l'avventuroso successo della sacra Guerra, come bisogna confessare, convien conchiudere, ch'egli è l'unico, e il primo Eroe della Gerusalemme. Dalle quali cose maggiormente appare, non potersi dire senza temerità, che Rinaldo operi tutto, o che Goffredo non operi quasi nulla, e molto meno ch' egli non sia quasi destinto da un' Ufiziale ordinario, eserva solamente di titolo al Poema del Tasso. Queste ultime parole son rapportate dal Signor Baillet nel lib. intit. 74gemens des Scavens, e attribuite al P. Rapino, come prese dal suo Tratt. della Compar. d'Om e di Virg. cap. 12. edit. in 4. pag. et. Ma io non so vedere, che il medesimo Padre abbia mai sì arditamento sparlato contro alla Gerusalemme. Auzi sostenendo egli in altro luogo, che il Poema Eroico ha da farci vedere l'idea perfetta d' un gran Capitano, e Generale d'Armata, non d'un Cavaliere privato, io argomento, ch'egli non potesse sar di meno di non conoscere, che questo pregio evidentemente rilace nel Posma del Tasso, e che nella sola persona di Gosfredo, non di Rinaldo.

chiaramente si mira una tal prerogativa.

E ciò basti intorno al Giudizio, che qualche Scrittore straniero formò contra il nostro Poeta. Potrebbesi pure sar soccare con mano. quanto ingiustamente sia detto, che il Tasso in secesso ba del basso, del Comico, del piacevole, per non dir di vantaggio, ne ragionamenti de' suoi Eroi. Potrebbe mostrars, che al Poema Eroico non disdicono talvolta descrizioni galanti, ed amene; e che in ciò Torquato si tenne lungi da gli estremi, avendo prudentemente mischiato il dilettevole, e'il dolce coll'austero. Ma non è questo il luogo. Solamente mi basti di ricordare, che non è giammai ben fondato argemento per condannare un gran Poeta il dire: ciò non si è satto da Omero, da Virgilio; dunque è un' errore. Siccome viziosamente altresì argomenta chi dice: Omero, e Virgilio hanno ciò fatto : adunque è ottimamente ancor fatto da noi. E l'uno, e l'altro argomento ci può talvolta rendere ingannati, e massimamente ove noi vogliamo consigliarci con Omero. La sola Ragione prima dee giudicare del Bello: poscia l'Esempio può dar vigore, e maggior sodezza al Giudizio. Per lo contrario la Passione, i Pregiudizi, o sieno le Prevenzioni dell'animo son Giudici troppo ciechi. Lodisi il Tasso, e qualunque suo pari, ove sel merita, e s'accusi dov'egli veramente errò; poichè con proutezza faremo ancor noi lo stesso, commendando le sue Virtu, che sono moltissime, non adorando i suoi disetti, che son pochi.

## CAP. XIV.

Linguaggio, e Stil della Prosa. Qual sia quello de' Versi. Pompa, e forza dello Stil Poetico. Esempi del Tasso, di Virgilio, e d'altri. Prosatori adoperanti lo Stil de' Poeti. Linguaggio più che Poetico in versi, e viziosa amplistazion de' Traslati.

Ncorchè la maggior parte de' miei detti finquì abbia dimostrato la maniera, con cui parlano i Poeti, quali sieno i lor fentimenti, e come ancora si distinguano da'Prosatori; pure non ho abbastanza soddisfatto al bisogno d'alcuni. Mi conviene perciò più espressamente ragionare del Linguaggio, e dello Stile Poetico, poichè in esso consiste gran parte dell'Artifizio, con cui i Poeti svegliano la maraviglia, e il diletto. E ciò principalmente potrà farci conoscere il disetto scambievole d'alcuni Scrietori, i quali o in Versi parlano il Linguaggio, e adoperano i sentimenti della Prosa, o nella Prosa ci fan sentire la savella de'Versi. Per quanço a me ne sembra, non è altro la Prosa, o scrivansi Orazioni, o Istorie, o Lettere, o Dialoghi, o altri simili ragionamenti, che lo stesso ordinario parlat de gli uomini imitato dallo Scrittore. Quelle stelle parole, que' medesimi pensieri, che s'usano da un' uomo per narrar qualche avvenimento, per difendere se stesso. per lodare altrui, per trattare un negozio, o una materia erudita: le stesse, e i medesimi adoperati in iscrittura formano un'isto. ria, un'Orazione, una Pistola, un Dialogo. L'obbligazione, che hanno questi Scrittori è una sola; ed è, che debbono imitare, e adoperar quelle parole, quelle frasi, e que'sentimenti, che verisimilmente caderebbono in pensiero a i migliori, cioè a i più robusti Ingegni in raccontando all'improvviso quell'avventura, in' lodando altrui, in trattando un'affare, o un punto di dottrina. Nè ' altra Giurisdizione credo io, ch'abbia la Prosa. Perciò siccome naturalmente avviene, che un'uomo agitato da qualche affetto gagliardo usi nel suo ragionamento, benchè improvviso, delle Iperboli, delle Metafore, e tutte le Figure, di cui parlano i Maestri dell'E. loquenza, così a gli Oratori è permesso l'uso di queste Figure si di parole, come di sentenze, qualora si rappresentano investiti dallo sdegno, dal dolore, dall'allegrezza, dalla compassione, dallo stupore, e da altre passioni. Di fatto le Figure non sono altro, che il Linguaggio natural de gli Affetti. Se uno è addolorato, anche nel ragionamento ordinario fa delle Sclamazioni, rivol-Tomo I.  $\mathbf{D}\mathbf{d}$ ge

ge il parlare al Cielo, alle persone lontane, e defunte; accresce, o diminuisce gli oggetti; interroga; e formatento altre vive. e leggiadre Figure. Altrettanto alle volte può, anzi dee far l'Oratore, e chiunque scrive, se egli per cagion della Materia da lui trattata è mosso da qualche vigoroso Affetto. Che se la Materia non porta quello Affetto, o se lo Scrittore non ha da mostrar' Affetto (come accade all'Horico) won può il Prosarore ne pur egli adornar di Figure la sua Scrittura; altrimenti offenderà la Natura. ch' egli prese ad imitare, e si paleserà ignorante delle leggi della Prola. Nel che agevolmente s'intende l'errore d'alcuni Orazori. Istoricia e somiglianti Profatori, che a sangue freddo, croè quando la Materia non è affettuola, niano delle Apostrofi, delle I perboli, ed altre sorme proprie solamente di persone agirate da qualche gran movimento interno. Quel rivolgersi talvolta l'Orarore. senza precedente concitazion d'affecti , a parlar colle Virtù di qualche Santo, colle catene di qualche prigioniere, colle onde marine, co i venti, e simili aleri oggetti inanimati, è un costume inverissmile, ed è un delirio dell'ignoranza. Non intendono costoro

il genio della Prosa, e non sanno ben' imitar la Natura.

Ben più vasta giurisdizione, e maggior privilegio godono i Poeti; non già perch'essi non imitino la Natura, ma perche supponendosi sempre in toro o naturale, o soprannatural Furore, e commozion d'affetti, verisimilmente ancora possono parlar con più bizzarria, con maggior fasto di Figure, di parole, e di sensimenti. Ora noi siam qui per disaminure i principi di questa libertà, e di questa pompa Poetica. Diciamo persanto, che le ordinarie nostre parole, e frasi, i nouri comuni concetti, e sentimenzi sono un ritratto delle cose, ma un ritratto tale, che ordinariamente non suol sappresentare il vivo delle cose; e muovere l'alerui animo, come farebbe la maseria medesima. Di gran lunga maggior sensatione, e commozione sa in noi il veder co'nostri occhi l'orribile uccisione d'alcuno, che il solo intenderla dall'altrui voce, o leggerla descritta. Così maggior movimento nell'animo nostro si produrrà in mirando un bel giardino, un maestoso speccacolo, un mare infurlato, in effere presenti all'azione Eroica di qualche gran personaggio, in udire i lamenti, le minacce, le preghiere d'una persona veramente addolorara, sdegnata, e supplicante, che in leggere, o ascoltar la descrizione di tali cose. Giò su prima di noi osservato da Orazio nell'Arte Poetica. La ragione, perchè il ritratto non agguagli la forza dell'originale si è, perchè o non si rruovano talvolca parole, forme di dire, e pensieri ben'esprimenti quell' aggetto; o le stesse frasi, e parole, gli stessimenti, per esser

comuni, usati, e da noi più volte uditi, non ragionano vigorosa sensazione deutro di noi, non portuno vivezza, e novità. Perciò chi potesse giugnere a canto di commuovere gli animi, col solamente esprimere per mezzo delle parole gli oggetti, come se questi appunto si mirassero con gli occhi propri, ragion vuole, che da ciò nascesse un singolar diletto ne settori, o ne gli uditori, e che s'ummirasse l'Artifizio di chiunque sapesse con tanca sorza dipingere.

Ed appunto il Poeta è quegli, che più d'ogni altro aspira a tat gloria, e che può, e saol conseguirla, cagionando egli sovente o il medesimo, o quasi il medesimo effecto, e le stesse passioni, che le cose da lui rappresentate producrebbero in noi, se le mirassimo. con gli occhi del corpo. Anzi talora ei ne produce più, essendovi delle cose comuni, e triviali, che da noi rimirate non moverebbono diletto, e pure udite da' Poeti, lo muovono. Chiedera dunque taluno, come ciò se faccia dalla Poesia, e qual' Artifizio ella adoperi per otvener questa lode. Rispondiamo, che il Poeta sa risaltar le cole, e dà gran forza, vivezza, e leggiadria a i suoi ritratti, coll'ular parole firaordinarie, espressioni più poderole, e fiammeggianci, che non son le ordinarie della Prosa, e de ragionamenti civili, exoll'adoperar sentimenti vivacissimi, o loncani dall'uso comune. Alle cofe spirituali da egli corpo, alle inanimate attribuisce anima, e favetla. La prudenza, la superbia, il timore, la collera, i desider), e in una parela tutte le Virtà, i Vizi, gli Affetti, e mille altre cole ricevono da lui anima, o corpo. Quella novità di colori sensibili ci serifce, e commuove in maniera ben differente, che non fa l'ordinario ragionamento de gli nomini. Colle Iperboli, colle Traslazioni, colle vivissime fran, e sonanti parole, e con altre Figure, e maniere di rappresentare, ingrandisce il Poeta le cose; de fa più mobili, più terribili, più belle; o pur le diminuisce, e se fa più desormi, e ridicole di quel che la verità pura farebbe, affigchè quello ingrandimento, o quello abballamento giunga per quanto si può a partorir ne' letteri que'movimenti, che dall'oggetto dello realmente rimirato con gli occhi fi parcorirebbono in no i, e che non si possono dalle comuni, e veraci espressioni per l'ordinario in noi partorire. Imita in ciò il Poeta gli Scultori, che formano molto maggiori del naturale quelle flatue, che s'hanno a collocare in alco, acciocche poi alla vista di chi se mira da lungi comparifemo fatte secondo la foro natural grandezza.

E nel vero stimava Orazio, che un Poeta pervenuro ad empiere l'animo altrui di quella stessa paura, di quello sdegno, e dolore, che in noi risveglierebbono i satti veri, e a rappresentar si vivamente le cose, che sembri ad altrui d'averne presente la verità; stima-

va, dico, Orazio che questo Poeta dovesse generare non minor maraviglia de'Maghi, e de'ballerini sulla corda. Nè solamente intese del muovere gli affetti gagliardi. Si stende la sua sentenza a tutti gli altri movimenti, che naturalmente può in noi cagionare qualsissa oggetto, potendogli il Poeta tutti in noi produrre coll'Artifizio suo, allorche sa far sì vive, pellegrine, e splendide le copie. che agguaglino la forza degli originali. Ecco dunque la ragione. per cui si adopera da'Poeti, e per cui piace cotanto a noi altri il Lin. guaggio, o sia l'Elocuzione, e lo Stile della Poessa. Può eziandio aggiungersi: che l'Animo dell'uomo ha del grande, ed è fatto per la grandezza. Perlochè tutto ciò, che è sublime, e grande, e straordinario, gli apporta diletto. Così i pensieri sollevati, e non triviali, le Immagini maestose della Fantasia, gli armoniosi periodi. le Figure spiritose, la secondità, e ricchezza delle espressioni, per chè contengono un non so che di grande, lo dilettano forte. Per lo contrario le cose comuni, i sentimenti ordinari, le usate maniere di favellare, quali per lo più compongono la Prosa, non portando la livrea del grande, o con dispregio, o con poco diletto si mirano dall' Animo nostro, e ci fanno talora dormire. Non è dunque maraviglia, se la Poessa ci suol dilettare, e tener più svogliati, che non fa la Prosa. Nelle parole, nelle frasi, nelle Immagini, o ne' sentimenti, quella ha del pellegrino, del nuovo, del vivo, del nobile, del grande; e perciò s'accorda coll' inclinazione, che noi tutti abbiamo alla grandezza, e a tutto ciò, che è straordinario, e raro. A questo pregio non può giungere la Prosa con tanta sacilità, convenendole imitar più religiosamente l'ordinaria, e comune maniera di ragionare.

Resta, che con pochi esempi noi facciamo toccar con mano la verità di quanto s'è detto. Poco diletto si raccoglierebbe da un Prosatore, il qual-ci dicesse, che il Pè dope aver' accolto moltissimi siumi d'Italia, gonsio si scarica in mare. Dipingasi appresso la medessima cosa dal Poeta; le darà egli con Immagini Fantastiche, con espressioni poderose, e maniere di dire assai vive, una rara maessà, una non aspettata bellezza. Eccovi come ne parla il Tasso nel Can. 9.

Cost scendendo dal natio suo Monte Non empie umile il Pò l'angusta sponda; Ma sempre più, quanto è più lunge al fonte, Di nuove forze insuperbito abbonda. Sovra i rotti consini alza la fronte Di tauro, e vincitor d'intorno monda, E con più corna Adria respinge, e pare, Che guerra porti, e non tributo al Mare.

Non v'ha persona si rozza, che non senta, quanto maggior nobiltà, e vivezza s'è accresciuta dal Linguaggio, e Stile Poetico a questo ritratto, e quanto ora ci diletti in Versi ciò, che prima non ci movea punto in Prosa. Altrettanto avverrà, quando un Prosatore ci dica: che un giorno si porrà sine alle guerre, e alle dissordie, onde è cotanto anche oggidì turbata la Terra. Ma in prendendo le terribili, e vive espressioni di Virgilio, e avvivando la stessa cosa col Poetico Linguaggio, l'imprimerò nell'animo altrui con forza di lunga mano maggiore, che non si sarebbe fatto dall'espressione Prosaica. Dirò dunque:

Claudentur Belli portæ. Furor impius intus Sava sedens super arma, & centum vinetus abenis Post tergum nodis, fremet borridus ore cruento.

Poteva altresì la Prosa descrivere con qualche diletto de gli u ditori ciò, che accadde un giorno di vedere al Petrarca, cioè Laura da un'albero coperra con una pioggia di siori. Ma con grazia, e forza via più sensibile ci su dalla Fantasia del Poeta medesimo dipinta quella avventura nella Canz. 14. par. 1. Vaghissimi sono i suoi versi, ove la rappresenta, chiamandola azione dolcissima da ricordarsi.

Da' be' rami seendea
Dolce nella memoria
Una pioggia di sior soura il suo grembo:
Et ella si sedea
Umile in tanta gloria
Coverta già dell' amoroso nembo.
Qual sior cadea sul lembo,
Qual su le trecce bionde,
Cb' oro forbito, e perle
Eran quel di a vederle;
Qual si posava in terra, e qual sull' onde;
Qual con un vago errore
Girando parca dir: qui regua Amore.

Ecco dunque come la Fantasia, e talor l'Ingegno de'Poeti ritruovano, ed usano Immagini maravigliose, e gentili, o srasi, epiteti, e parole piene di maestà, di dolcezza, d'affetto, e non più
intese dal volgo, con cui spiegano bensì la stessa cosa, che può spiegarsi dalla Prosa, ma in modo straordinario, e nuovo. Non però
mai tanto si mirano queste sublimi, e vistose dipinture, quanto
nella Lirica. Ivi più che altrove è lecito, o necessario, incantar gli
uditori con questo pellegrino Stile, e rappresentar le cose o più
Tom. I.

grandi, o più leggiadre, ch'elle non sono, affinche l'accrescimento di questa magnificenza, e vaghezza ferendo con sorza l' animo de gli ascoltanti, li renda estatici, o almen saccia loro concepire gli oggetti con quella vivezza, che manca spesso a i modesti, e dimessi colori della Prosa. Radi sono sra gl'Italiani, che giungano ad uguagliare in tal pregio il Chiabrera; perciocchè egli col suo Stile reca sovente una maestà, o una grazia straordinaria a qualunque cosa è da lui trattata. Eccovi come egli descrive il principio d'una tempesta in Mare.

Allor obs l'Ocean, Regno de' venti,
Ama di far sue prove,
Da principio commove
Nel profondo un bollor, ch' appena il senti
Poi con onde frementi
Vien spumando sul lito,
Poi l'alte rupi rimugghiando ci bagna.
Alsine empie del Ciel l'erma campagna
Di rimbombo insinto.

Altrettanto fece Pindaro fra' Greci, ed Orazio fra' Latini. L'ultimo di questi, volendo augurar vita lunga ad Augusto, così gli dicea.

Serus in Calum redeas, dinque Letus intersis populo Quirini, Neve te nostris vitiis iniquum Ocyar aura

Tollat. Heic magnos potins triumphos,

Heic ames dici pater, atque Princeps;

Ne sinas Medos equitare innlies,

Te duce, Caelar.

Con queste parole, con queste fras, e sentenze, e con farci comprendere, come Augusto sia per essere un Nume, quando a lui piaccia, il Poeta ci porge un'Idea nobilissima del merito di Cesare. Altrove con Immagine maravigliosa ci sa intendere la grandezza dell'animo di Catone, dicendo

Et cuncta terrarum sabacia Prater atrocem animum Catonis.

E che non fece il nostro Perrarca? In mille luoghi sì mirabilmente dipinge i pregi della sua Donna, che ci riempie di stupore, e diletto. Che grande idea non concepiamo noi altri delle Virtà di Laura morta, o dell'affetto del Poeta, quando egli così cominoia un Sonetto:

L'alto, e nuovo miracol, che a' di nostri.

Apparve al Mondo, e star seco non volse;

Cbe

Che sol ne mostro'i Ciel, poi sel ritolse, Per adornarne i suoi stellanti chiostri.

Un somigliante sentimento su da lui replicato altrove, ed eziandio con maggior vaghezza.

> Pieno era il Mondo de' suo' onor persetti; Allor ebe Dio per adornarne il Cielo La si ritolse: e cosa era da lui.

Che se questi Lirici rappresentano un'oggetto nobile con tutta la sua sublimità, altri con somma vaghezza ci rappresentano i vaghi e gentili. Così il Marino, per esprimere il canto d'un' usignuolo la mattina per tempo, così savella:

L'infelice angellin, che sovra un faggiò Erasi desto a richiamare il giorno, E dolcissimamente in suo linguaggio Supplicava l'Aurora a far ritorno.

Per le quali cose appare, quanta sia la virtu dello Stil Poetico. e quanto ancora chi non possiede questa nuova, e mirabil forza di sentimenti, e frasi, possa dirsi lontano dalla persezione Poetica. Non può senza fallo meritar la gloria di singolar Poeta chi non sa dar questa pellegrina, vivace, e grand'aria alle cose; chi parla il Linguaggio Profaico in versi; chi usa le stesse Immagini, forme di dire, e parole, che userebbe la Prosa per vestir le materie. Perchè però non abusasse taluno questa mia sentenza. si vuol'osservare, che non ha sempre da essere lo stesso il Linguaggio, e lo Stil de' Poeti; ma dee giudiziosamente adattarsi al suggetto, e al genio diverso de' Poemi. Al suggetto Eroico, nobile, e sollevato, si richiede uno Stile, e Linguaggio maestoso, e sublime; al Morale un serio, e grave; al gentile un vago, e pieno d'Immagini, e frasi dilicate, florite, e gentili; al vile, basso, e ridicolo un somigliante Linguaggio, e Stile. In una maniera parlano i Comici, e i Satirici; in un'altra i Lirici. La Tragedia, e il Poema Eroico hanno ancor differenti colori di Stile. Ma di questo, cioè de gli Stili de Poeti si è per gli migliori Macstri dissusamente parlato. Con loro potrà configliarsi lo studioso Lettore, e massimamente col Tasso nel lib. 4. del Poema Eroico. A me basta d'accennare, che tutte queste differenti maniere di parlar Poetico debbono esser diyerse da quelle, che userebbe la Prosa in trattando lo stesso argomento, che ha preso il Poeta.

Qual benefizio adunque, nobiltà, e perfezione si rechi al Ragionamento dallo Stile Poetico, le conobbero assai bene i Prosatori, e perciò si diedero anch' esti ad usarlo ne' loro scritti. Ma ciò su un'uscire de' termini della loro giurisdizione, e un'oltraggiar D d 4

la natura della Prosa; nè è difficile il conoscere, quanto si disconvenga alle Storie, alle Orazioni, alle Pistole la favella Poetica. . Udiamo, come parli l'Autore d'un'Orazione fatta in lode di Girolamo Cornari per la presa di Castelnuovo. Al primo piede, sono le sue parole, che coll'insegne di Vittoria poneste nella Fortezza domata, e vinta, si scoffero per vergogna, e per rabbia nell'Urna le ceneri, e nell' Inferno l'anima di Solimano. Bestemmid il sangue sparsa dal suo Esercito, quando già un secolo ne venne egli alla conquista. e fi dolle, che le sue fatiche avessero servito di base alle vostre glorie; Ap. presso dice egli: Comparvero sull'alte mura mille insegne, in cui stava impresso il Leone Veneto, e la Croce Cristiana; corsero subito a baciar-. le l'aure di quei paesi, & a consecrarsi con toccarle. Queste Immagini figliuole della Fantasia sono riserbate dal buon Gusto al Linguaggio Poetico, disdicendo alla Prosa un tanto ardire. Il medesimo può dirsi ancora de' pensieri, che seguono. Sia fra di voi, Pastorelli, chi memore delle disavventure trascorse, e della fortuna presente, formi una rustica Canzone, che tramandata a' vostri posteri la cantino su i lidi del Mare, e la facciano sentire a i Venti liberati anch'essi dall'infame ministerio, che prestavano alle Vele Corsare. Eccovi il puro Linguaggio de' Poeti, e non potevasi dire di più in un Poema Pastorale. Sarebbesi ancora meglio usata in Versi, che in Prosa, l'Immagine seguente: Sciegliete gramai con sicurezza dal porto le Navi, o Nocchieri; e guardatevi solo dal Borca, o dall' Austro : sebivate gli scogli, e le secche ; nel nimanente voi siete sicuri. Fu adoperata questa medesima Immagine, ma in componimento più proprio, dal Sig. di Fontenelle. Dopo aver detto, che i vascelli del suo Re non temono più i nemici, soggiunge, che sopra il Mare non han più che il Mar da temere.

11s n'ont plus sur la Mer, que la Mer seule à craindre. Prima di lui aveva detto anche il Racine Sc. I. At. I. del Mitridate, che le Navi di quel Re non ebbero altri nemici, che i

venti, e l'acque.

N'eurent plus d'Ennemis que les Vents, & les Eaux :
Per questa sola cagione stimo io, che non sia molto da lodarsi quella Immagine, con cui Velleio Patercolo nel lib. 2. delle sue Storie ci descrive la sventura di Mario, che dal colmo d'una straordinaria sortuna passò a vivere meschinamente fra le rovine di Cartagine. Cursum, dice egli, in Africam direxis, inopemque vitam in

tugurie ruinanum Carthaginensium toleravit. Quum Marius aspiciens Carthaginem, illa intuens Marium, alter alteri possent esse solatio. Che Mario in rimitar Cartagine rovinata, Cartagine in contem-

plar

plar Mario ridotto a si misero stato, l'un l'altro potessero consolarsi, è una Immagine della Fantasia, viva, e bellissima, non troppo ricercata, nè rassinata, come ne sospetta l'Autor della Maniera di ben pensare. Ma questa si conveniva ad un Poeta, non ad uno Storico, le cui Immagini, e Rissessimo debbono partorissi dalla maturità dell'Intelletto, non da i deliri tuttochè lodevosi della Fantasia.

Un simile difetto potrà pure osservarsi nel Voiture, cioè in uno Scrittore, che per la sua gran naturalezza in Prosa ha meritato gli encomi spezialmente del P. Bouhours nel citato Libro. Descrive questi un delizioso luogo della Spagna, e dice: Che il Sole, il quale verso quella contrada passa a dormir nell' Oceano, e vi si fa veder più bello, che in ogni altro luogo del Mondo, era allora vicino a nasconderst in quelle nubi d'oxo, e d'azzurro, nelle quali egli s'inviluppa, quando va a visitar le Ninse del Mare. Segue a dire, che il medesimo Sole non avendo in tutto quel giorno veduto nulla di sì bello, come Zelida, parve, che per mirarla più lungo tempo, dimostrasse men fretta di cader dentro l'onde del Marese che gittò cotanto oro sopra le foglie de gir alberi, e sopra l'acque del Fiume, che sembra. va, che i suoi raggi tornassero ad accendersi per continuare il giorno in grazia di sì bella Principessa, circondandola in tal guisa, e accordandosi tanto col rimanente della sua bellezza, che si poteva dubitare, se que'raggi erano quei del Sole, o quei di Zelida. Lo non so, se un Poeta possa user Linguaggio più ardito di questo, e forse ci sarà taluno, che non oserà cotanto nè pure in versi. Il medesimo Autore dopo aver detto con un bel concetto di contrapposto, che in quel Paradiso Zelida passava il suo Inferno; c'étoit en ce Paradis, que Zelide faisoit son Enfer, soggiunge, che si sarebbe potuto dire, che le Acque, i Fiori, le Piante erano divenute sì belle per la presenza di quella Principessa. L'on eut dit, que les Eaux, les Fleurs, & les Plantes s'êtoient embellies par sa presence. Altre Immagini Poetiche, Iperboliche, ed Affettate si possono leggere in quel Libro. Ma nelto Stile de' Prosatori è necessaria maggior modestia, e det la Fantasia mordere il freno. Saranno talora nobili, e vaghe le Immagini, che s'adoperano in Prosa: ma perciocche avranno il colore Poetico, a lei disconverranno, come le vesti bizzarre, e giovenili 'ad una persona d'età matura posta in grave Ministerio. Bella Immagine è quella, che usa il Tesauro nel lib. 20. della Filos. Mor. one dopo aver narrato, che Rutilio richiesto da Scauro suo grande amico di una cosa ingiusta negò di farla, dice queste parole: E quivi sinì l'Amicizia. Amore spez-2d l'arco, timorzò la face. Ma più acconciamente in vera, che in

Prosa, poteva aver luogo sì fatta Immagine. Sarà dunque di mefliere, che collo studio de più famosi Prosatori, e Poeti s'intenda bene, qual differenza passi fra questi due Linguaggi, assinche la Giurisdizione de gli uni non sia turbata da gli altri, e i versi non abbiano odor di Prosa, nè la Prosa porti la livrea de versi.

Finalmente un'altro eccesso ci è, da cui debbono guardarsi i prudenti, ed è quello del parlare in versi un Linguaggio più che Poetico. Veggendo alcuni, quanto sia lodevole in Poesia l'allontanarsi dallo Stile del volgo, e il dar maestà, leggiadria, e novità a i pensieri, s'alzano cotanto, the divengono turgidi, gonsi, e disordinati. Non sanno essi nominare una cosa senza Metasora, e talora senza Metasore ardite, e Iperboli smoderate, dal qual vizio non è esente qualche moderno, anche rinomato. Credono disetto tanto il concepire un pensiero, che poesse cadere in mente ad un'altro, quanto il vestirlo con ornamenti naturali, e con frase pudica. Quindi s'alzano sulle peune, e spronano si sbardellatamente il povero Pegaso verso le Stelle, che perdono di vista la Terra. Un non so qual Poeta, per descrivere il lusso de gli antichi Romani, sa parlare la sua Musa in tal modo;

(a) Alzo Latino orgoglio

Mille rupi svenate, allor che cinse Con alloro guerriero Auguste fronti. Sudò quel Campidoglio Sotto boschi di palme; e vi costrinse In ricche schegge a sminuzzatsi i Monti. I Policleti, i Bronti Si stempraro in sudore, e ser vedere Spopolate in un di cento miniere.

Ne più famosi Mari,
Per dare al Tebro una spolpata rape,
Si videre anelar flanche l'antenue.
Sotto fabbrili acciari
D'Affrica si squarciar l'urne più cupe,
E i vid habbril Din mism le nome.

E i più barbari Pin miser le penne; E sì chiaro divenne

L'alto splender de vincitori Erei, Cb'un Monde s'accecè ne lampi suei.

Ma con ardite Getre Chi m'ha tratto a fuegliar fin nelle tombe Di decrepiti Luffi idee cannte è &c.

(a) Alzo Latino orgoglio Mille rupi fuenate ec.) Qui il può dire di questo Poeta, più che Petronio non disse d'Eumolpo: loqui Poetice 
Con

Con somigliante modestia di Stile continua questo Poeta la sua Canzone. È certo egli ha superato di molto in così fatta maniera di parlare i primi quattro versi d'un Sonetto, samoso più per la liberalità d'un gran Re, che per la fua bellezza, cioè:

Sudate, e foebi, a preparar metalli &c.
Nè contento quel Poeta d'imitar l'Achillini, rubò pure come una preziosa gemma ad un per altro valentissimo Poeta quel concetto, ove del Monte Ismaro si favella in tal guisa:

Già da spessa bipenne

Cen suo sinper l'Ismaro tronco impara A mester l'alc, & a volar per l'onde :

Ma queste sì stravaganti Iperboli, e Traslazioni sformate, son tanto sconvenevoli alla perfetta Poesia, quanto a gli uomini veramente valorosi il Linguaggio del Capitano Spavento. Non portando Immagini sì strane, ed ardite alcun fondamento di Verità. o di Verisimiglianza si nell'Intelletto, come nella Fantasia, son vedute di mal'occhio da i laggi, e sconciamente imitano la Natura. Anche da i Dipintori si dec imitare, e persezionar la Natura: ma se un di costoro credendosi di dare una maravigliosa Idea d'una fiera tempella, rappresentasse le onde, che giungessero al Cielo, e gli Dei, che o fuggissero per paura, o sorprefi notassero per salvarsi, egli ci moverebbe Araordinariamente a ridere. Così quel Poeta, che va cercando di far nascere lo stupore nel cuor de' suoi Uditori, erra non poco, amplificando e travestendo si smoderatamente le cole, che perdano affatto i lineamenti della Natura. Saggiamente pare alla Fantalia de'Poeti, che le Navi condotte da favorevol vento volino per lo Mare, sì per la figura de'remi, e sì per la velocità del corso. S'io per dipartirmi ancor più dall'uso volgare, e per sar divenire più maravigliosa questa immagine dirò che le Navi ban l'ali, comincerò ad allontanarmi alquanto dalla Natura. Che se di ciò non contento, in vece di nominar le Navi, io dirò: è Pini, e gli Abeti ban l'ali, molto più mi scotterò dalla Nasura. E se finalmente in vece di dir che i Pini, e gli Abeti han l'ali, dirò che lo stesso Monte Ismare (da cui questi alberi si suppongono presi per fabbricarne le Navi) troncato dalle scuri impara con suo supore

A metter l'ele, & a volar per l'ende; io perderò affatto di vista la Natura, non conservandosi più alcun vestigio di Vero, o di Verissmile in questo Monte, che vola per l'onde. Ci sono i suoi termini, infino a'quali può sodevolmente giugnere l'ardir glorioso della Fantasia senza precipitare. Di là da questi termini van coloro, che secondo l'osservazion di Longino facendosi a credere d'esser presi dal vero Puror Poetico, mettonsi a dir cose grandi, e strepitose, che però tali non sono, ma fanciullaggini, e bagattelle. Noi naturalmente in ogni cosa desideriamo, e cerchiamo il Subsime, e perciò (soggiunge il medesimo Autore) di leggieri cadiam nell'eccesso, e nella gonsiezza.

## CAP. XV.

Division dello Stile in Maturo, e Fiorito. Lor partigiani, ed origine. Bellezze del primo non facili a scoprirsi. Bellezze del secondo permesse a' giovani. Artisizio ascoso, e scoperto. Sentimenti sinissimi di Virgilio. Paragon de i due Stili, e disetti dell' Acuto. Stile de' Poeti Bucolici. Sentenza troppo severa del Fontenelle.

Bbiamo altrove alla sfuggita accennato, ora dobbiamo più ampiamente ravvisare la division dello Stile in due spe-J zie, come quella, che riputiamo assai utile a i meno esperti delle materie Poetiche. Altro è dunque lo Stil Maturo, ed altro lo Stil Fiorito. Il primo è Stile d'Autunno, il secondo di Brima. vera. Questo ha del focoso, del giovenile, del piccante; quello ha del temperato, del vitile, ed e più naturale. Dipinge lo Stil Fiorito le azioni, i costumi, le cose con acutezza di pensieri, con vivacità di riflessioni, di sentenze, e riftringendo in poche parole i sentimenti, a prima vista ferisce colla sua pompa, e col suo lume l'Intelletto altrui, scoptendo assaichiaramente l'Arte. Non ha lo Stil Maturo tanto splendore nella sua superfizie; ma è pieno di buon sugo, ha più sodezza, usa le parole convenevoli al suggetto, e quantunque o più, o non men dell'altro, abbondi di studio, e d'Arte, pure meno lo scuopre. Perciò il primo Stile, perchè a guisa de'Fiori immantenente ferisce colla sua vaghezza gli occhi nostri, si vuol da noi chiamare Fiorito; edimandiam Maturo il secondo, perchè per ben conoscerne la perfezione, convien col gusto dell'Intelletto penetrar nel suo interno: il che similmente avviene per giudicar della bontà de'Frutti. Ora questi due Stili, fra loro affai diversi, quasi in ogni tempo hanno avuto i suoi partigiani, e adoratori. Anzi s'è per dir così mantenuta mai sempre una guerra d'opinioni, attribuendo alcuni il primato allo Stile, che più lor piace, e poco stimando, o più tosto condannando l'altro, che ha la disavventura di lor dispiacere. Chi si pasce della quintessenza di Tacito, e' de'pensieri spiritosi del giovane Plinio, desidera in Livio, e in Cicerone men quantità di paro-

le, maggior novità, e acutezza di sentimenti. Per lo contrario a i divori di Tullio sembra, che Plinio in vece di migliorar con ornamenti veri la Natura, più tosto la imbelletti, onde le ne avvenga più facilmente vituperio, che onore. Avendo io dalla villa, sono alcuni anni, pregato il Maggi, che correggesse, anzi se uopo il richiedeva, interamente cangiasse una mia Scrittura Latina, gli scrissi fra l'altre queste parole; Misce Tullianum robur Plis niana amenitati. Ma egli con grande efficacia si studiò di farmi capire, che più propria di Cicerone, che di Plinio, era l'amenità, e sosteneva che Tullio non ha eguale, non che superiore in qualsivoglia Virtù dell'Orazione. Similmente ciò accade verso i Poeti, ed è talor giunta ad un ridicolo eccesso questa guerra d'opinioni. Io dirò solo, che nel secolo sedicesimo Andrea Navagero valente Letterato, adunati ogni anno nel giorno della sua nascita gli amici suoi, faceva loro un solenne banchetto, e dopo la mensa in un rogo a tal fine apprestato bruciava tutti i libri di Marziale, ch'egli avea potuto raccogliere in un'anno, e in abbruciandoli dicea di fare un sagrifizio alle Muse, come narra il Giovio ne gli Elogi. E cagione di ciò era lo smoderato affetto, ch'egli portava al puro Stil di Catullo, (a) al quale sofferir non potea che da tante persone s'anteponessero gli studiati concetti di Marziale.

Ora è da sapersi, che l'Eloquenza, e la Poessa ne' lor principi usavano una grande semplicità di pensieri, e poco si scostavano dal comune, e natural Linguaggio de gli nomini. Que'medesimi sentimenti, che per l'ordinario nascono in mente al popolo, gli stessi componeano la Prosa, e comparivano legari in versi, con forma rozza bensì, ma con una dilettevole naturalezza. Crebbe dappoi a poco a poco lo studio, e cominciarono gl'Intelletti più nobili a conoscere, che molta novità non porgeva la Poesia, col solamente contentarsi delle cose triviali. Si diedero perciò a cantare quelle azioni, ad usar que'sentimenti, che la Natura perfetta suol talora fare, e concepire; o dovrebbe, e potrebbe fare, operando persettamente: il che porta con seco novità, e perciò ancor maraviglia, e diletto. Così lo studio loro fu d'espor cotali bellezze della Natura, mà con iltile ancor naturale, adeguando però con esso gli argomenti, cioè comparendo sublimi ne grandi, e leggiadri ne' bassi. Nè pur si contentarono di questo alcuni ambi-

<sup>(</sup>a) Il Mureto nomo d'elegantissimo ingegno era tanto innamorato della aurea purità e semplicità di Catullo, che giugne a chiamare bussoge Marziale, nella sua Prefazione a Catulso, e afferma, che, se dovesse lasciase d'imitar Virgie sio, vo rebbe anzi essere simile a Ennio, o a Furio, che a Lucano, quantunque erudito Poeta, ma gonsio, e non naturale.

zioli Ingegni; imperciocche maggiormente cercando la novità, e veggendo, che il medesimo popolo, quantunque ignorante, gusta assai le rittessioni acute, i motti ingegnosi, e il fale, introdussero ne'lor componimenti sì satto Stile, eavvenne loro in satti di piacere affaissimo. Insino a' tempi di Tiberio lo Stil Maturo su in somma riputazione, essendo in que tempi la Repubblica Romana provveduta d'Ingegni sodi, e severi. Ma essendo mancari a Roma i Ciceroni, i Livi, i Catulli, gli Orazi, i Virgifi, reliquie della maefià, e libertà Latina, fiorirono di poi altri amenifimi, e sobusti Scrittori, ma non severi al par de loro maggiori, avendo l'ozio, e la fervità alquanto effemminati gl' Ingegni, e molto più i costumi. Non errero in dicendo, che questa mutazion di stile ebbe origine da i Declamatori, il Regno de quali propriamente fi piantò ne tempi di Tiberio, poiche Quintiliano nel lib. 2. cap. 11. ne fa testimonianza con tali parole: Inter precipaas, que corrumperent eloquentiam, cauffas licentia, atque inscitia Declamatorum suit. Cicerone anch' egli s'era esercitato in questi finci aringhi; ma perchè altora l'ombre di tali zusse corrispondevano alle vere battaglie del Foro, non si perdè punto a' suoi giorni la gravità, e nobiltà dello Stil Maturo. Ridottali poi la miglior parte de gli Eloquenti all'ezio, e al privato escreizio di declamar nelle Scuole, qui l'Ingegno ruppe la briglia, e ne' finti argomenti fi diede perdutamente a paoneggiare, e a palelar la fun acutezza. Tralignò dunque a poco a poco l'utilissima derte di declamare in una sfrenata libertà d'acute dicerie, in adornar bagattelle, o in sottilizzar di soverchione' maestoss suggesti. Il gusto di tal sorta di gente, e l' acutezza de loro studiati persiteri su da Poeti eriandio ammessa in Parnaso. Che Ovidio stesso intendesse moteo a declamar nelle Scnole, e lo tellimonia Seneca il veschio, e ne abbiamo la pruova in quelle due Orazioni d'Aince, e d'Ulisse, che leggonfi nelle Metamorfoli, ed altro non sone, the due nobili Declamazioni, in cui Seneca notò ancora qualche sentimento rubato di peso a Latrone Declamator famolo. Quindi lo Stile de Poeti, e d'altri Scrittori vivuti dopo Ovidio, agevolmente si conosce ripieno di quelle ingegnole, e tatora troppo studiare ristessioni de i Declamatori. Veggansi le Opere di Velleio, di Tucito, di Marziale, di Lucano, di Stazio, di Seneca, e d'altri.

Ma non si di leggieri possono, o sogliono tutti scoprire, e gustar le bellezze dello Stil Maturo; e per contrario quelle dello Stil Fiorito, ed Acuto apevolmente si fanno conoscere. Perciò endinariamente i dotati di mezzana setteratura, e di mediocre singegno (e costoro sono moltissimi) amano solamente il secondo Stile, dispere-

pregiano, ovvero non affaporano l'altro. Cercano esti delle Acutezze, de gli spiritosi Concetti in Cicerone, in Virgilio, in Omero, in Demostene, e non trovandone, pare alla lor corta vista. che questi sieno Scrittori mezzo ignoranti, più dalla fama adulatrice, che dal merito incoronati d'alloro. Sermo reffus, dicea Quintiliano nel cap. 5. lib. 2. & secundum naturam enunciasus, nibil habere er ingenio videtur. Ma gl'Intelletti sublimi, e gli nomini di esqui-Gen letteratura (e questi non sono parecchi) i quali son forniti di ottimo susto, e discernimento per le bellezze d'ambedue gli Stili, sanno ugualmente gustare il buon sapore dell'uno e dell'altro. lo non ho la fortuna d'effere nel numero di questi ultimi : tuttavia posso dire di me, che ne'miei verdi anni mai non seppi comprendere il bello d'Omero, e di Virgilio, avvegnachè interamente leggeffi il primo, e il fecondo continuamente mi fosse spiegato, e ne mettelli alcuni libri alla memoria. Lucano bensì, Claudiano. Marziale, Seneca il Tragico, le Declamazioni attribuite a Quinziliano, erano le mie delizie. Lo flosso m'avvenne in leggendo le Rime del Petrarca; anzi quel gran Poeta mi parre allora cotanto secco, ruvido, e scipito, che più d'una fiata me lo gittai di mano. Gli anni poscia, e con loro qualche maggior'apertura d'Ingegno m' hanno ancora aperti gli occhi; onde ora in que'famoli Autori truovo quel Bello, che prima io non aggiungeva a discernere. Credo pure, che la medelima disavventura tutto giorno accada a' giovanetti, e a coloro similmente, che continuano ad esser giovani ne gli anni maturi.

La cagione di questo differente Gusto nasce dalla robustezza, o dalla fievolezza del Giudizio. Essendo necessario il Giudizio nostro per ravvilar quel d'altri, per penetrere nelle interne, e poco vivaci bellezze dello Stil Maturo, non è maravigla, se i giorani per lo più deboli di Giudizio poco di lui si dilexino. L'Ingegno benal è Virtu propria ancor de giovani, e perciò cominciano esti per tempo ad assaporare lo Stil Fiorito, perchè l'Artifizio, e l' Ingegno del Poeta palesemente in esso campeggia. Ma dappoiché l'età maggiore, gli studi, e il saggio Maestro avranno introdotto nella mente de non più giovani il vero Lume, il buon Giudizio, e la diritta Ragione : allora l'Ingegno suol cedere al Giudizio, e cominciali nello Stil Maturo a distinguere il Bello, l'Artifizio, e 1' Ingegno dianzi non osservato. Il perchè non so riprovare il eqstume de' Maestri, che per l'ordinario inspirano sulle prime a' giovanetti l'amor de' Fiori, e de' Concetti vivi, permettendo loro una spiritosa abbondanza d'ingegnosi, e bizzarri ornamenti, giu-· sta il presetto di Cicerone, che così scrive nel 2. dell'Orat. Vo-

lo se efferat in adolescente fœunditas. Più si conviene a quell'età 12 eccedere, che il mancare di spirito, poichè (siccome poscia aggiunse Quinciliano) facile remedium est abertatis; sterilia nullo labore vincuntur. Nulladimeno parmi non solo utile, ma necessario il far loro almen sapere per tempo, che sono maggiori le Virtù dello Stil Maturo; e che se allora non le comprendono, il disetto è solamente di loro. Dovrà pure a'giovani raccomandarsi, che se durera in essi il talento Poetico, farà di mestiere lo scegliere in età più robusta qualche valente discernitor del buon Gusto o vivo naturalmente. o vivo ne'libri, che serva loro di guida nel cammino migliore. Altrimenti le si reggeranno col solo filo, che su loro dato ne gli anni acerbi, o si atterranno alla scorta fallace di qualche condottiere ignorante, certo è, che non aggiungeranno giammai alla verace gloria. Più ancora d'ogni altra cosa dovran guardarsi i Maestri de'giovani di troppo lodar loro que' Contrapposti, quelle Arguzie, e bagattelle, di cui più abbasso riproveremo l'uso: poichè ciò è un trencar loro l'ali, e un'ammaliar, per così dire, l'ingegno ancor tenero de'figliuoli, i quali credendo di sapere il meglio dell'Arce, perchè sanno lavorar qualche fredda Anticesi, ed Equivoco sforzato, non pensano più a staccarsi dall'infelice vischio, ove son caduti sul principio de' loro passi.

E poiche nella differenza dell' Artifizio abbiam fatta consistere ancor la differenza de i due Stili, bisogna espor questo punto. Diciamo percanto, che due Artifizi possono usarsi dall'Ingegno poetico nel lavorar la Materia, l'uno ascoso, e l'altro scoperto. Il primo è proprio dello Stil Maturo, e il secondo è del Fiorito. Se si porrà mente a i pensieri, alle Immagini, che usano gli Autori del primo Stile, si scorgerà, che appaiono tutti naturali, dotati d'un lume, e ornamento non già pomposo, ma semplice, e puro, lavorati senza fatica, e nati da per se nell'argomento. Non seriscono esti con gran vivacità di colori, ma dilettano colla loro beltà, espressa da un modesto, e dilicatissimo Artifizio. All'incontro il secondo Artifizio da noi chiamato scoperto, dice le cose medesime. che lo Stil Maturo, ma con sì vivi colori, con tal brevità, sottigliezza, e quintessenza, che di primo lancio investe, sollecita, e ferisce gli ascoltanti, e lettori. La forma acuta, con cui nello Stil Fiorito si vestono i sentimenti, stringendosi per lo più il sugo loro in poche spiritose, e piccanti parole, è così palesemente studiata, che ancora i men penetranti ne son colpiti, e lusingati a prima giunta. Questi sentimenti, renduti maravigliosi dall'Artifizio scoperto, sogliono appellarsi Acutezze, e Concetti, ed ebbero nome di Sentenze, e Lumi appresso gli antichi Rettorici. Di tali Sen-

tenze appunto parlò Quintiliano nel lib 12. cap. 10. dicendo, che feriunt animum. & uno ichn frequenter impellunt, & ipfa brevitate magis berent, & distione persuadent. Enel lib. 8 cap 5 affermo, che poco furono ufate da gli antichi, e che a' fuoi tempi fmoderatamente se n'empievano le Orazioni. Consuctudo jam tennit, ut Lumina, pracipueque in clausulis posita, Sentontias vocaremus, qua minus crebra apud antiquos nostris temporibus modo carent. Quindi Stil concettoso s'è poscie appellato il Fiorito, in cui son frequenti questi Concerti, queste Acutezze, e dove si fa apertamente sentire lo studio, e l'Arcifizio usato dallo Scrittore.

Ma l'Artifizio ascoso adoperato dalla modestia dello Stil Matriso, comechè sì poco apparente, pure presso a'migliori è in riputa. zione di maggior finezza, sì perchè tende principalmente a scoprire il maraviglioso della Materia, esì perchè ha la virtù di celar se Resso; laddove l'altro a nulla più intende, che a discoprir se stesso, e l'acuto lingegno di chi favella. Il perchè sembra a i poco Intendenti, che ne' pensieri dello Stil Maturo non vi sia mol-

to Artifizio, non s'accorgendo, ch'ivi

L' Arte, che tutto fa, malla fo scopre.

Mirando esti le parole proprie, le Rissessioni, e i Lumi naturali, il puro legamento, e la semplice espression delle cose, fansi confidentemente a credere, che non ci sia d'uopo di grande studio per comporre in tal guifa, e più d'uno s'immagina, ch'egli farebbe altrettanto. Ma alla pruova si troverebbono costoro ben confusi : e forse disingannati confesserebbono con Cicerone: id esse aptimum, quod quum su facile credideris consequi imitatione, non possis. Da poco intendimento perciò, e da non comprendere l'Artifizio ascoso, nasee questa opinione, e prosunzion di certuni. Altra Idea del Bello, del Sublime, del Maraviglioso non portano esti, se non che tale sra solumente ciò, che mostra una palese acutezza d'Ingegno, e sudio evidente dello Scrittore. Ma chi è provveduto di Gusto più fino, slima più quest'Arte sì modesta, e coperta, da cui si dipinge il Vero della Natura col suo proprio lume, e senza fasso (non dico di Linguaggio, ma d'acutezza) che l'ambiziosa fatica. e sottigliezza dell'altrui Ingegno. Soleva dire il Maggi, che fa fa. mosa statua di S. Barcolomeo scorcicato, la quale nel Duomo di Milano si conserva con questa ingegnosa iscrizione socto:

Non me Praxiteles, sed Marcus sinzit Agratus, mostra più favica; ma che le statue del Fontana conservate nella Chiesa della Vergine presso a S. Celso mostrano più naturalezza, o sono più da pregiarsi.

Di facto si prenda un sentimento di Virglio, e si consideri al-Tomo I.

quanco. Narra egli divinamente più che in akto luogo nel 4 della Georg. le avventure d'Aristeo, e la calata d'Orseo all'Inserno per riaver la moglie Euridice. Gonoedutagli questa in premio della dolcissima sua melodia, ma colla condizione, ch'egli non si volgesse indietro a mirarla, dice il Poeta, che Orseo già se me ternava con esso lei su nel Mondo, e appresso così canta:

Quam subita incantum dementia copit amantem, Ignoscoda quidem, scirent si ignoscen, Manes. Restitit, Eurydicemque suam jam ince sab ipsa Immemor, ben, victusque naimi respects.

Qui nulla ciè di fristante, nè faran degni questi sentimenti nel tribunal di taluno d'essere chiamati Goncetti, perchè l'Artifizio non gli ha maneggiati con acutezza, le parele son naturali, e semplici, e pune son l'espressoni. Maravigliosa contuttociò è la dilicatezza dell'Artifizio, con cui son lavorati; nè questa può connoscersi da tutti, benthè tutti possano sentime gli esserti. Imperciocchè a chi ben'intende il Latino Idioma poteva egli mai con più tenerazza rappresentarsi il costume, l'asserto, l'error d'Orso, come con queste parale: Immemor, den, vistasque mini respezit è Mirabile altrest, e piena d'asserto è quell'inaspertata ristessone so pra la pazzia dell'intento Amance, chiamandola degna di perdono, se gli Dei Infernali sapessero punco perdonare.

Ignoferada quidom, feirent fi ignofeere Mones.

Di somiglianti beliezze, poce de gl'Intelletti o mezzani, o intliperti consivinte, fon ricchi i Poemi di Virgilio, ove più, ove meno, lecondo la qualità della Maseria. Il folo Vero della Natura polto dal Poeta nel suo lume naturale con dilicatifismo Artifizio, è quello she gagliardamence si dilesta, ci capifos, e fa confellarci, che il Poeta è nello flesso compo ingegnosissimo, quando egli più si dudia di celare il proprio lugegno, essendo aree ben più malagerole, e perciò più mirabile, e più degna di lode, il dare a vedere, she l'opera arcifiziosa sia fatta senz'arre. Con altro giro di parole, to pur con qualche piccatte Concesto avrebbe taluno potuto eferimere-l'avventura d'Orfeo: ma non gli farebbe venuso fatto con tutta l'ambigiosa mostra del suo acute logegno di toccere il cuor de'lettori pon quella penerzeza, con cui ferilcono le parole del Lasino Porta. Così parimente con più acatezza forle, ma non più brevemente, e maestosamente, avvebbe caluno descritte la segrata dipersenza de Baroni di Tiso alla volta di Certagine, per quivi fondare nu muovo Reguo colta frerta di Didone. Ma Virgilio con tre sole parole sa un'offernazione mirabile, the però sale non patrà a gi' legegni minori, con disc:

Dux femine facti.

Ed è similmente mirabile, ma senza pompa, la descrizion di Troia distrutta, quando egli dice:

Bt campos, ubi Troia fult.

Non poteva das si un'Idea più grande, e maestosa, benchè si breve, di quella rovinata Città. E a me sembrà ancor più bello quesso sentimento, qualora il paragono con quello del Sig. Racine, descrivente nell'At. I. Sc. a. dell'Andromaca l'oggesto medesimo con più parole, e minor sorza. Dice quivi Pirro, ch'egli pensa, qual sosse una volta, e quale al presente era il destino di Troia mosto prima distrutta. E dopo avere immaginato l'antico splendore d'essa, parla dello stato presente con tali parole:

Je ne voy que des Tours, que la cendre a convertes, Un fleuve teint de sang, des campagnes desertes &c.

Lo non miro, che delle Torri coperte di cenere, un finme tinto di sangue, e campagne deserte &c. Non fa egli concepire abbastanza la gran disavventura di Trois col nominar le Torri coperte di cemere, le quali o erano cuttavia in piedi, come suonano le parole, e san credere, che Trois tutta non fosse abbattuta ; o erano atterrate, e si dovean chiamare, non Torri, ma almeno un monte di sassi. Benche meglio ancora sarebbe stato il tacere assatto questa osservazione, e imitare in qualche guisa l'Epico Latino, da cui, mentre ci si rapprefenta il campo folo, dotte fu una volta Troia, intendiamo vivamente la sua terribile rovina. Dalle quali osservazioni possiamo in qualche guisa raccogliere i pregi, e le virtù dell'Artifizio ascoso. ranto più stimabile, quanto più elso fugge la pompa, studiandoss di far comparire più la natural bellezza della Materia, che la fatica, e lo fludio dell'Ingegno. Chi ha la ventura d'aver'in mente l' Idea perfetta, e dilicata del Bello naturale, non sofamente conosce la persezion di questo Arcifizio, ma nella pratica eziandio non ha bisogno di ricorrer sempre all' Artifizio pomposo dell'Ingegno. acciocche l'acutezza supplisca al disetto della Materia.

Mia intenzione però non è di condannare lo Stil Fiorito; nè da lui no finqui diffinte il Maturo, quasichè non possano ambedue infieme accoppiars, e non sieno talvolta accoppiari. Dico adunque, che con lode si possono collegare inseme le bellezze d'ambedue quessii nobili Stili, e che gli Autori partigiani del Maturo non isdegnamo qualche volta di condire i lor componimenti col sapore dell'alerro, chi più, chi meno Certo nel Petrarca, e più nel Tasso si veggiono leggiadramente sposati e il Fiorito, e il Maturo. Ma quando moi commendiam questa lega, intendiamo sempre, che il Piorito sia con temperanza usato, e comparisca modesto non solo nella

quantità, ma ancora nella qualità. Que'concetti, che sono sfacciatamente acuti, e mostrano apertissimamente la pompa, e il sudor dell' Ingegno, saran lodevoli in composizioni giovenili, ma non in quelli di gente matura. Oltre a ciò alcune Poesse più, e altre meno, soffrono la vaghezza, e vivacità de' colori. E nelle stelse Poesse alcuna parce più, e alcuna meno dà luogo a gli spiritosi ornamenti, ed Artifizi dello Stil Fiorito. Ci sono delle Riflessioni. come si è dichiarato altrove, ingegnose, e acute, ma nello stesse tempo modestissime; e di queste sole crediamo, che posse con sobrietà spruzzarsi lo Stil Maturo. Altrimenti miglior consiglio fia l' attenersi unicamente a quell'ultimo Stile, come quello, ch'è pià virile, ed internamente più prezioso, che l'altro. Può bene le Stil Fiorito mostrare una maggior superfizie di belià, che più ferisca gli occhi, eular profumi piccanti, exole, e gigli; ma dirò con Quintiliano nel lib. 6. cap. 4. An ego fundum cultiorem putem, in quo mibi quis oftenderit lilia, wolas, & amanos fontes surgentes, quam ubi plena meffis, aut graves fructu vites erunt? Sterilem platanum, tonsasve myrtos, quam maritam ulmum, uberesque oleas praeptaverim? Dal buon Gusto civile più si stima un giovane con abiti ricchi sì, ma convenevoli, e con somma proprietà secondo la sua condizione vestito, che un' altro, carico di troppo studiati orgamenti; perchè il primo si contiene fra i termini del Bello proprio della sua Natura, e il lecondo ingegnandosi di comparir'avvenente a forza d'Arte, s'avvicina di leggieri ad un'estremo, cioè all'Affettazione, vizio più d'ogni altro mal sofferto da tutti.

Dirò angora più avanti. Lo Sule Acuto, ed Ingegnofo, quando non bacon parsimonia ulato, agevolmente flanca l'Intelletto dell'uditore, o lettore; laddove il Maturo non fazia, nè stanca giammai col suo buon sugo. E la ragione di ciò mi par quetta. Le spelle Metafore, le Allegorie affoliate, il dire una cosa per farme intendere un'altra, il ristringere i sentimenti in un piccante estratto, e compendio, e altri fimili ornamenti dell'Artifizio scoperto, e dello Stil Fiorito, essendo lontani dalla comune, e netural' espression delle cose, per lo più non si nossono intendere senza qualche fatica dell'intelletto, che ha da igombrare quelle artificiole tenebre, se ne vuol discernere il proprio, e il vero. Ci è cara bensì questa fatica, rallegrandoci con esso noi per essere peneirati nel proprio seuso di que'Concetti; ma però questa fatica dilettevole è sempre fatica. Ov'ella abbia da esser frequente, e continuata, divien greve all'Intelletto, pella guisa stessa che a i corpe la fatica moderata piace, e giova; imoderata, e continua, nuoce, e dispiace. Lo Stil Maturo per lo contrario dipingendo le bellezza della Natura, trattando la Materia senza tante acutezze, e usando con temperanza gl'ingegnosi veli, non affatica giammai di soverchio le nostre menti. Il cibo, ch'esso ci porge, è naturale, onde soavemente passa in nutrimento; ma le acutezze dell'altro Stile sono spiritosi estratti, e quintessenze, che ben tosto opprimono il gusto, e la salute.

Aggiungerò finalmente, che lo Stil piccante non è molte volte Verifimile, e convienwalerst del Maturo, come quello, che può effere ad un tempo stesso e sommamente dilettevole, e affatto Verisimile. Prendiam per esempio i Poemi Bucolici, ne' quali si rap. presentano azioni, e ragionamenti Pastorali. Certo è, che in questi il valoroso Poeta, seguendo l'obbligazione propria, ha da mettersi a persezionar la Natura, cioè a dipingere i Pastori, non come gente rozza, e villana, quale per l'ordinario suol questa essere. ma come persone dotate di gentilezza, intendimento, e leggiadria. Ciò nondimeno dee farsi, per quanto può Verisimilmen. te comportare lo stato loro, che è lontano da gli studi, e dall'accorrezza, o finezza de' cittadini. Laonde non è permesso a' Pastori quell'acuto favellare, e quell'Artifizio scoperto, che fia lecito, e landabile in altri personaggi, i quali da noi si possono supporre e per la sperienza delle cose, e per le dottrine, o Arti apprese, ingegnosi, e fortifi. Volendosi adunque custodire il Verisimile, egli è proprio de'più purgati Poeti l'usare in tai casi il solo Artifizio ascoso, e lo Stil Maturo. E ciò fanno efficol considerare, ed espor fenza pompa di Concetti l'invidiabile tranquillità, e semplicità de? Pattori, quelle operazioni più dilettevoli, e vaghe, che possono occorrere fra si fatte persone, que' sentimenti, quelle riflessioni più naturali, pellegrine, e leggiadre, che probabilmente caderebbono loro in pensiero. Oltre a ciò con fissa attenzione si figurano l'innocenza, gli afferti diversi o lieti, o trifti, ed ogni altra qualità della Vita Pastorale; e quali nascerebbono Verisimilmente. in cuor de Pastori, e delle Ninse i pensieri, tali dal Poeta si rappresentano. Questi pensieri verisimili, e naturati, esprimendo le sopraddette qualità della Vita pastorale, saran belli per cagion desci la Materia, e cagioneranno ne gli ascostanti una dolcissima sensazione, perchè l'oggetto vivamente dipinto di quella vita felice, e pura, presentandosi davanti alfa nostra Pantasia, con soavità la muove, e la rapisce, come cosa a noi altri forestiera, e rara. Por trà ben dursi caso, che non sia bella per se stessa la Materia, come allorche i Pastori s'introducono a narrar certe vili, e trivialissime loro fatiche intorno alla cura de gli armenti, o alla coltivazion de. campi. Ma ciò, che non può dilettarei per se stesso, ci diletterà Ee 3 Tomo I. usan-

usando grand' Arte e grazia nel ben vestire la Materia deforme. o spiacevole con Figure, con Immagini, e con altri ajuti dell'ascoso Artifizio Poerico; e allora non la Materia, ma l'Artifizio d'essa. diverrà cagione del nostro diletto. E in questo proposito troppo si pretende da uno Scrittor Franzese moderno col non volere, che in queste Poesie si tocchino giammai le bassezze, e miserie della Vita pastorale, perch' esse rappresentano un rincrescevole, e spiacente oggetto; nel che, dice egli, che peccarono Teocrito, Virgilio, ed altri. Se si dovesse ular tanta caurela in versi, non si dovrebbono tampoco dipingere giammai in versi azioni viziose, battaglie, morti, fami, tempeste, lamenti, e somiglianti cole spiacevoli ad udirle, non men che a vederle. E pure ciò non solamente è permesso, ma glorioso ancora, divenendo quelli oggetti assai dilettevoli per virtù del pennello Poetico, cioè dell'Artifizio, e della grazia, con cui li rappresenta il Poeta. Quell'esprimere vivamente il costume, e la semplicità Pastorale, è un'incanto alla nostra Immaginazione; ed egli è bensì certo, che se un Pastore dirà ad un'altro, che gli è fuggita una vacca, e il pregherà d'andarne in traccia, e trovatala di darle poi molte busse: ciò per viltà della Materia piacerà poco. Ma s'egli dirà con Calfurnio;

Si tamon invenies, deprensam verbere multo

Hue ege: sed fracilum referas bastile memente. allora l'Attisio, leggiadramente rappresentante il costume, ci farà piacere assaishmo ancor la Materia. Se un Passore alla buona dirà, ch'egli ha paura, che i lupi, e i ladri non gli danneggino il suo povero armento, nulla dirà che piaceia. Piacerà bensì, eve con Properzio si rivolga a i lupi, e ladri stessi, dicando:

As vos exigno pecori furesque lupique

Parcite: de magne est prada perenda grega.

Egli si vuol però confessare, che i prudenti Poeti per lo più s'astengono dal trattar ciò, che può parer troppo vile, e spiacevale nella Materia, e Vita pastorale, adoperando tutte le sorze lere per discoprire i soli costumi più innocenti, l'invidiabila semplicità, e gli affetti non torbidi, non neri di quella sortunata gente. Da questa Mareria trar si possono mille bellezze, che sommamente piaceranno benchè semplici, e pure, come quel dipingersi dal Virgiliano Damone il principio dell' innamoramento suo con tali parole a Nisa:

Sepibus in nostris parvam te roscida mella (Dux ego vester eram) vidi cum matre legentem; Alter ab undecimo tum me jam ceperat annus, Jam fragiles potexam a terra contingere remos:

Ut vidi, at perii, at me malus abstalit error.
Tutto ciò è vivissimo, e gentile. E questa rimembranza di tempo mi sa sovvenir d'un passo del Narciso Favola Pastorale dell'amenissimo Sig. de Lemene, ove Tulipano personaggio piacevole esce così cantando nell' At. 1. Sc. 10.

Rossina, che sai tanto la sebisosa,
Che s'io nomino il pan, ta dici cibò,
Io so, che un di dietro una siepe ombrosa
T'incontrasti in Battillo, e ti basiò.
Me ne ricordo hen; che su quel di,
Quando la vasca mora partori.

Ripigliando percanto il nostro filo, diciamo, che ne' Poemi Pastorali non è molto da comportarsi la pompa dell'Arrifizio scoperso, e dello Stile acuto, perchè esso di leggieri cade nell'Inverisimile. Si vieta a' Pastori l'usare (se non con gran riguardo, e parsimonia) fottili Riflessioni, Astratti intellettuali, a Concerti piccanti; perchè il penetrar sì altamente nel midollo delle cose...come si sa celle Riflessoni sortili; il ridurre le sose partisolari all' Universale, come si fa nelle Astrazioni; il sapere stringere in pochissime piccanti parole un senso diffuso, come si fa ne' Concetti acuti: siò si conviene ad nomini, che han coltivato l'Ingegno loza o colle Scienze, o colla gran pratica delle perfone accorte, e de gli affari del Mondo. Tueta la finezza, che noi possiam fingere ne' Paltori, ha da giungere fino ad un certo segno, se si vuol conservare il carassere Pastorale. Il parlar di questa gente ordinariamente des ellere per fatti, per cole particolari, sensibili, non per universali, ed astratti. Se a ciò non si guarda, in vece di Pastori ci sembrerà d'udir qualche accortissimo, e dotto Cittadino; e noi vestiremo di perpora chi non dec addobbassi che di lana, e di pelli. In una parola, come saggiamente avvisa il soprammentovato Autor Franzese, cioè il Sig. de Pontenelle, al genio delle Egloshe han de rassomigliarsi le vesti Pastorali del Teatro. Son queste graces di mastri, e d'aleri ornamenti ricchi, ma però in forma Pa-Royale. Così richiediamo i sentimenti dell' Egloghe più fini, e dilicati, che quei de vesi, a ordinari Pastori; ma bisogna dar loro la forma più semplice, e campestre, che si può mai. Può l'Artiszio ascoso, ma mon già lo scoperso, verifimilmente aiuear la bellezza de' Pastorali argomensi.

## CAP, XVI,

Estremi viziosi de gli Stili. Contrapposti, Equivochi, Allitorazioni, Allusioni, e altre pesti condannate. Solo permesse allo Stil faceto. Acrostici, e somiglianti hagattelle derise. Sono argomento d' Ingegni leggieri. Ciampoli troppo ardito. Vizio della Siccità, e nimissa della Poesia con esfo. Confronto de gli estremi viziosi.

Assiamo ora a notar gli estremi, e vizi, in mezzo a'quali siede la bellezza d'amendue gli Stili. Può peccare lo Stil Fiorito dalla parte del troppo, e il Maturo da quella del poco. Affestazione (Vizio, di cui già si è trattato) si chiama il primo estremo, e Siccità il secondo. L'uno è eccesso, l'altro è mancani za di quel Maraviglioso, e Nuovo, della Materia, o dell' Artifizio, in cui consiste il Bello Poetico. Cade facilmente nel primo difetto, chi vuol sutto dire con brevità sugosa, con acutezza, cioè spargere ogni cosa di fiori, d'aromati, di senape, e di quella ingegnosa oscurità, di cui talora si cingono a posta i concetti, perchè chi legge abbia il gusto d'immaginare o quello, che non si dice, o più di quel che si dice. Anche a' tempi di Quinciliano alcuni lavoravano in tal guisa i lor componimenti, scrivendo enti nel cap. 2. lib. 8. Pervasit jam multos ista persuasso, ut id jam demum eleganter, atque exquifite dictum putent, quod interpretandum fit. Ma in questa sì ricercata oscurità, e ne' troppi frequenti Concetti, ed Astratti fi legge l'ambizione dell'Ingegno altrui, che vuole a fomiglianza de' pavoni mettere in mostra tutto quel resere, ch'egli ha, e con troppo sfacciata industria va pescando lode, e plauso da chi legge. Ora naturalmente abborrendo noi l'altrui fuperbia, perchè niuno ama chi vuol sovrastargli, e spezialmente coll' Ingegno; vedendoss oltre a ciò, che l'altrui Ingegno insulta al nostro con tanta pompa di ricchezze ammassate: in vece di sentirme diletto, noi ne reccogliamo dispiacere, e tedio. Perlochè il troppo voler'adornar le cose, la troppa sete della nevità, e brama di cagionar ammirazione, e il soverchio abbellimento dato a' pensierà coll' Artifizio scoperto (che tutto vien sotto nome d' Affettazione) corrompe la vera Bellezza, e passacoltre a i confini del Gusto squisito. Verissimo è, che grata est novitas, & magis inopinata delestant, secondoche scrisse il suddetto Quintiliano, e s'è tante volte da noi detto; ma certissimo è altresì, che a tutte le cose è necessaria la misura, e che il Troppo è il maggior nemico, che s'ab-

s'abbia il Bello. A Giusto Lissio partigiano, e singolar amatore dello Stil Fiorito, conciso, ed acuto, parevano le Tragedie di Seneca maravigliosi, ed impareggiabili Poemi. Particolarmente sopra la Tebaide (crisse egli : Eximie pulebra est, & quoties lego , veneratio me babes, vel potius finpor. Nomo vatum vilus mibi tam alte. & tam feliciter volasse. Ma non è difficile il conoscere, che l'Aurore, o gli Autori di quelle Tragedie non rade volte cadono nel mentovato difetto dell'Affettazione, volendo essi tutto dire con acutezza, empiendo ancor d'arguzie gli affecti più gagliardi, e spirando il Gusto Declamatorio, e l'odor della Scuola in più luoghi. Anche i Declamatori furono sovente rei d'un tale peccato, studiandosi eglino troppo di abbellir qualunque cosa cadea loro sotto la penna con Artifizio evidentemente ambizioso. Vero è come dice il sempre lodato Quintiliano, che coloro, i quali sempre cercano il Troppo, ricrovano calvolta qualche cosa di grande, laonde incantano l'uditore, paiono miracolosi; ma ciò avvien di rado, nè compensa il restante de'vizi.

Più manischamente poscia appare l'Affettazione, allorchè so Scrittore ansiofamente va cercando i Contrapposti, che Antitesi, Antiteti, Metafore d'opposizione ancor son chiamati da' nostri Scrittore. Non può negarii: egli fi ha da destar la maraviglia, e molto agevolmente s'ottien quefto intento, qualor l'Ingegno speculando risruova, e fa vedere, che in un medesimo suggetto si accozzano, e si verificano due contrarj, o contraddittorj, e opposti zisoli. 2 predicati. Possono senza dubbio contenere il Vero, e il Bello questi Contrapposti, purchè naturalmente nascano dalla Materia, e non si conosca la facica, e l'ambizion dell'Ingegno, che per forza ve gl'instrude, e purchè sut Vero abbiano essi il lor sondamento, come son que' due, che Aristorele stesso commenda : Bella cofa d merire, prima che fi meriti di mortre. Essendo tu persona mortale, non convien, che sia immortale il tuo sdegno; e quel di Publio Siro : E' la vita lunga all'infelice, corta al felice; e quel di Cicerone parlante di Cesare, e Pompeo: Velesse Dio, che avessero o non mai contratta, o non mai sciolta parentela fra loro. Ma e mol. ti di questi Contrapposti son fondati sul Palso, ed altri molti evidentemente palesano il fanciullesco sudore de gli Scrittori, come sono i seguenti del Marino, Poeta assai amante di sì fatte inezie. Descrive egli Vulcano, che s' era adirato.

Nel petto ardente dello Dio del foco Foco di sateno assai maggior s'accese. Temprar nell' ira sua si seppe poco Colni, ebe tempra ogni più saldo arnese. Do' fulmini il machto all' improvviso Fulminato resto da quell' avviso.

Dalle Opere de' valenti Oratori, e Poeti sono sbandite queste affettate puerili Ristessioni. Io non so però il came: crebbe cotanto in riputazione questa sotta di Concetti, e Contrapposti ne gli anni addietro, che n'erano e le Prose, e i Vessi assatto oppressi. E quel ch'è più, il Cavalier Tesauro serisse, che il solo Antiteto era chiamato dal Satisico, cioè da Persso, dotta Figura. Ma questo Scrittore andò ben sungi dalla mente del Poeta, interpressado a suo talento que versi della Satisa prima.

Fur es, ais Pedio. Pedius quid? Crimina rofis Libras in Ausisbetis. Dostas posnisse siguras Laudatur. Bellum bos, bee bellum? &c.

Con mordace maniera bessa quivi il Satirico tanto il ripiega di colui, che in vace di purgare il delitto oppostogli, si volge a sar delle Antires, quanto la sciocchezza de gl' ignoranti, che applandendo a tati freddure van dicendo: Oh bene! oh bello! Nè col nome d'Antiteti aktro egli significa, se non que' periodi, che son composti di membra, scambievolmente rispondenti, e contrari l'

uno all'altro, e son Figure di parole, non di sentenza.

E che diremomoi di tante akre vie, per le quali pervien l'Ingegno troppes defideroso di novicà, d'acuterza, si colmo dell'Afferrazione? In questi tempi, ne' quali s'à cotanto riformato il Gasto Poetico, sembra superfluo il più condennane gli Equivachi, la Paronomasio, o le Allicerazioni, le Allusioni a i nomi, e all'armi delle Famiglie, e somiglianti freddi Concetti, che già appestarono l'Eloquenza, e la Poelia. Nulladimeno fa d'unpa l'ineulcare a i giovani questa verità, gioè: Che nelle materie gravi, e serie, pon v'ha studio più afferrato, ridicolom e biasimevole di quello; a che cià nasce da povertà bene spesso d'Ingegne. Non fapendo quella Posenza cavar delle viscere della Maneria belle, e mirabili Verità, e volendo pur fare appariro il suo valero, e la sua acutezza a volge a tali bagattelle, spacciando monera apparentemente preziola, da che non le trovarne della internamente huona. Però in quella Affertazione si veggiono cader tuttavia i cervelli povezi, e leggieri, e ne furono cinti ancora Ingegni rischi, e gagliardi, allorche il Gusto Marinesco tenca le redini in malte Città d'Italia. Ma mi fanno ben ridere coloro, i quali s'auvisano, che gli antichi volessaro a posta far de' Bisticci, e delle Paronomasie, come Virgilio, allorche nel 1. dell' En scrisse 2 Puppesque tua, pubesque tuorum; nel 4. Viri virtus; nel 9. Sperate parati, e Vellere vallum, come T. Livio, che dille Campanes campos, vellerent wallam, e Cicerone Commentariis commentitit, decem duces &c. A nulla meno pensarono allora que' valentuomini, che a sar de' bisticci. Il solo caso accossò insieme tali parole, e tutto giorzo può lo stesso avvenire a chi scrive; laonde questo è bene un voler sar sanciulli que' gravi Autori. Alcrettanso può dirsi di quel passo di Virgilio nel 10. dell' En.

Interea genitor Tiberini ad fluminis undam Vulnera ficcabat lymphis,

A i quali versi fa quella osservazione un Comentatore Spagnuolo; Vide acumen. Aque, que verd rigam, beie siccant. Ma giammai non sognò Virgilio questa bella acutezza. Intese egli solo di
naturalmente sporre l'effetto dell'acqua fredda, che serma il flusso del sangue; e ciò sù da lui espresso col verbo secare. In Poema Eroico, in materia grave, non avrebbe quel giudizioso Poeta
maco somigliante inezia. Vero è bensì, che Quintiliano nel lib 9.
cap. 3. rapporta per esempio di Figura di parole quel di Virgilio:
Pappesque tua, pubesque turum. Ma difficilmente potrà egli persuadermi, che tal sosse l'intenzion di Virgilio. Per altro il medesumo Quintifiano produce aleri famili esempi, non perchè s'abbia-

200 de imitakei; ma perchè si schivino a cutto potere :

Possono al più al più riserharsi al solo Stil piacevole, e ridicolo sotali frafcherie, non avendo esse altra virtà, che di risvegliare il rifo, come integnarono i Maethri migliori. E ciò spezialmente è vera de gli Equivochi, i amali son reti dall' smenità altrui tele al nostro Intelletto, e monenti noi a ridere, subita che le abbiemo scoperte. Contarroció sucor cui fia bene l'usar parlimenta. ad ascoltar le regole, che sopra tal suggetto ci ham lasciano dottissimi Seriesori. Puù facile è dir freddure, che scherzi ingegnosi. ove sensa gran cautela, e giudizio s'adoperino le Parenomasse, e gli altri Ginochi di parole. Che le uno studio d'Ingegno superfiziale s'offerva nelle Allulioni, ne gli Equivochi, ne' Billicci., quanto più ciò si consesserà di quegli altri Gimochi Audiosi, che furone l'acompezione più seria di tanti secoli rozzi? Gli Acrostici, gli Aeromonofilabisi, gl' Holostici, o Comelatizi, gli Alfabeti, gli Anaftrefi , o Canerini , o Palindrami , i Serpentini , i Centoni , i Crono. fici , gli Echi , i Sinfoniaci , i Concordanti , i Logogrifi , i Tantogramma. tisi, i Presei, i Filomshifmi, i Paralleli, e cento altri nomi Greci, che paiono ora ad udirli parole Negromantiche, sono stati aborti de gl'Ingegni, che ne'fecoli sventurati ignorando il buon Gusto, e volendo pur dilettere colla nerità, si penderono diesse a queste artifiziele maniere, e nuove invenzioni di vera, incognite alla saggia antichità, e derise de sutti i moderni migliari. Aggiun-

gansi a questo ridicolo fludio le Serri, le Sampogue, le Ali, gli Altari . le Uova . le Afte , i Troni , le Sfere , i Calisi , le Croci . gl' Isogrammi, le Piramidi, le Coloune, i Triangeli, i Globi, i Tris vodi, le Torri, e simili altre forme, e figure, con cui possono disporsi i versi, alcune delle quali nacquero per solo scherzo presso gli antichi, e poi con serietà si trattarono dall'ignoranza de'rempi barbari. Nè gli Anagrammi Numerici o Letterali, come nè pur gli Enigmi, son punto più stimabili. Niun' altro pregie hanno essi, fuorche l'essere tra le faticole bagattelle dell'Ingegno le più ingegnole; confessando io però, che leggiadri, e degni di lode nossono essere gli Enigmi, purchè non sieno leccerali, ma contengano quel giudizio, e buon sapore, che in essi mostrarono gli antichi Greci, ed Ebrei. Per altro a gl' Ingegni pedanteschi, a i fanciulli, e a' cervelli di poco peso dovranno rinunziarsi tutti questi Giuochi servendo Joro mirebilmente un tale esercizio, non già per piacere a gl' Intendenti dell'Eloquenza, e Poesia, ma per cacciar da se talvolta l'Ozio, padre de' vizi, con un così innocente esorcismo.

Mi congratulo pertanto co' tempi moltri, che dalle Profe, e da' Versi hanno finalmente affatto sbanditi questi delle dell' ignoranza, da' quali per ben lunga stagione su avvelenato ibbnon Gusto a dispetto della diritta Ragione. E che piacere può mai apportarsi a gl' Ingegni grandi, e penetranti con questi Giuochi di lettere, e di parole, confistendo solo in un'apparenza, e superfizie la lor bellema, esil loro mirabile? Nulla ci è, cornerò pure a dirlo, che sì apertamente accusi la poverta, e la loggerezza dell' Ingegno, quanto queste bagattelle, o sia in coloro, che le spacciano, o sia ne gli altri, che ne prendono diletto. La valtità dell'Ingegno si conosce dal ritrovare, ed unire le simiglianse, e le relazioni più lontane de gli oggetti. Ora chi sa Allusoni a i Nomi, Paronomasie, e Billicei, non fa per dit così viaggio alcuno, e si ferma a raccogliere le simiglianze, e relazioni, che son vicinissime, e come sull'uscio della casa. L'oggetto primo, che ci si presenta, qualer vogliamo parlar di qualche materia, sono i Nomi delle cose. Ogni poco viaggio, che noi facciamo, subito ci fa inciampare in altri Nomi somiglianti. Se si favella d'Amore, ecceti Amere: di Marte Merte; di Care Chiaro; d' Angusto Angusto; di Laura l'aura, e Laure &c. A chi parla della Vité nulla è più facile, se si vuol cercar simiglianza di Nome, che il ricordarsi costo della Vira, e fonmarne poi questo scipito, Concetto del Cav. Marino,

Stringe il marito, e gli s'appoggia appresso La Vite, onde la Vita è sostenura. v perlando delle Calamità dir col medefinio Autore:

Tanco, discousé agrecole il rittrovar le fimiglianze de' Nomi, che alcuni amici miei, quando l'età loro giovenile il permetteva, tutto giorno all'improvviso scherzavano sopra qualunque materia con tale Bikitoin Bepotevamo ben noi farlo, poiche non ha l'Ingesmod che da cambiare una so due lettere, e calor niuna per trovarerst fatte simiglianze, le qualicomnon minore facilità se firacchiano a forman qualche insipido. senso, com'è il mentovato del Marino: e come son quelli del Tesauro, esposti al pubblico in alenne brevi Iscrizioni sopra un suggetto altissimo: Frigida insa bruma in Rogali flamma Regalem ardorem fentit . Adamas es , non adamans. Herenm beres felicissime, Regalis domus columen, & culmentam omnibus clarus, quam varus. Alicubi nasceris, ubique nosceris. Tot tibi perpetes annos annuit, quot prapetes fulgarum fulgores isto ex monte cornscabunt. Cerne, viator, rerum amnium rarum omen, non letbulia. led leta, omina deferre &c. Adunque da tali fanciulloschi ·Bifticci, disdicevoli affatto ad argomento serio si raccoglie, che l' Ingegno dell'Ausore non è vasto, e che gli manca eziandio la per netrazione, cioè che esse non è prosondo, acueo, o Filosofico, fermandofi mella sola superfizie delle cose, e fabbricando solo tele di ragno, che in apparenza porcano un non so che di bello, e di mirabile, ma ad un soffio di vento si riducono in nulla.

Benchè io so ingiuria al vero, appellaudo maraviglioso quel poco d'apparenza di bello, che si mira ne' Concetti accennati. Equal! Ingegno sì corso, e lieve ci è, al quale non dia l'animo, se dovrà panlate del mal della Pietra, di trovar ben tosto cutti i nomi somiglianci, ed equivalenti, come Sasso, salcole, impietrire, impetrare etch e sondarvi sopra alcune di quelle inezie, che si leggono insquesto Sonetto di Ciro de Pera, uno de più affettati, e guati Poeti del secolo passato, quantunque sra i suoi Sonetti ve n'abbia alcun buono? Dice egli così.

1001 Donetti ve n'appla alcon buono? Lisee eg

Sh' io tratto, e pur da i fassi cila è seguita.
... Ogni sasso i uno strale, end'ha fornita

La Morte a i danni miei la sua faretra.

Da impietrito rigor unlla s' impetra;

Fatti i calcoli omai son della vita;

E mi convien saldar la mia purtita;

E la dura sentenza è scritta in pietra.

Eccori come l'Ingegno, senza toccar le viscere della materia, va scheriando, puerilmente intorno al solo nome della Pietra. Se voi

peserete tutti questi Sensi, vi tiusciran leggerissimi di peso, come pure gli altri, che seguono sul medesimo tuono. Non è men grazioso di questo un'altre Sonetto del medesimo Autore sullo stello seguonento, il cui principio è tale:

Son nolle reni mie danque formati &c.

Ma finalmente Ciro di Pers, per quanto io fo, non professera d' offere Poeta, nè flampò cola alcuna del suo, e non avrebbe in sue vite flampato (come avvenne dopo la fue morte) simili componimenti, ch'egli probabilmente nulla filmava, essendo uomo dotto. e riverito per tale de nomini segnalati. Consustoció possamo quinci scorgere, che giustamente s'accusano di povertà d'Ingegno gli amatori di sì fatte freddure, poiche non san costoro cavar dalla Materia il Vero interno, maraviglioso, e bello, nè raccogliere se non simiglianze facilistime, e vicinistime di Nomi. Ne perciò intendo io di ferire alcuni grandi nomini, che su queste casuale raffomiglianza di nomi fondarono qualche lor penfiero, e ne traffero argomenti per provar qualche proposizione. Se si adopererà la bitancia, apparirà che ne pur manca in essi il buon'uso del Giudizio. O l'impelizione di quel nome Equivoco non sarà senze segreso misterio divino accaduta; o se pure a caso s'è fatta, ne avran queeli Autori profittato per dileggiare altrui, e per muovere il riso, o pure per:fendamento di qualche ingegnosa Allegoria, come sece il Perrarea nel Nome di Laura. Se però questi avesse voluto valersi più rade volte di tai Nome per trarne Concetti, egli nom avrebbe se non fatto meglio; e in questo volentieri consiglierei è giovani a non moko imitar sì saggio Maestro per non isdrucciolare, come egli fece, talvolta in una qualche freddura.

E ciò, che finqui abbiam divisco, propriamente riguarda l'Affestazion dell' lagegno. Nel medesmo difetto, come s'è deteca alraove, agevalmente può urtar la Fansasa, quando ella per troppo desiderio di trovare Immagini pellegrine, e nuove, si perde nelle score. Metasore, nelle smoderate sperboli. Delirò sopra modo in questo il corrotto Gusto di molti Poeti del secolo passato, i quali sucrato a gara per concepir le più strane Immagini, che udir si possano, senza por mente, dove il volo della Fantasia dovesse arrestarsi, e cercando solo infin dove esso avesse sorza di pervenire, e alzarsi. Ed è ben da rispettarsi la memoria del Ciampoli, perchè ne' suoi Poemi si chiudono molte vittà Poetiche. Ma
non si vuoi sacere, che egli qualche volta cadde in questo diserto,
e tanto si lasciò trasportar dall'empiro della sua Fantasia, che si
perdeste per le nuvole, e gli menuscono le penne. Il che certamente sa, ch' egli sia men gioriaso, e simubile del Testi, ili qua-

le, tuttochè miralle il popolo incantato delle arditiffime dipineure del Ciampoli, pure meglio kimò l'accenersi ad una più sicura modeflis di Scile. Ne era solamente si sono aperei gli occhi per conoscere i diserci del Ciampoli. Anche in quel tempo, in cui la Monarchia de' Concetti, e de' falsi pensieri avendo occupata l'Europa era giunca all'ange, un valentuomo Italiano, scrivendo la Vita di D. Virginio Cefarini, portò questa fentenza, propria aucor di tutti i buoni, che allora fiorivano: la Ciampolo liber spiritus. nova omaia, consitata, grandia, inaudita, plena periculi, & andapie ad Pindarum afpirantis, que properes omnom ad le vaperent admirationem theatri. Quam scribendi rationem porporam imitati pofica. ani fe Pindaricos dicivolant, in tam abfurdos errores incidennat, ut en plurimis, que aliquet ab binc luftris irrepferuns in Rempublicam literation berefes, sulla, at viri quidem fapientes judicant, fæding Ha. live inventuis ingonia correseris. Che se soluno volesse perdere il tempo in recogniere somiglianti Solecismi della Fantalia, e Ginochi dell'incegno, facilmente appagar potrebbe la fua mon lode. vole cariolità in leggendo alenni di que' Pocci, e Mackri, che vilfero nel fecolo pullato in fentia, in Ispagua, e prima ancor nella Francia, ove, come s'è notato altreve, si pubblicarono l'A. 2482. dal Signor des Accords les Bigarrares, libro piene di tal mercatanzin. De quetto Libro, del Caramuele, del Greziano, del Telanro, e da alcuni aleri loro antecessori non fi diparca, chi per avvencura ha lo sciocco desiderio d'addonorarsi nalla Scuola del possimo Guko, e delle begattelle.

Ma per avventura con gli elempi de'freddiffimi deliri dell'Inge. gno, e della fancafia altrai, avrò io officia la pazienza de' laggi. e dilicati Letsori. Mondimeno ragion voleva, ch' io svelasti ai meno invendenti que' mofri, che s' han de fuggir de qui innancie Non si può inculcare abbastanza il fentimento di Longino nel cap. A. Cioè : केंब्राम्य रवर्षेण्य क्रिंग्डा रहे ग्रेंग्डा वेंब्यूमाय मेले हांका हेक्क्रेंड्या रहाँ र रेक्ट्रेश हो That . Ind no nep! rat swiese mamiemelier , nepl o di milen tepularens au si reci Trate anesse assertazioni, prive di gravità, e puerili, per una sola can gione fi ficcano ur vagionamenti, cioè perchè troppo fi cerca la nevità nell'esprimere i pensiori, acluse i moderni Scristori spezialmente delirane. E aggiunge questo valence Crisico, che dal medelimo fonce. da eni masono te grazie, e le viech, cioè il Masovo, il Masovi. giolo, e il Bello dell' Eloquenza, ordinariamente aucora scateri. scopo i vizj, cioè l'Affortazione, le Merafine disordinate, le remerarie Iperbeti .- Ma le monzi più purgane, e fornite di Giudizio mei non s'abbegliano, e fi sengono dungi da quello perisolofo effremo. Vete è però, che ficcome è Poesi affettati han bisogno per l' ordiordinario di freno, così altri possono avare necessità di sprone. E ciò avviene, quando si cade nell'opposso vizio, e nell'altro estremo, cioè nell'Asciatto, nel Secco, e nel Diginas. Fuggono alcuni cotanto il pericolo dell'Assettazione, e lo Stile, c'ha odor di acuto; con tanta gelosa si studiano di non dir, che pensieri naturali, e semplici; e abborriscono in tal guisa la pompa pericolosa dello Stil Fiorito, che i versi loro compariscono poscia smunti; secchi, senza spirito, senza sapore, senza vivacità veruna. Cossoro per timore di non cader qualche volta in volando, sempre si giacciono a terra. Ma ancor questo è Vizio, e canto più tasora è dispiacevole, quanto più l'avarizia è un'estremo men collerabile; che non è la prodigalità, nascendo quella da troppo allontana mento dalla Virtù, e questa da esorbitanza della stessa visetti.

Che che ne paia a taluno, io non dirò mai, che talvolta il Petrarca pendesse alquanto verso un tale difetto. Dirà bensi con: pace de' saggi, che non pochi de' suoi imitatori, pareicolarmente nel Secolo sedicesimo, non seppero ben guardantene. Egli non può negarsi: il Gusto loro è sano, i lon versi esenti da ogni gonfiezza. i lor sentimenti fondati ini Vero: ma qualche fiata quella lor modestin, questo essere senza vizi (chece la prima Varen dell'Eloquenza, e della Poelia) ha congiunta feco una fierolezza di forze, e un colore îmorta, che l'eglia pole ne riguardanti. Ritruovali ne lor versi la sanità del Perrarca, ma non il vigore vil suco, il brio a i nervi i i lumi di quel fortunuco Poeta; e quindi è, che si faziano della lor lettura non poche persone. Adunque non basta l'essere senza Vizi, perchè questa Viità è bensì la più percharia d'ogni altra, ma è ancora la men gloriosa di tutte. Il più ch'essa può fare, è il salvarci dalle altrui riprensioni, ma non può già ella guadagnarci gran lode, quando sia sola. Imperviocche, dirà son: Cice-Tone, orasionem noftram non tolerabilem tantum, fed. & admirabilem cupimus; e questa insipidezza di Stile sa argomentare, che sia o povertà di condimenti in chi l'usa, o malattia di palato in chi l'ama. Deest perciò anche abbondar di Virtù, e suggire il socco, l'aseiutto, e massimamente in Poesia. Non è egli manisesto, che il Bello Poetico altro non è, che il Vero maravigliose, nuove me istrae ordinario o per cagion della Materia; o per valore dell' Aftifizio? Saran dunque tenuti i Poeti d'avere os magua soneturam; convertà loro dir cole più che ordinarie, e mirabili; ular gagliardiffime, teneristime, e non comunali espressioni; trovere lamagini pellegrine o di Fantasia, o d'Ingegno; intrecciare, ed interrompere i lor favellari con esclamazioni, apostrosi, digressioni, e altre affettuole, grandi, e leggiadre Figure, con Memfore vive, con Riffestioni înaspettate; e sar vivacissime dipinture de'costumi, de gli astetti, delle azioni, e de'ragionamenti umani, avendo però sempre sissi gli occhi nel Verisimile, e nel Decoro. Dee la Poesia in una parola tener risvegliato l'Uditore, dilettarlo, e rapirlo. Senza questo pregio non si può essere sommo Poeta. Mancando allo Stil di coloro, che noi appelliamo asciutti, secchi, insipidi, e serpegianti, questa gloriosa vivacità, questo mirabile, ci sanno essi dormire, e dormono eglino stessi. Nè io dirò col giovane Plinio, che costoro peccano, perchè mai non sanno peccare; ma bensì che la soverchia loro modestia li sa meschini, ed appunto perchè troppo temono di peccare, peccano, cadendo in un rincrescevole, e quasi direi vile estremo. Macies illis (così dice Quintiliano di tal sorta di gente) prosanitate, & judicii loco insirmitas est: & dum satis putant vitio carere, in id ipsum incidunt vitium, quod virtutibus carent.

Due spezie nondimeno e d'Affertazione, e di Siccità si debbono distinguere. Una si è l'Affettazion di quegli, che per soprabbondanza di Fantasia, e d'Ingegno cercando troppo il Nuovo, e il Mirabile, peccano. L'altra si è di coloro, che deboli di cervello, volendo pure, che i lor pensieri compariscano maravigliosi, spacciano que frivoli Concetti, di cui s'è parlato di sopra. Parimente vi son de gli Asciutti, che per soverchia dilicatezza di Giudizio, e per un'antiolo timor di non peccare nel troppo, non s'alzano giama mai, nè mai toccano il Sublime, il Nuovo, il Maraviglioso ne'lor pensieri. Altri dal meschino loro Ingegno, dalla loro sterile, e e pigra Fantasia son condannati per forza ad essere insipidi, e dozzinali. Ciò posto, diciamo: Che l'Affettazione, e la Siccità della seconda spezie son troppo opposte al genio delle Muse; è chi non può, o non sa guardarsi da questi due contrari difetti, dee prudentemente rinunziar'alle Muse, per fuggir le fischiate, irreparabile loro mercede. Se poi favelliamo della prima spezie d'Affertazione, e di Siccità, cioè di coloro, che per troppa audacia, è fecondità cadono ne gli eccessi, e de gli altri, che per soverchia dilicatezza, e paura non osano mai toccare il Mirabile, e dar forza a i loro pensieri; certo è secondo il precetto di Cicerone, che nol più tosto abbiam da lodare, e da imitare gli smunti, ed asciutti, i quali non peccano mai, che gli sconciamente abbondanti, e affettati. Illos potius imitemur, qui incorrupta sanitate sunt, quam cos, quorum vitiosa abundantia est. Per altro noi vogliamo i Poetis come il mentovato Cicerone richiedeva gli Oratori, cioè somiglianti a quegli Atleti, qui quum carcant omni vitio, non sunt contenzi quasi bona valetudine, sed vires, lacertos, sanguinem quærunt, quamdam etiam suavitatem coloris, Oltre a ciò ove si tratti di errar' Tomo I.

incautamente qualche fiata per soverchio suoco, ed empiro della Fantasia, o dell'Ingegno: più gloriosa, e più compatibile si è questa disgrazia, che l'impeccabile Siccità de gli altri. Troppo è necessario a'Poeti il Sublime, il Maraviglioso; e se lo stesso Tullio in una pistola a Bruto confesso, ch'egli stimava cosa da nulla quell' Eloquenza, che non isveglia l'ammirazione: Eloquentiam. que admirationem non babet, nullam judico, e se del medesimo parere su ancora Aristorele: quanto più giustamente diremo noi lo stesso della Poesia, proprio, ed essenza di cui è il fare inarcar le ciglia, il rapir gli animi, il contener grandiosità, il risvegliar lo stupore? Ma senza pericoli non si può aggiungere a questo Grande, Nuovo, e Mirabile; e in cercandolo, Omero, Demostene. Platone, e tutti gli altri famosi Autori dell'antichità peccarono talvolta, siccome notò Longino nel cap. 29, e 32, del Sublime, e prima di lui Diodoro nel lib. 26. delle Egloghe. Ora soggiunge il primo Scrittore, che un solo di que' sublimi, e pellegrini penfie. ri, de'quali abbondano le Opere de'valentuomini, può compensare, e pagare tutti gli altri soro disetti, e che senza paragone è più da commendarsi, e apprezzarsi un gran Poeta, che pecchi alle volte, che un mediocre, che mai non metta un piede in fal-10. Finalmente più si stima un feroce, firepitoso, e calcitrante destriero, il quale per troppo bollore, e gagliardia talor non fia ubbidiente, che un mansueto, ed ubbidientissimo, a cui manchi la lena, e la bizzarria nel corso. Diciam dunque col Maestro della Poetica Latina:

Verum, ubi plura nitent in carmine, cur ego pancis Offendar maculis, quas aut incuria fudit, Aut bumana parum cavit natura? -----

Questi stessi errori di rado commessi da grandi nomini in Poesia pon oscurano il pregio delle singolari virtù delle Opere loro, ma più tosto son piccioli nei sparsi in un bellissimo corpo, che quasi gli accrescono grazia, o almen non gli tolgono la beltà. ------ velut fi

Egregio inspersos deprendas corpore navos.

Che se a taluno avverrà di allontanarsi per quanto si può mai dalla Siccità, e Insipidezza de gli uni, ed empiendo i suoi versi di sugo, e di quel Sublime, che rapisce i Lettori, tuttavia non caderà nel soverchio, e nell'Affettazion de gli altri, costui dovrà con ragione presendere qualche gran Principato in Parnaso. A questa gloria dee tendere con ogni sforzo, chiunque vuol militare sottogli stendardi delle Muse; in questa noi riponghiamo la perfezion Poesica. CAP.

## CAP. XVII.

Brevemente si trasta della Risorma de gli Orasori. Acutezze loro esaminate, ed esempi d'un valentuomo. Affestazione d'altri Oratori. Vera Eloquenza. Ornamento maggiore conceduta a' Panegirici. Argomenti troppo strani.

Ra le Riforme del buon Gusto fatte a nostri giorni in Itàlia richiede qualche pennellata da me quella, che si gode oggidì nello Stile Oratorio. Nel secolo prossimo passato non occuparono poca parte di paese nel Regno delle bagattelle ancor gli Oracori o sacri, o profani. Il loro Stile amava i Contrapposti, gli Equivochi, le Allusioni, le Paronomasie, e i giuochi di parole. Ma sono ben parecchi anni, che non s'ode su i pergami nominar Gerusalemme, la quale dopo effere stata si gran tempo Reina, fu finalmente distrutta dalle vespe di Vespasiano &c. Che quella Città era un'emporio di maraviglie, ed un'empireo di ricchezze &c. Che le fide sentinelle, che le vigilie astente fanno stare in festa le Città. Più non ci fa ridere, o torcere il naso, chi prendendo nel giorno del Natale per tema del suo Panegirico Gesà guerriero, va quasi sempre scherzando sopra di questo giusta gl'insegnamenti del Tesauro, e dicendo fra l'altre poco proprie Allusioni : Che il bue del Presepio avrebbe servito più che quel di Falaride a svegliare i peccasori. Che poseva seppellirsi la Clava d'Ercole, essendo nato contra l'Idra un Platano; e somiglianti scipiti Concetti, figliuoli d'Ingegni o deliranti, o meschini.

Dopo un si corrotto Gusto ne succedette un'altro di volto avvenente, e ben lontano da si ridicole frascherie, ma non ancor ben sano. Ristrinsero molti valentuomini tutta la lor cura a parlare con argutezza, essendo lo Stil di Seneca, e degli antichi Declamatori divenuto le loro delizie. Piacque loro il dir tutto con acutezza, e con Ingegno, stimando senza sapore quello Stile, che non solleticava il gusto col piccante delle sentenze morali, delle Metasore, de'pensieri concisi, e vibrati. In questa sorta di dicitura si segnalò a memoria mia un sacro Oratore, il quale colle sue prediche soleva in guisa rapire, e dilettar gli uditori, che molti credettero essersi da lui toccata la cima della migliore Eloquenza. Il sommo plauso da lui meritamente conseguito trasse una grande schiera d'imitatori, che si diedero in preda a questo si studiaro Stile; e oggidì ancora s'odono alemni della sua Scuola. Ma dove que-

f 2

gli allo Stil piccante, e fiorito avea congiunte le altre virtà dell' Oratore, e spezialmente una maravigliosa, e vivissima forza d'Azione, una gran cura di persuadere, una incredibil'arce di svegliare gli affetti; costoro non poterono seguir le sue pedate, se non in quel solo, ch'era il suo pregio minore, cioè nell'acutezza, e nell' ornamento dello Stile. Anzi nè pur questo ottennero : conciossia. chè sovente caddero nel sofissico, e nel ricercato; nè posero mente, che il mentovato valentuomo ornava, non caricava di tai fiori la sua dicitura, e ch'egli con avvedutezza sceglieva le Metasore, e le Ristessioni ingegnose. Per esempio diceva egli: La più bella cosa del capo di quel giovane era una bella chioma. Il rossore è una modefia vendetta dell'imocenza oltraggiasa. La vipera, ancorebè senera, non è mai innocente. Si servono i sogni delle reliquie del giorno per trattener la notte. Quel giovane vano sembra una Primavera portatile. Il dolore s'intende più, quando si parla meno. Io mormorerò sorse con merito di chi mormora con grave colpa. Anche senza livrea fi conosce dall'insolenza, che que'servidori son vostri, o Cavalieri. I Ladri non perdono il lor vizio anche in prigione, rubando il cuore de'Giudici con l' oro. Ne'tribunali ad un mendico la povertà è un gran processo; ad un ricco un grande Avvocato è l'argento. La pietà vien condannata come di fattezze poco amabili, e d'umore selvaggio. Vivevano sotto un medefimo tetto Giuseppe, e Maria, come gli oschi nella fronte, cioè senza guardarsi mai l'un l'altro. La Cortesia ne'grandi è un gran capitale, perchè con essa spendono poco, e guadagnano assai. La Fortuna è un'inganno canonizzato per consolazione de' miseri. Quelle, ed altre simiglianti o Sentenze, o Traslazioni, come ognun vede, som chiare, fon leggiadre, fon lontane dal Sofifma, e parcamente usate davano gran vivezza, ed anima a i ragionamenti; onde infinitamente allora piacevano a gli ascoltanti.

Vaglia contuttociò il vero: alla dilicatezza de'tempi nostri sembrerebbono alcuni pensieri di quel valentissimo Oratore alquanto più spiritosi, e Poetici di quel che possa sosserie la Prosa; o bramerebbonsi almen consolati da un per così dire, o da altre simili sorme i seguenti: La tela interrogata dalle bocche de'pennelli risponde con una bella bugia di colori. Mi levò la Morte questo Amico, per vedere se la sedèlià può vivere con una mezza anima sola. Gli uccelli sacevano tra loro un soave complimento. I corpi morti hanno anche molto di vita, e ci parlano con quella lingua, con cui discorrono i miracoli, insegnandoci il sasso della vita nostra. L'erba tenera, che si regge nel suo gambo, non teme l'insulto di quattro granelle di sabbia, gestate per dispetto da un ruscelletto, ch' esce del suo sonte. Una nobile inclinazione del Fuoco lo porta al Paese migliore; ed egli sempre è svogliato, e

grida, non ofante che i Perfiani la nodriscano con legni odorofi di cedri, e to profumino con l'ambres, e ch'egli fen posto nella fornace con l' oro. L'onde baciane con dispetto quel lide, che te circonda, avendo egli scritto in fronte quel maestoso imperio a bacusque venies. Nondimeno queste tre ultime Immagini sono sì leggiadre, ed amene, ch'io di leggieri m'accorderei con chiunque ne volesse tuttavia arricchir la prosa. Non già sì facilmente da altri s'approverebbono le seguena ti, come quelle, one paiono poco naturali, e felici, o son per lo meno capaci d'essete migliorate. L'unemento della Maddalena era ueramente spiritofo; mentre era una quintessenza del dolore. Dicono i poco sonses, che Dio nel Paradiso terrestre pose in credito la same per gelosia d'un boscone. Nella grotta di Marseglia di mezzo inverno lanquiva la Maddulena, non so se di gelo, o di fervere; so che s'infiammana il gelo, e gelana la fiadima. Ci sembra prezioso il Mondo, perche lo vediamo indorato dal Sale, Sarat almeno sforzato a tornariaddietro, per dar sepoltura al mio rammanico, morto per contrizione de un peccaso, che non è mio. Assofe Crifto in certo medo nella sua passione la divinità, per non perre in suggezione il dolore. La Maddalena col troppo piangere mostra quasi di pentirsi d'effersi pentita, disubbidiente con merito per voler piangere ad onta di Dio, obe le afcingava le lagrime. The Late of the same of the sa

. Ora le il purigato Gusto moderno può regione colmente sospettare, che questi pansieri sieno poco ben lavorati, avvegnache in boro si riconosca l'odore d'un gran Maestro, quanto più giustamento di porrà in dubbio la bellezza di tanti aleri Concetti, che gl'insizatori suoi introdussero nella sacra Eloquenza! Videro alcuni d' esti, che qualche vaga Metafora, qualche ingegnosa Ristestione, a spiritosa Immagine a tempo adoperata, e posta a suo luogo ravviva i ragionamenti, e che l'Uditore ne prende gran dileito. Ciò fese lor credere, che se putta la tela delli Orazione si tessesse di Metefore, Riflessom, & Concerri, eid infinitamente diletterebbe, e che per questo senviero si, aggiugnerebbe alla perfezione Oratoria. Ma siccome ci farebbe ridere, e sarebbe sconciamente abbigliata una Donna, la quale non considerando che i fiori, se son pochi, adorumo, se son mosti, affogano la bellezza, se ne caricasse il capo, il seno, e le vesti tutte; così costoro poco avvedutamente opprimento di Fiori le Orazioni, e per troppo voler' ornare l' Eloquenza, dalta vera Eloquenza si dipartono.

Se alla Natura, e s' Maestri migliori ponessero mente questi Otatori, cerso è che si scoprirebbono agevolmente traviati. La Rettorica non è altronde nata, secondo la dotta e giusta opinion d'Aristotele, che dall'osservazione di ciò, che naturalmente, e Tom. I.

Ff 2. ne'

ne'ragionamenti famigliari, giova, o nuoce alla persuasione. Onindi li son facce le regole per poseia persuadere, non a caso, ma con arte; e si è coll' Arte perfezionata solamente, non mutata quella maniera, che tien la Natura in persuadere altrui. Perciò utilifi. ma cosa è l'offervare nelle civili conversazioni, e ne comuni ne gionamenti la difinvoltura, con cui gli nomini ingegnofi, e infino i più rozzi, naturalmente dicono le for ragioni, perfuedono, e muovono. Si dee fimilmente confiderare, con qual forza naturalmente le passioni fanno patlare, e qual verità di Figure esse fan nascere all'improvviso nel cuer delle genti. Quelta Eloquenza naturale si ha poi da persezionare collo studio, e colla secrura de migliori Maestri sì di Teorica, come di Pratica, i quali altro non sono che Sponicori dell'economia, con cui la Natura parla in bocca de gli nomini per persuadere. Ma quando mai naturalmente uno, che voglia persuadere, si perde in dir continui Concetti, in infilzar pensieri e acuti, o troppo fioriti, e quel ch'è peggio, oscuri, e sofistici? Ufizio de gli Oratori è il persuadere, il mnovere gli affetti, e il dilettare. Con questo ingegnosissimo Stile non si compiono le due prime parti, e di rado ancor l'ultima. Poiche o l'oscurità dello Stile non lascia intender le cose. o la sottigliezza delle Riflessioni stanca troppo gli uditori, convenendo usere una penosa attenzione per penetrare la continua successione de gli acuti pensieri. Perdendosi poi l'Intelletto di chi ascolta dietro a tanti fioretti, non può egli come distratto badere nel tempo stesso alle razioni, che persuadono. Molto meno può nel cuore altrui piantarsi l'affetto, perchè l'Oratore colla sua Acutezza non parla al Cuore, ma all'Ingegno; ed è l'Uditore intento a considerar la bellezza, o ad intendere la sottigliezza di que' penfieri, non all'introduzione in le de' facri, e divoti affetti. Sebbene, per dir meglio, si sdegna l'Uditor saggio, sontendosi in argomento serie arrestar son spesso dall' importuna vanità dell'Oratore ad ammirar quel minuto artifizio del ragionamento, il quale non meritava tanta parte di attenzione o dall' uno in usarlo, o dall'altro in considerarlo.

lo confesse verità: a me una volta sommamente piaceva sì fazto Stile; ma ora diligentemente suggo tali Dicitori, avendo io
scorto, che l'Eloquenza vera nulla più abborrisse, che questo affectato studio, e che nulla più del zibetto, e del muschio ossende il capo, se in troppa quantità il lor odore si spande. Conosco essere
un disetto rincrescevole, non una sovrana virtù, quel prosumare
ogni cosa con acutezza, quel sossogare per dir così la Verità a forza di siori non men di quell'Imperavose, che sossogò gli amici son

una piquela di role. In une perola : permi che quegli sia più Ingegnolo, il quale quanto più può si findia di non parere ingegno. lo. Il perchè più volentieri presto le mie orecchie ad un mezzana Predicatore, da eni puramente, ma con affetto, e zelo mi sia spa-La la perole di Dio, ost parrino le Virtà di qualche Santo Eroe. che ad uno de foura accennati. Il primo finalmente va diritto al fuo fine, ch'è quello di persuadermi l'amos delle Vireù, l'odio de Vizi, ed io per tal motivo mi porto ad ascoltario. Altro fine, sto per dire, non hanno i secondi, se mon quello di persuadermi. ch'esh furono dalla Natura provveduti d'un'acutissimo Innegno: il che a me poco importa di fazere. Apri quando anche pollano farmi certo dell'Ingegno loro a furia di tanti Concetti. poco poi mi potran persuadere il lero Giudizio e o buon Gusto, perche non si dee falire in pergamo per sar pompa del proprio Ingegno, me per introdurre nelle menti altrui la Verità, nel cuore il defiderio dell'opere buone. Ignorano coftoro il grati configlio di Quinciliano, cioè: abi res agitar, & vera dimitatio eft, altimus fit fame locus.

Nè io solo ho ravvisata quena verità. La configliarono, non che la conobbero, tutti gli antichi Maestri dell'Eloquenza, e non men di loro gl' Italiani più savj. Non e' incresca d'udire in tal proposito la sentenza del Card. Pallavicino, il quale benche sempre non vais ne' fatti d'accordarsi colle sue parole, aendimeno scrive così nel Cap. 6. del' Tratt. dello Stile: Jo per me generalmente parlande landerei le Stile, che di Sentenze (col qual nome egli fignifica i Concetti arguei ) foffe adorno, ma non teffuto. Quell' effene. che porta all' ingegno il vino tra gli alimenti del corpo, gli portano le Sentenze nelle composizioni, che fono alimento dell'animo: in picciola copia il tollevano, in soverebia l'aggravano. Oggid) pure sono in quella parce affacto dilinganuati, e porgeti gl'Ingegni migliori d' Italia. E io fra molti altri, che praticano la vera Eloquenza, ne ascoltai due segnalatissimi della Compagnia di Gesù, i quali nell' Anno 1701. e 1702 predicarono il Vangelo nella Castedrale di Modena. Dalle prediche spezialmente del primo fi partivano gli Udi. tori mutoli, commofi, e convinti; feguo che egli avea mirabilmente ottenuto il suo fine. Parve contrattociò a qualche persona poco intendente, che egli non avelle grand' Arte, perchè non udivano Acutezze, Metafore continue, e fontimenti l'ambiccati, quantunque confessalere di sentirsi muovere. Ciò a mio credere fu il maggior Panegirico, che di lui potelle farli; essendo che, mentre collero affermavano d'esser vinti da' suoi detti. senza sa. per con qual' Arte egli lo facelle, tacitamente confessavano e la anisima Arres, e il sommo Giudizio di lui, che sapea si ben nal-Ff 4

condere Parmi della vittoria. Intesserto questo Giudizicione in hei singolare. Univa egli con gentilezza a i precetti, esconsigli Evan gelici quei della Moral Filosofia, lega mirabile per giovare, te dis lettare: nel che esiandio era mirabile il secondo del mentovati Oratori. Con pensieri maturali, eta suo tempo sioriti, con Impagini modeste, chiare maestose, e tonanti spiegava il suggetto, et l'imprimeva colle più gegliarde, e vive Figure, introduccado agevolmente nel cuore glicasteti santi dopo aver guada gnato i Intelletto colle sagionida.

Che fe vorran mare gli Oratori sfogar l'Ingegno, potrango riserbare questo lor talento a i Panegirici, ove senza fallo è conceduta maggior libertà : In ils actionibus (così scrive Quintiliano nel 200. 1.12 lib. 2. I que in alique fine dubio meritase, venfanour, sed sum and popularemi assare delectationem, quales legiums Panegyricus paner missism adbibere plua cultus ; amnemque artem, que letere plerum ant in indicits debet. & non confiters, mado, fed offensate estam. 11 che da lui si ripese con parole ancor più pregnanti nel sap. 2. lib. 8. Ha tuttavia questo magnifico ornamento de' Panegirici da esser virile, chiaro, e nobile, e non già spirare un'essemminata legge. rezza di colori giovenili, o un'affettata oscurità d'espressioni. Fioritissimo è il samoso Panegirico di Plinio, e ancora da ciascuno è commendato, eccetto che da alcuni pochi Ingegni troppo severi. e innamorati dell'età di Cicerone, in cui poco si esercitava l'Eloquenza nel trattare argomenti di lode. Leggiadra, e nel medesimo tempo soda, e piena di una maestà maturale una volta mi parve in quello gusto un'Orazione del P. Girolamo Cataneo Gesuisa per la Coronazione d'Agostin Centurione Doge di Genova. Fra le Immagin i riguardevoli, che d'essa mi sovvengono, io ne rapporterò una sola, affinchè si veggia come egli nobilmente imitò Lu. cano. Dice egli verso il fina i lo prego il Cielo, che piova sempre nel seno di questa Patria pace, e quiete. Ma parimente lo supplico. che se mai a' nostri danni scatenerassi la guerra, straniera ella sia. non civile. Straniera, sarà cagion di trionsi; civile, di vitteria sarebbe, me senza triens. Con più sicurezza però io posso commendare la nobilissima Orazion supebre composta dal P. Antonio Francesco Bellati anch' esso Gesulta per la su Serenissima Anna Isabella Duchella di Mantova; trovando io in ella una somma dilicasesza di Giudizio e di Stile, che forse non così bene ritroveremo nella foprammentovata.

Nelle Prediche poscia non sarà già permessa santa copia di Concetti, o di fiori, perchè ivi si parla, aon per disettate anicamente, ma bensì principalmente per aspugnate il quose, a persua-

dere. Tutta la forza dunque, tutto l'Ingegno ha quivi da tendere a questa vittoria. Per conseguirla più agevolmente, servono poi di foecorfo gli ornamenti, purchè fieno convenevoli, ulati con parsimonia, e disposti a tempo, e luego, dilettando essi chi ascolta, e colla dilettazione piegandolo a lasciarsi vincere. Ma non ha il dicitore da consumat tutto il suo studio intorno ad essi, nè far divenir fine ciò, che dec offere mezzo, e strumento. A una spada non diffice una vaga, e ben lavorata impugnatura, ma elfa non me ha da essere il meglio. La buona tempera dell'acciaio, e il tagliente suo filo più di tutto si richiede, essendo quel serro destinato a serire, non colla pompa del lavoro la vista, ma col buon taglio le armi opposte. Altrimenti facendo l'Oratore, in vece di piantare il Vangelo nel cuore de gli Ascoltanti, v'introdurrà solamente la vanità; e i viziosi usciran del Tempio, forse più di primadotti , ma non già più corretti. Molto meno fia conceduto a gh Spofitori della parola di Dio il prendere certi strani, ed ingegnosi argementi delle prediche loro, per provare i quali è poi necessario lo ssoderar ragioni sofistiche, o troppo acute, o troppo metafische. In tal difetto ho veduto cadere eziandio de' valentissimi nomini, e spezialmente in tessere i sacri Panegirici, ne' quali se il tema non è pellegrino, straordinario, e sottilmente pensato, e se non è un Paradosso, loro sembra di non dovere aspettar punto di lode. Non ha molti anni, che un famoso Oratore componendo il Panegirico alla Vergine addolorata propose questo tema. Non sapersi, se Maria patisse più dolore sotto la Croce, per esser Madre di Gesù, o per esserlo divenuta del peccatore, figura di cui, com' egli disse, fu l'Apostolo Giovani. Certamente in udir le sottili, e metafisiche riflessioni, e gl'ingegnosi, e speculativi concetti, che su costretto l'Oratore a produrre in pruova di quesso sì Arano argomento, offervai, che la mia mente, e la mia attenzione s'erano stancate non poco. Che se ciò avvenne a me, quanto più sarà avvenuto al rozzo popolo, che meno di me ha studiato? Più ancora speculativo, e sottile su il Panegirico d'un'altro grande Oratore nel giorno dell'Annunciazion della Vergine. Volle mo-Arare egli: Quaiste sprse facesse Dio, e quanto costasse a lui il formare una Madre al suo divin Figlinolo, e quanto ancora costasse a Maria il divenir Madre di questo Figlinolo umanato. Io so, che pochissimi ne capirono le ragioni, e gli argomenti, molti de' quali erano lavorati più dalla Fantasia, che dall'Intelletto, e per conseguenza tessuti d'aria, come sarebbe il dire, che Maria su crocifissa nel concepir Gesù, che doveva esser crocifisso: il che da lui si, provò con regioni ben capricciose. So ancora, che il popolo, a

ent nelle prediche infinicamente, e con ragione, piacova il suo dire, si contorse, e confesso, che s'egli avesse continueso a ular somigliance linguaggio, facilmente avrebbe pocuto dal pergamo contare i suoi uditori. E a chi pensano mai di parlare questi si speculativi Ingegni? Certo non al popolo, che non può col suo corto intendimento penetrare, e comprendere le loro speculationi. Ma se parlano a fosti docti, ed intendenti, che per l'ordinario fon pochishmi, perchè voglione tradirle fete del popolo, anch'esso invitato adudire? Anzi non piaceranno ne pure a shi stessi letterati, a quali è noro, che l'Oratore eccellente ha da studiarsi di piacere ad ognuno, e dee fuggir cotante sottigliezze. B queka obbligazion di piacere a tutti fa, sh'io fiimi lodevolifismo infino il coftume di quegli, che quafi mai non portano in pulpito parole, e passi Latini . senza eradurli nell'Idioma, in cui parlano. Bisogna pet fine difingannars, e credere, che la vera Bloquenza è una fola, benche abbia motte differenti veduce. Quefta fin da ali antichi, e massimamente da Cicerone, e da Demostene cospita, e dal primo ancora maravigliofamente insegnata ne libri della Rettorica. Chi vuol navigare per altri mari, che per gli scoperti, e praticati finora, è aspetrato da qualche terribile scoglio, già scoperto, e mostrate a dito anche da gli stessi ancichi. E tanto basii di quetta materia, potendo i prudenti Lettori ampiamente berne i buoni precetti da que molti Letterati, che l'hanno prima d'ora ex professo trattata, e che o non son conosciuti, o non intesi, o pure sono sprezzati da qualche moderno cervello.

## C A P. XVIII.

Utilità, che si savorchhe dal pubblicar la maniera tennta da'migliori Poeti in determinati componimenti. Dato un tena, come la Fantasia, e l'Intelletto si diportino. Pruova sattane in un'Idillia. Esemps del Chiahrera, e del Geva.

Olle osservazioni finqui de noi raccolte abbiamo in perce di visata la Teorica del Bello Poetico, e mirati in loneananza alcuni principi, e fonti, da quali traggono i Poeti, e ancor gli Oratori, dilettevoli, e muove Immagini per vestire, e adornar gli argomenti proposti. Per maggior profitto de giovani converrebbe eziandio mostrarne alquanto la pratica in qualche determinato suggetto, e condur gli occhi loro sul medesimo avorio, assinche dall'esempio s'apprendesse la maniera di mette-

re in opera gl'inlegnamenti Poetici, quando nopo il richieda, & nel vero sarebbe a mio credere un' impresa utilissima alla Repubblica de'Letterati, se più Poeti valorosi, oltre al lasciarci i loro nobilissimi componimenti, ponessero anche in iscritto il modo; con cui eglino han trovati i concetti, disotterrete le Verità ascose dentro a quella Materia; e mostrassero come la Fantassa loro sias agitata; qual viaggio, quai voli, e qual'ordine abbia ella, s l' Intelletto ulati per trattare in versi l'argomento preso. Così un gran profitto verrebbe a chi volesse divenire uomo politico, e di negozio, s'egli potesse non solamente leggere i consigli, e precetti pubblicati in quest' Arte, ma ancora intendere da i gran Ministri tutto il filo de loco più difficili precisi maneggi o in conchiudere una Pace, o in trattar una Lega, un Matrimonio, e simili riguardevoli affari. Gioverebbegli infinitamente il vedere, come si sieno governati in tal congiuntura quegli uomini grandi, cioè quale accorrezza, e finezza, quali spedienti, e rigiri abbiano adoperato; come scoperta la dobolezza, i segneti, e gli affetti altrui come ben coperci i suoi; e in somma cutte le più prudenti pratiche, e maniere di trarre a fine un'intrigato affare. Non minor vantaggio parmi che avessero da sperare gli studiosi della Poesia, se i più celebri suoi Professori pubblicassero tutto il giro, il cammino, e l'economia de'loro pensieri, allorchè trattano qualche argomento in versi. Converrebbe intendere, come l'Ingegno, e la Fantalia loso in quella occasione abbia trovate le Immagini, come il Giudizio le abbia scelte: come scoperte le simiglianze, le relazioni de gl'infiniti oggetti con quello che vien propolto; come abbiano acconciamente usato al proposito i concetti osservati in altrui; come proccurate di migliorarli, e perchè n'abbiano taciuti tanti altri loro caduti in mente. Con tele scorta potrebbono poscia gl' Ingegni minori, come con un filo, conducti, e seggerh in altre occasioni. Ma tra perchè difficile impresa è il hen narrar tutto questo la vorio del Poeta, e perchè non si bada punto del Poeta al modo, con cui truova le Immagini, bastando all'opera sua il zitrovarle; e ancora perchè non s'è mai posto meuce all'utile, che recherebbe ad altrui così fasto discoprimento; non s'à finor veduta alle stampe sì profittevole, e necessaria fatica. Una leggiere abbouzateura di quello da me proposto disegno si mira ne'Comenti festi da Lorenzo de Medici, dal Benivieni, e da Dante nella Vita nuova, e nel Convico a i loro versi. Ma più di gsan lunga si richiede al bisogno altrui. Adunque poiché manca un tale ajute all' Arte Poetica, a me è venuto il talento di genterne lievemente l'impresa, lasciando la cues ad Ingagui migliori di possis persezioneria. Egli è però

necessario, che mi si permetta il recar per esempio un mio (qualunque sia esso) componimento Poetico, non potendosi tanto render ragione de gli altrui segreti, e pensieri, quanto de' propri; tal che non per ambizione, ma-per necessità propongo la maniera da me tenuta nel comporre l' Idillietto, ch' io

stampai appresso la Vita del Maggi.

Ogni Autore, che vuol trattare in versi qualche argomento. preso ch'egli lo ha, comincia ad affissarvi la Fantasia, e ben considerandolo truova le ragioni, che possono in lui rifvegliare una qualche passione, talor gagliarda, e talor leggiera. Se grande è il suggetto, se virtuoso, se amabile, se terribile, se spiacevole. se infelice, se vile, cagionerà in noi stupore, rispetto, amore, paura, dolore, dispregio, ed altre sì fatte passioni, le quali agirando la Fantasia le inspireranno il Furor Poetico, rendendola abile ad alzarsi a volo, ove più, ove meno. Commossa l'Immaginativa in qualche guisa, risvegliansi da lei tutte le Immagini, che hanno qualche simiglianza, e relazione col suggetto preso. Considera ella tutte le varie qualità, e circostanze, il tempo, il luogo, i fini, gli antecedenti, i conseguenti, gli aggiunti, i contrari, gli effetti, le cagioni, le azioni di quella cosa, di quell' avvenimento; e mettendosi ad accozzare insieme le Immagini, che prima eran lontane, e separate, ne forma delle nuove, delle vaghe, e nobili, secondoche a lei pare, con dar sovenre anima, affetti, sentimenti, e parole alle cose inanimate. Nel che però ella sempre segue la scorta, e'l freno dell'Intelletto, il quale va conservando ne deliri della Fantasia il Verisimile, che ad essa è proprio. Auzi l'Intelletto anch' egli, se la Pantasia non occupa tutto il lavorio, va ricogliendo i più vaghi legami, che abbiano con quella cola le altre, cerca le ragioni interne della Materia, poscia gira d'intorno a lei, e correndo per gli altri oggetti, che han rifguardo, e affinità con quello, forma Ingegnose Immagini, studiando il Vero, o il Verisimile a lui proprio, e naturale. Secondo poi la diversită de gli argomenti o sublimi, o mezzani, o bassi, dovrà l'animo nostro, prima di concepire alcun verso, empiera, e fecondarsi d'Immagini confacevoli. Se ha da parlatsi di suggetto Eroico, svegliera il Poeta t se stesso tutti i semi della grandozza, si figurerà d'essere non un'uomo di leggier condizione, ma un non sonche ripieno di divinità, eguale, o superiore u gli stessi Monarchi. Quindi passerà a vestir le cose, e ad esprimerle con sentimenti nobilissimi, e pomposi. In un'argomento affettuoso, e tenero, immaginerà mille tenerissime, e affettuose Immagini, come s'egli fosse interessatissmo nelle proposte cose, Altrettanto proporzionatamente sarà in altre occasioni; e dove l'Ingegno, e la Fantasia per virtù propria non potessero divenir gravidi, e secondi, userà quell'innocente malizia, d'ajutarsi, e secondarsi con Immagini concepute da altrui, imitandole poscia, cangiandole, e sacendole servir di seme ad altri nuovi pensieri, coll'innalzar sopra le altrui basi una fabbrica novella:

Avendo io dunque fermato di fare alcuni versi per la morte del-Maggi, due afferti principalmente m'occuparono il cuore, cioè la Stima, o lo Stupore per cagion delle sue alte Virtà, e il Dolore per cagione sì della stretta amicizia, che fra lui e me passava. come della perdita grande, che in perdendo lui aveano fatto le Lettere nella nostra Italia. Ecco perciò due possenti affetti, che potevano mettere in iscompiglio la mia Fantafia, e destare in sei Furore Poetico, e delirio, come di fatto m'avvenne in ben ruminando la mia, anzi la comune disavventura. E conciossiacosachè il suggetto sosse tenero, e doloroso per me, scelsi per comporre un' Idillietto versi corti di quattro, e d'otto sillabe, come quelli, che mi parvero più acconci ad esprimere la doglia con tenerezza. Posto ciò, e nata in me l'agitazione della Fantassa, diedesi questa Potenza a mirar tutti gli oggetti, che avevano Relazione, Simiglianza, e Legame col Maggi morto, e con esso me addolorato. Facile su so scoprire, che meco, e col Maggi avez Relazione la deliziosa Isola de gli Eccellentissimi Signori Conti Borromei, sì perchè quello era il Luogo, ove allora io mi trovava a diporto, sì perchè quivi ne gli anni avanti soleva il Maggi anch' egli talora condursi a villeggiare, avendovi ancora composti moltissimi versi. Facilmente, dico, dalla memoria, e da gli occhi miei ciò si osservò. Ma perciocche la prima cura de'Poeri Lirici è quella d'entrare nel componimento, cioè di dargli principio, con vivacità, e maniera non aspettata (come può notarsi nel Petrarca, e assai più in Pindaro, che sono maravigliosi in simili entrate) e non di saltare a piè pari nell'argomento; io prima di legar la Fantasia alle Immagini, che l'Isola poteva somministrarmi, la lasciai correre in oggetti lontanissimi, comandandole che scegliesse un'Immagine inopinata per cominciare i versi. Fra le altre motte da lei discoperte, piarque all'Intelletto, o Giudizio, di scegliere quella d'un Cervo ferito, a cui rimase conficcata nel fianco la saetta scagliatagli da un Cacciatore. Egli sugge, e non truova riposo, nè pur cangiando paesi, perchè il ferro va tuttavia nel corso trafiggendolo, e impedendogli la sanità. Parvemi leggiadra, e viva questa Immagine, per ispiegare l'interna cagion dell'affanno, ch'io avea portata con meco alle delizie del Lago Maggiore, nè mi lasciava goder la desiderata allegrezza dell'animo. E ciò naturalmente, credo io, sovvenne alla Fantasia, perchè in leggere o il Petrarca, o Virgilio aveva ella per avventura posto nella sua guardaroba una tale immagine, quantunque allora non mi ricordassa d'aversa mai letta.

Osservata dunque dalla Fantasia una sì acconcia Immagine di simiglianza, approvata dall'Intelletto, e parendo a lei delirante per la passione, ché le susse davanti il Cervo stesso ferito, naturalmente, e verissimilmente si mosse a parlar cot Cervo, e a mostrargli quella compassione, che sogliamo aver di coloro, che sono al pari di noi miseri, e simili nella disgrazia. Dissi perciò queste parole, esprimendo come seppi il meglio l'assetto mio.

Ceruo, un tempo onor de boschi,

Cui ferì lungo le sponde Di bel sume Arcier nemico; Tu alla grave sua ferita Col cangiar bosebi, ed albergbi, Cercbi aita.

Mesebinetto! Ma tu mai Non avrai

Nè rimedio, nè riposo; Perchè destro a' sianchi ascoso Porti il dardo (abi siero dardo!)

Onde tardo Or ten vai , Ed un giorno alfin morrai .

Legando poscia col mio stesso caso l'Immagine proposta, seguì l' Intelletto ad espor la mia gravissima doglia.

Talc anch' in da crado strale
Già trasitto,
Fuggo il volgo, e cangio Ciclo.
Ma perchè vica meso il telo,
Ch' altamente in suor sta sisto:
Anco in mezzo all' Isoletta,
Bella pompa del Verbana,
Il mie duol non cangia tempre.
Onde sempre
Penso, piango, e so' sospiri
Turbo all' anre i lar respiri.

Dopo questa introduzione la Fantassa ricornò alle Immagini, che l'Isola mi somministrava. E perchè a questa Potenza, quando è gagliardamente commossa, pare di vedere tutte le cose, che

le stanno d'intorno, dotate d'anima ragionerale, parlanti, intendenti, e spezialmente quelle, che per sentenza de Peripetetici hanno l'anima o sensitiva, o vegetativa; volgendo gli occhi intorno, m'incontrai in mille differenti Piori, e boschetti di cedei. aranci, limoni, e Lauri, in mezzo a quali io ruminava colla Fantasia il dolore. Immaginando questi Fiori, e boschetti come cose animate, che mi rimiravano sì mesto, e piangente, ed ascoltavano le mie querele, diedesi per conseguente la Potenza delirante ad attribuir loro quelle parole, e azioni che sarebbono state Verisimili a quei Piori, e boschetti, se avessero in effetto intendimento, e voce. E che avrebbono detto a me quegli oggetti? Parve alla Fantasia, che m'avrebbono chiesta la cagion del mio pianto, e si sarebbono ancor dolcemente lamentati di me, perchè in mezzo a tante delizie, e ad una sì ridente Primavera non mostrassi contentezza veruna. Ragion dunque voleva, ch'io poi rendessi conto alla interrogazione fattami. Perciò feci seguire questi altri versi.

Perch' io viva si infelice,
Boschi, e Fiori
Stan chiedendo in lor favella.
Questa bella,
Vorrian dir, nobil pendice
Soglion pure
Rispettar le gravi sure.
Per piacerti, noi quò intorno
Con gli odori,
Co i colori
Ti facciamo un dolce assedio.
Perchè, ingrato,
Sol col pianto a noi rispondi?
Perchè il nostro viso oltraggi?
Io rispondo: E' morto il Maggi.

Morto è il Maggi, voleva io di poi continuar'a dire, nel cui petto il mio cuore avea albergo; quel Maggi, che tanto piacque alle
Muse; e qui pormi ad annoverar tutte le lodi del desunto Poeta.
Ma parve meglio all' Intelletto l'adoperare un poco più d'economia, e non saltare così di repente in queste lodi. Sicché lasciò, che
la Fantasia seguisse l'incominciata Immagine, e il suo ragionamento co'Fiori. Dopo dunque la mia risposta egli era probabile, ch'essi mi pregassero di dir loro; chi sosse il Maggi. Però parvemi, che
ciò mi sosse detto; e se ciò m'era detto, ne seguiva, che alla mia
Fantasia tutta ripiena del Maggi, e che il riputava noto ad ognuno, potesse parere strano, che quelle animette odorose nol co-

noscessero, credendo io d'aver detto assai col dire, ch' era morto il Maggi. Tuttavia liberalmente essa perdonò loro questa ignoranza, cagione che non piangessero anch' eglino meco. Poscia m'accinsi a narrar tutta la mia sciagura, per soddissare alla richiesta loro. E quì nel vero pensava io di pormi a divisar le Virtù del Maggi; cosa, che naturalmente seguiva. Ma il Giudizio avvisò la Fantassa, che meglio si sarebbe satra comparire la violenza della mia doglia, s'io non avessi parlato, che poche parole, essendo evidente segno di uno straordinario dolore il non poter parlare. Sembrò dunque a me di non poter rispondere, se non le tre parole dette di sopra. Son questi i versi.

Questo Maggi allor chi sia
Perch' io narri,
Mi sconginran tutti a gara.
Io di quelle Alme innocenti
L'ignorunza allor veggendo,
Se non piangon, lor perdono.
Poi vorrei
Lor narrar mia doglia atroce;
Ma la voce
Non soccorre al buon diso.
Onde alsin consuso, e smorto.
Sol rispondo: Il Maggi è morto.

Fatto proponimento di non far'udire per bocca mia le glorie del Maggi, era di mestiere, che cercassi un qualche Panegirista proprio. E sovvennemi, che atto a questa impresa poreva essere un' Alloro assai vecchio, il qual si misava in un canto del boschetto. come quello, a cui per la sua antichità era facile l'aver conosciuto il Maggi quando egli veniva a diporto nell'Isola: il che non poteva essere accaduto a i Fiori, animette di corta durata. Abbracciatasi dalla Fantasia questa Immagine, e riconosciuto il legame; e la connessione, ch'essa avea col Maggi, incominciò la delirante Potenza a figurarsi quelle azioni, e parole, che probabilmente farebbe, e direbbe un'Alloro, ch'a reste anima ragionevole, in tal congiuneura. Egli avrebbe verisimilmente scosso i suoi rami, poi scioka la voce, e parte con istupore, parte con dolore interrotto, avrebbe palesati gli affetti suoi per la perdita del Maggi. E' probabile, che si fosse adirato contra la Morte. Nel qual tempo riflettendo io sopra l'antica opinione, che l'Alloro difenda da i fulmini, cosa forse favolosa, ma però nella Fisica de'Poeti tenuta per vera, mi si pard davanti un'altra Immagine, come si può veder ne' seguenzi: versi. MiMiro intanto un vecebio Alloro,
Che in disparte
Tutto trema. Ei parla al sine:
Dunque è morto? E' morto il mio......
Abi Poeta sventurato;
Cui con fulmine spictato
Assali la Morte rea,
Nè mirò, ch' io'l disendea.

Per provvedere a questo Alloro concetti Verisimili, corse l'Immaginativa a cercar nuove Immagini; e perchè non era da supporsi in quell'arboscello un dolor grande al pari del mio, sembrommi conveniente l'attribuirne a lui ascune più vaghe, e siorite, quali sono il ricordarsi d'aver veduto gli augelletti cantare a gara col Maggi, d'aver'egli coronata la fronte del Poeta colle sue frondi, e che il Poeta incidesse i suoi versi nella corteccia de gli alberi; Immagini tutte amene, che la Fantasia volando su gli oggetti dell'Isola, e pensando alle azioni descritte da astri Poeti, agevolmente potè osservare, e raccogliere. Dopo le quali cose parve necessario, almen verisimile, che l'Allord sornasse a lagnarsi della sua propria, e comune sciagura. Tutto oiò su così disteso in versi.

Per temprar l'acceso die (Ben (ovviemmi) Egli spello sotto a queste. Frondi mie Adagiar soleva il fianco B svegliando al suon la Cetra. Qui soveme Ssidò al canto gli Angelletti: Semplicetti Tenean questi il grande invito: Ma confuso il lero ardire, Solean dire: Da Cantor sì fortunate. Di rozzezza or fiam convinti: Ma c'è gloria l'esser vinti. Io con queste foglie allora Alle tempie vincitrici Intesseva più gbirlande. Egli ancora Grato in parte a tali ufici, Sulla mia correccia antica Imprimeva i versi suoi.

Cru-

Cruda si ma gentil gara, E a me cara Facevam di benefici : lo porgeva a lui Corone. Ei ferite in guiderdone. Ora ancor le note istesse Porto impresse: Ma se un tempo Intra'l popel verdeggiante Fui d'invidia degno alquanto. Altreitanto Or son degno di pietate. Deb son sta chi tenga il pianto. Or che Alvindo a morte è gianto, Egli appunto Fu onor noftre, oner de Pindo. Deb piangiame: E' morto Alchedo,

Ben desiderava io, che l'Alloro seguisse a favellare, e a narrare altre lodi del defunto Amico; ma la Fantasia, che agicata dalla passione non può molto fermarsi sopra uni oggetto, volò ad un'altro con approvazion del Giudizio. E s'avvide, che i Zeffiri, e gli altri venti, i quali fogliono portare un son vistimo fresco, o fierissime tempeste al Verbano, porevano aver conosciuto il Maggi, siccome antichissimi abitatori di quel paese. Il perchè si fece ad immaginar quegli effecti, che verificalimente avrebbe facto il vento, apprendendo la perdita d'uomo sì famolo. Doveva que sti, secondochè mi parve, star prima con gran quiete attento alla dolorosa Istoria, poi commosso a dolore, e collera con un fischio più gagliardo mandar fuori de' gemiti, e finalmente dar melle smanie, e scoprirsi per un Aquilone arrabbiato. Da viò seguiva che tutta dovesse sconvolgers, e turbarsi l'Isola (come di fatto aveva io più volte veduto accadere) e languire i diversi bellissimi Fiori, oppressi dall'impernosa foga del vento. Parve in oltre alla Fantasia, la quale, quando delira turco interpreta secondo la sua Idea, che una sì terribile Seena altro non fignificaffe, che il dolore provato da sutti quegli oggetti pet la morce del Maggi. Perciò dalle parole del Lauro passai con un poto di legame all'altra non aspettata Immagine in questa manierà.

Più dicea forse l'Alloro; Ma improvviso Gl' interrompe i Metti un Vento. Questi attento Dianzi stette al ser racconto,

E le piume Cost dolce dibattea, Che parea Un loave Zeffiretto: Ma l'amaro caso udendo, Nè reggendo Più al dolor, si scioglie in gemiti, E Aquilon si scopre a i freutiti. Ouindi s' empion di terribili Alti fibili L'aria, l'onda, ed i boschetti. Tutta in guerra Va la terra, Prima albergo a gli Ameretti. Svengon Rose, Gigli, Acanti. E languiscon gli Amaranti, E le pallide viole Quasi neve esposta al Sole. Onde a me, che attento miro. Sembran dir ne' lor linguaggi: Noi cost piangiamo il Maggi.

Immaginando, come disti, la Fantasia, che sì grande sconvolgimento dell'Isola nascesse dal dolore provato da tutte le cose in udir morto il Maggi; parve a lei convenevole di chiedere tacitamente perdono all'Isola con dirle di non essersi prima accorta del pregiudizio, che al suo allegrissimo Genio si recava dalla mia tristezza. Quindi più non badando all'Isola, se ne volò essa all'Accademia, che in Milano in casa dell'Eccellentis Sig. Conte Carlo Borromei si teneva in lode del desunto Maggi. Parvele dunque, che in certa maniera non susse to affatto il Maggi, perchè osservava, che tante persone ivi adunate il portavano vivo in cuore; onde con tai versi terminai l'Idillio.

Isoletta sventurata?
Del gran danno, ch' io ti porto,
Tardi accorto,
Da te suggo, e messo torno
A gli alberghi Cittadini.
E d'insorno
Or che miro tante Cetre
Collegate a piagner meco,
Quasi voglio
Ingannare il mio cordoglio?
Qui so credere al cuor mio,
Che non tutto ancor morto

Gg 2 L'al

L'alto oggetto de' miei pianti, S' ancor vive in enor di tanti.

Ed ecco l'economia, e il viaggio della mia Fantalia nel comporre questo Idillietto. Ma sarebbe stato d'uopo, che nel distendere tali osservazioni avessi ancor potuto accennare tutte l'altre Immagini, che allora mi s'affacciarono alla mente, e dire le cagioni, perchè scelsi queste sole, e rifiutai l'altre. Non l'ho satto sì perchè non mi sovvien cotanto minutamente ciò, che allora mi bollisse in capo, e sovvenendomi, sarebbe forse lunga, e tediosa la lor descrizione; sì perchè non è molto a me dicevole il tanto lambir questo parto, perchè mio. Solamente dirò, che giudicai ben fatto il lasciar poco luogo alle Immagini Intellettuali, perchè supponendo la Pantasia violentemente agitata, ella dovea signoreggiar nell'anima mia. Oltre a ciò mi lusingai di poter ben fare apparire l'affanno ch' io provava, con questi deliri della mia Immaginativa, i quali non succedono mai si naturalmente, come quando regna nell'uomo una violenta passione, e co'quali vivamente si suol'esprimere, ed imprimere nell'altrui Fantasia l'affetto, che regna nel cuor del Poeta.

Per infinite altre vie poteva io condurmi, ed altri possono tfattare di gran lunga meglio il suggetto medesimo; non essendoci cosa, che a gli eccellenti Poeti non compaia davanti con mille differenti vedute, alcune delle quali son triviali, altre piu nobili, ed altre affatto pellegrine, e mirabili. I Poeti di corta vista per l'ordinario seguono il sentiero più battuto, che per essere privo di novità, e sol dorato di bellezza dozzinale, può cagionar poco stupore, e men diletto. Non si stendendo la lor potenza visiva, se non a quelle trivialissime linee, che in picciolo spazio s'aggirano intorno all'argomento, adornano i lor versi di fiori, e ricchezze comunali. Ma i grandi nomini volando di gran lunga piu oltre col guardo, scuoprono tutti i lontanissimi cerchi, e la vastissima cir. conferenza del punto, che lor si propone; onde riesce agevole alla lor Musa il dilettar le altrui menti colla novità del cammino, e colle straniere, ed inaspettate ricchezze quivi raccolte. E suole il Poeta più ne Liriei, che ne gli altri Poemi, con giudiziosissimo Artifizio cercar queste lontane sì, ma tutta volta unitissime linee dell'argomento, assin di ricrear con Immagini nuove, e impensate chi legge. Il valore spezialmente della Fantasia, ove ben si consigli col Giudizio, sa questi miracoli. Egli non v'ha Potenza, che piu di questa ci aiuti per divenir gentili, ed ottimi Lirici.

Voleva Gabriello Chiabrera con qualche bizzarra Canzone dilettar la Duchessa di Bracciano in tempo di Rate. Adunque cominciò a dire, che ben sapea, quanto a lei placesse l'udire in versi le im-

preliadellino ratorolo conforte; ma fi foufa egli dicendo, che in quella flegion si encente non gli era permello di far salire tantato il suono della sua Cerera. Poteva egli cantar le Bellezze di Lei; ma peschè sa non accogliersi; da lei, se non con rossor, le sue lodi, si rivolge a cantar de'Venti, e s'introduce a narrare, come il gelato Borea anch'ello divenisse amante una volta. Però si mette a descrivere con vivezza, la beltà d'una Verginella, che sulla riva del fiume Ilisso andava diportandos. Appresso racconta come costui la rapi. Ciò detto, passa il Poeta a congiungere questa gentil Favoletta col preso argomento, quando sicuramente niun si credeva, che dopo una passeggiata in si lontane parti, potosse egli acconciamente ritornare in sentiero, non apparendo relazione, o connession veruna tra Borea, e Donna Flavia Orsina. Segue pertanto nell'altra Stanza il Chiabrera a rallegrarsi col Vetro di così bella avventura, e gli chiede una grazia, in ricompensa d'avergli rinnovata al cuore quella dolce memoria. Qual sia questa grazia, eccolo espresso nelle due seguenti ultime Stanze.

Mira, siccomo il Sol n'avventa strali

Fiammeggianti infocati.

Mira, cb' aysi insiammati Omai posa non tropano i mortali.

Deb vesti, . Borea, l'ali,

E l'aure chiama, e va volando intorne;

E di là sgombra il non usato ardore,

. Ove del mio Signore

La carissima Donna er sa soggiorno.

Ne praci i sior più vivi;

E ne fonti, e ne rivi,

Outella suol mirar, l'onde rinfresca.

O che dal Mar se n'esca,

· O che dall' alto Ciel raddoppi il lume,

O che s'inchini il di, tempra l'arsura,

E per la poste oscura

Lufinga i sonni suoi colle tue piume.

Non è difficile ora il conoscere, e gustar l'artifizio grazioso, e la nuova maniera tenutafi dal Poeta per dilettar con questi versi; ma ben sarebbe stato malagevole il trovarla prima del Chiabrera. Altro egli non s' era proposto, che di augui are alla Duchessa di Bracciano buon fresco ne' bollori della state; eccovi con che inopinato cammino, e con che pellegrina economia egli vi s'è condotto. Alla vasta, e seconda Fantasia, al purgato Giudizio si dec la bellezza . Tome 1. Gg

di quella mirabile invenzione, la quale ancor più u me sarebbe piaciu.
ta, se in vece di Borea avesse il Chiabrera voluto valersi di Zessiro.

Ghindismo questo Capitolo con un'altro elempio de' medesimi venti, preso dalle Selve dal Padre Ceva, e veggasi con quanta bizzarria si pouga egli in viaggio per giugnere ad una impensata meta. Narra egli, come un bel vaso di sori gli era caduto di notte tempo giù dalla senestra. E perche di ciò era stato cagione un venzo impetuoso, la Fantasia agitata da un grazioso sdegno, d'improvviso con vivissimi, piccanti, e piacevoli rimproveri si mette a bravar tutti i venti. Son questi i suoi versi:

Sub die expessus picta mibi savus in urua
Lapsu improviso praceps amaranthus ab alte
Attris emensus vigiusi circiter uluas
Decidit. Hunc noctu specula de margine, venti,
Vos exturbastis: Nam vobis pessuus bis mos,
Aggressis frustra veterem convellere quereum,
Postquam illa & streptus, & stamina inania risit,
Vin vestram in teneros, & inermes versere stores.
Testis ego &c.

Quindi passa a descrivere un' altra crudeltà de venti, e poi per

vendetta augura loro una gentilissima disavventura.

Sie vos nutu adigat pater Bolus agnore salso Notes, atque dies invitam urgere biremem Fasam alica, & scombris usque ad Malabarica regna. Inde, ubi anbelantes in vestra redibitis antra, lle iterum jubent pendentia lintea suna Tune lata, & nigrum guttantia, mabe latemem Siccare ad Solem &c.

Soggiungendo appresso una bessa, anzi una siera paura sattagli dal vento Rummo (così ha nome sul Lago Maggiore) quando per diporto egli se n'andava alse Isose Borromee; finalmente si rivolge al Chiarissimo Sig. Antonio Magliabechi Bibliotecario del Sig. Gran Duca, e dilicatamente da una si sontana immagine passa a lodarso, infinuandosi con questo finissimo artifizio, e passaggio.

Si sapis, Antoni, telas, ant vitra fenestris.
Adde tuis, oro; ne, si semel agmine sacto.
Prodones isti irrucrine, susdeque tuerum.
Congeriem immensam vertant, repinaque librorum.
Rides: nam quamvis dipersa volumina caneta.
Surriperes Boreas, memori tamen omnia mense.
In tuto deposta senes, nilque bae mea caras.
Carmina, que svustra in volucres estadians auras.
PINE DEL TOMO I. IN-

## INDICE DEL PRIMO TOMO.

| ••                   | _                                          |                        |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Chi                  | íllini-(Claudi                             | al adulata             |
|                      |                                            | - 0                    |
| / Te                 | del Marino                                 | . <b>18</b> 1          |
| A                    | roffici derifi                             | 443                    |
|                      |                                            |                        |
| T AC                 | utezze viziose                             | : 83. 27. 20.          |
| 274. &c.             |                                            | :                      |
| 'Aceterace           | late da gli an                             | tichi 432              |
| WCDIESTE M           | inte on Su no                              | riem 424               |
| Aftitistion          | e in che confi                             | ita 341.5001           |
| efemni               | one d'Immegi                               | 8.c. 440. &c.          |
| A Course             | 345                                        | E. C.                  |
| White call           | OUC & TEMPORE                              | Tantau.                |
| che aco. A           | Arte di fveglia                            | whi 165. Co-           |
| ma enchi             | io la Rantalia                             |                        |
| THE CHION            | 10 is remarin                              | 1/4                    |
| J. Agoltino.         | Buo parere in                              | turno al VC-           |
| to sal Fi            | ato della. Poel                            | for RA. are at         |
|                      | bus distance                               | G                      |
| 101,100,3            | po nobile peni<br>e d'un'altro             | 100 275. IVI-          |
| Hattazion            | e d'um/aitro.:                             | 224. Che di-           |
| ca della             | Eilan lia                                  | ,                      |
| CA DENY              | rmosana.                                   | _ 3//                  |
| Whiteouse p          | Filoralia<br>vonc e kamive<br>ni riprovaté | 228, 294               |
| Alliterania          | ni riprovate                               | : 442                  |
| Auncani              |                                            | 1-1                    |
| wifimotti #          | i nomi poco                                | JOGACE 442             |
| Ottando .            | lodevoli                                   | 446                    |
| Amore enin           | ato dalla Fant                             | ofe and Che            |
| Manual E Militi      | into dens land                             | THE I SOUTH            |
| immagini             | concepisca 174                             | 4. J29. A m0-          |
| del Rel              | lo e del Deco                              | D 477                  |
|                      | io z cei Dem                               | 4/1                    |
| Anegrammi            | derifi                                     | 444                    |
| Antonio da           | Ferrara.Spaise<br>Tempo. Suo               | ar <b>6 in</b> ediziak |
| Antonio do           | Terre Suc                                  | Tibes delle            |
| William as           | Tembo ano                                  | TIDIO GGIIS            |
| Profia Vo            | igare, e laggio                            | o d'effo 18            |
| Arcadia (A           | ccademia) lod                              | 1442 24                |
| A                    | ining, 100                                 | 1614 24                |
| MAY RECORDE A        | iziole 23.27                               | · 25. 2741 ccc.        |
| Ariofto (Lo          | dovico) con lo                             | de finge cole          |
| Inverifimi           | li e Impossibili.                          | of the land            |
| Air on to m          | c zn.pomerza                               | yo 15                  |
| timento p            | aragonato con                              | ananto q.              |
| Omero 10             | 9. E'buon dipin                            | TARESSI STOT           |
| Su oi nepfi          | eri non approva                            |                        |
| anor hear            | ers non Sharors                            | m 312 313              |
| Arittotele.          | bo patro ipiega                            | to 86. DH2-            |
|                      | torno alle Me                              |                        |
| A C.i. M.            | minut del Della                            | Danie 19               |
| With under Wi        | niera del Bello                            | rocuce 58.             |
| Sentiment            | i belli per cagio                          | on Tuasi.Co            |
| ma faccia l          | bella la Materi                            | a tot Came             |
|                      |                                            |                        |
| vivamente            | dipinga 23.1                               | 24. Artifizio          |
| alcala ele           | operio nello Si                            | ite 432                |
|                      |                                            |                        |
| Dalsac Schick        | tore affettato                             | 28                     |
| Bellati (Anto        | onio Francesco                             | lodato Ath             |
| Rella Cas 11         | e146. Spe divili                           | Palls                  |
| <b>₩</b> ENO. 249'10 |                                            |                        |
|                      | 244-04-044 D44 10                          | our dome in            |
| Poetico for          | ndato ful Vero                             | (0.51.In che           |

s precisamente consista (6, 58. Bellezza della Materiae dell'Astifizio 65. &c. Bello chiamato Decoro Bembo (Pietro) lodato 21.488 Saoi versi Spagnuoli pubblicati Benivieni (Girolamo) due Rime Pla. 268 toniche Bernardoni (Pietro Ant.) lodato 69 Berni (Francelco). lodato 177 Bifficci derifi 443 Boccaccio (Gio.) poce buon Posta Boiarde (Matteo M.) lodate . 16 152 Boileau che senca de'Poeti Italiani 25 Risposta al medefimo 27. Lodeto, 29. Suo giudizio interno a gli Autori antichi non approvato 385. Che senta del Tasso 388. Smoderata lode da lui data ad Omero 309. Oppolizioni da lui fatte al Tallo Bonarelli (Guid' Ubaldo) suoi versi difaminet i Botta Adorno (March. Alessandro) lo-2 3. 234 Houbours (Domenico) che senta de'Poeti ... Italianias, Sue conference approva-. w: 174. 185.. 238. 311. \$18. 346. 330. - 332. 39.**362.&c** 377.**3**8& Buon Gusto nescilario 4. Qualequel de' Poeti Italianine Speoli pallati 13. 19. 20. Decaduto e ristabilito \$ 3.24. Onde · cosìdetto 43-Altro Universale, altro Particolare 45. &c. Altra Actile, altro Fecondo . Calfornio. Suoi versi Iodati . 438 Callimaco. Sua bella Elegia 330, 23I Caro (Annibale) (no bel Rapimento 190 Cala (Gio.) Indato Castelvetro (Ladovico) sue opinioni difaminate 64. 131. Approvate 169. Poste all'esame 252 Castiglioni (Baldasfare) Iodato 145 Catanto (Girofamo) lodato 456 Cavalcanti (Guido) Suoi versi inediti 11. Lodato 12 Saggio de fuoi verb 18 Censura de grandi nomini lecita e utile 5-383 Celtio

| ACTO                                                                                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 472<br>Cestio Declamatore. Sub Ventimento                                            | Durli (Piento) locito                                                     |
| riprovato 19# 342                                                                    | Egelia Sofilta., suo sentimento disa                                      |
| Ceva (Tommalo) lodato 121. Come vi-                                                  | minato,                                                                   |
| vamente dipinga le cole 128, 130. 134.                                               | Eloquenza in parlare, ed Bloquenz                                         |
| 147. Fantafia da lui descritta 181. Suoi                                             | in tacere 37                                                              |
| versi, lodati 290. 232.470                                                           | Energia virtù de Poeti eccellenti 12                                      |
| Chiabrera (Gabriello) Poets lodato 23.                                               | - Equivochi devisi                                                        |
| 126-144-105-422-369.                                                                 | Erodiano. Suo bel fentimento 320                                          |
| Ciampoli (Gto:) Poeta ardito. 23.446                                                 | Eroe primo ne Poemi Epici a che                                           |
| Cicerone Buoi belli fentimenti 211.271                                               | riconolica / 468. &c                                                      |
| Sua fentenza conciliata con altra di                                                 | Estali della Fantasia                                                     |
| Phitarco 300. Suo Giudizio 879                                                       | Litro Poetico può con arte acquistarsino                                  |
| Cino da Pistora. Suoi versi inediti II.                                              | Evidera virtu riguardevole in Pocfiziz                                    |
| L'odato 12.13 Saggio delle fue Rime 14                                               | Euripide. Suo bel fentimento. 1 261                                       |
| Commedia. Suo fine 34. Nomi e at                                                     | Fialfo abbassico dul Mintelletto goi Mon                                  |
| gomento da ella finti "                                                              | e condamento idella Bellezka della                                        |
| Comparazioni non hanno da correle                                                    | Poefia 73. Diverit dal Finto 92. Qua-                                     |
| con tutti i piedi 139. Elempi loro 241.                                              | of de adifpinsoir all distribution of the                                 |
| Difesa d'una del Tasso : 404                                                         | · Fantalia: Suo ufizio nel la Poessa 64. Che                              |
| Concetti arguti viziofi 22, 27, 28                                                   | - fia 117 fue Immagini 118. Cerca qualche                                 |
| Concinnus, che significhi presso a' La-                                              | oigh sint Oreiffinite izo Come dipin-                                     |
| * tini 302                                                                           | ga vivamentele cofe it 3. &c. iue Im-                                     |
| Conti (Giasto) Poeta lodato 19                                                       | magin i Arrificialist 46. Great Perche con                                |
| Contrapposti pesati                                                                  | esse diletti 163 Uso delli Bintasia 166                                   |
| Cornelio (Pietro) Poeta Franzese Ioda-                                               | Come flagiti 170. Ha biogno dell                                          |
| to, e suoi difetti 29. Suoi pentieri non                                             | assistanza dell'Intelletto, o' sa de                                      |
| approvati 308, 314. \$21. 325. 337. &c.                                              | Giudizio 185, suoi Rapituenti ed                                          |
| 341.                                                                                 | estasi 196. fuoi volt 201                                                 |
| Costanzo (Angiolo) Poeta lodato 22 164.                                              | Favole de gli antichi contenenti qual-                                    |
| 192. Suo penfiero non approvato 295                                                  | che Verozza. Molte difettose zzziece lazio de gli Uberti. Sue Canzoni 16- |
| Coffuni comes abbiano a descrivent da                                                | date in a little cause in 16                                              |
| i Posti 67. Vero in essi o Verisimile 91<br>Crescimbeni (Gio: Mario) de dato 9.13.20 | Eigure Poetiche e Oratorie, che fiend                                     |
| Dante lodato 9. Suoi von inediti inesa.                                              | : 172. C 447                                                              |
| suo Libro de Vulgari eloquenti a 18: Suoi                                            | Filiceja (Vincenzo) lodato 34 suo bel                                     |
| fonent 197.217. Mushid il facro col                                                  | Rapimento 198                                                             |
| profano 226 Viva: comparazione fua                                                   | Filocalia che fia                                                         |
| 243- Ofcure 367                                                                      | Filosofia di tre sorte 360                                                |
| Declamatori amanti dello ditile Acu-                                                 | Filosofia Morale. Suoi pregi 32. Ha su-                                   |
| to ,,, 430                                                                           | bordinate a se la Rettorica, la flo-                                      |
| to 430 Desoro, che sia 377                                                           | ria, e spezialmente la Rocha 32. 33.                                      |
| Desportes (Filippo) Poeta Franzese.                                                  | Regola tutte l'Arti e le Scienze 34                                       |
| - Sua piacevole difavventura 27                                                      | Necellaria a Poeti 361                                                    |
| Diletto fine della Poesia 34.53                                                      | Flavio (Franceico) iodato 188                                             |
| Dificatezza di Giudizio, che sia 376                                                 | Fontanini (Giusto) lodato 21. 293                                         |
| fuot elempi in chi loda 377                                                          | 402- 409                                                                  |
| Dipinture Poetiche lodevoli 123. Come                                                | Fontenelle Auror Franzese. Suoi gius                                      |
| si facciano 125. Diverse dalle Descri-                                               | dizi dilaminati 340, 438, suoi vers                                       |
| zioni e Amplificazioni 133.&c.                                                       | Lodati 19. 424                                                            |
| Dottori (Carlo) suo Ingegno 23. Li-                                                  | Furore Poetico onde nasca, e se con                                       |
| rico nel Tragico 214                                                                 | arte si acquissi 166. 179                                                 |
|                                                                                      | Giove-                                                                    |

...

1

Giovenale Sue Sentenze 369 cono ben fatte 293. Falfe permette a llo Girone Poeta Spagauolo. Suo sciecstil giocolo 299. Come Verisimili 304. Altre Ingegnose, ed altre espresse in co pensiero Giudizio. Suo ufizio nella Poefia 64.Comaniera Ingegnosa 321. Affertazione me assista alla Fantasia 180. Quanto in esse 341. Quanto pericolosoil fabnecessario a' Poeti 370. Che sia 372. bricarle sopra le Fantastiche 282.346 Come si mostri in lodare altrui 374. Impossibile dove lecito 08. E dove no 99 Dilicatezza di lui 376. &c. suo impie-Ingegno. Suo ufizio nella Poefia 64. Che go 379. Aiuti per formarlo 382. Come sia 274. Come raccolga i legami delle cofe 235. 255. Sue Rifleffioni 264. Persi debba giudicare de'grandi vomini 383. &c. Pratica del medelimo messe in tutti i componimenti 268. V. Giuochi di parole derifi 443 Immagini Ingegnole. Tre sorte d'Ingnegni nella Poesia. Musico, Amato-Gnomeo sentenze lodevoli 365 Graziano (Baldattare ) Maestro non rio, e Filosofico. 282 Ingegno Amatorio nella Poesia 352. Non Grozio (Ugone) suo Epigramma disassai curato da i primi Rimatori 354 Ingegno Filolofico nella Poesia 352. faminato 275 Quanto necessario 355. Chi ne sia Guarino (Batista) diseso 326 Guidi (Alessandro) lodato 177-189-256 privo 357. Suo uficio Ingegno Musico nella Poesia 352. Tras-Guido Giudice Messinese Poeta lodato9 curato da i ptimi Rimatori Italia-Guinizelli (Guido) Padre de'migliori Poeti Italiani 9. Suoi versi inediti 12 Intelletto. Suo ultimo fine49. Ama il Ve. Guitton d'Arezzo. Sua Canzone inedita 12. Lodato 8. e 12. Suo Sonetto ro, abborisce il Falso co. 159. &c. Co-Jacopo da Lentino. Suoi versi Inediti 12 me assista alla Fantasia 180. Sue Im-Idea del Bello in generale 46.47. Quale magini 237. &c. Invenzione Poetica quella del Bello Poetico Inverisimile abborrito dalla Poesia 73. Imitazione effenza dolla Poesia 55 Immagini della Fantasia come si formi-75. 87. Dove lecito 98. E dove no 99. no 119. Division d'esse 120. Altre Sem-304. &c. Ritrovato in molti luoghi d' Omero 394. &c. plici e naturali 122,&c. Immagini vivissime 125. &c. Altreche lasciano da LapoGianni.Suoi versi non pubblicatiia penfarel43, Fantastiche Artifiziali che ...Lemene (Francesco sodato 24. 105. 216. Suoi Madrigali vaghissimi 219. Suo sieno 446. Altre vere alla Fantasia per : cagion de'fensi 148. Altre per l'Affetto sentimento non approvato 292. Versi 150. Qual Vero contengano 159. Perche dilettino 162. Arte di formarle 166 Lingua Volgare Italiana quando nata 6 Linguaggio della Prosa e de'Versi. V. Il Giudizio ha da approvarle 180. Come: si riconoscano ben fatte 182. Sem-Stile. plici concedute a tutti 208. A chi le Lingue Proprietà di dire particolari di Artefiziali 209. Fantastiche distese cialcuna 38. Differenze fra loro 114 215. A chi permesse 221. Non debo-Liffio (Giusto) suo giudizio non apno nuocere alla Religione 287. Co-**DFOVato** 44 I me Verisimili Lodi giudiziose 304. 329 377 Immagini Ingegnole o Intellettuali di Longino suo sentimento disaminato 130 Simiglianza 237. Di Relazione 255. Lucano iodato 69 Di Riflessione 264. Esempi loro 265. A Lucilio, Suoi versi esaminati 144 chi concedute 267. Di due sorte 270. Maggi (Carlo M.) lodato 24. 148. Vive Lor Vero o Verisimile 273. False Soficomparazioni 243. Sentimento da lui fliche 275.&c.Del Telauro 283.Come rigettato 293. Suo bel penfiero 366. ben a forming 288 &c. come si riconos-Idillio in fua lode Ma-

| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malerbe. Sua Allegoria mal continua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| to an Englished Inchalings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ta 230. Sue disordinate sperboli 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lodato 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mambruno Gesvita. Censura da lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fatta al Tasso ributtata 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tatta at 1 and tiputtate 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manfredi (Eustachio) sue belle Imma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gini Fantastiche 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maniera tenuta da' Poeti in compor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| metricia (custa da vocti in comboi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| re 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manilio. Spoi verfi disaminati 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marino(Gio:Batista)promotore del cat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tine Culte for i Versi Indianiae and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tivo Gusto fra i Poeti Italiani 22. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ebbe telicissima Fantasia 133. Spoi versi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lodati 158.244.423. Riprovati 195. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Troppo lodato dall'Achillinia 81. Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sofilmi 290. Mal proveduto d'ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Filosofico 3 97. Suo sonetto disaminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filosofico 357. Suo sonetto disaminato 393. Suoi ridicoli Concetti 441. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marralli ( Diana Lagna ) Grainare la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martelli (Pietro Jacopo) suoi versi lo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dati 135. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marziale. Suo piacevol Epigramma 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sua halla Immagina ara Sofi(mo (no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sua bella Immagine 217. Sofilmo suo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 281. Pensieri disamnati 297. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materia Miniera del bello Poetico 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seatimenti belli per cagion d'essa 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| continuent bear per cagioni d'esta y y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| come se ne traggano Verità pellegri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ne 65. Bello d'elsa 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mazzoni (Jacopo) fuo giudizio intomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wirmilia of Opera and anatoms of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a Virgilio ed Omero non apptovato413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medici (Lorenzo) sue lodi 20. Suo senti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mento disaminato 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menzini (Benedetto) lodato 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metafore ammento del Veroico Permel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fe a tutti 209. Loro difetti 228. Origi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ne 147-Tal Tefauro poco ben formate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.19. Sentenza d'Aristotele intorno ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| esse disaminava 250. Debbono son-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| darfi ful Vero 286. Cattive 283. Come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| si propaghino 294. Come si conoscano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La Caraca de Car |
| ben fatte 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minuzio Pelice Sua viva descrizione 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mondi o Regni della Natura 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Movee (Viene) (voi Concessi Alf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moyne (Pietro) suoi Concetti falfi 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muia (Antonio) suo sentimento Soti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fico 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Natura divifa in tre Regni , o Mondi 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - variate of Alle in the Wellin of Motion 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Perferionata da i Poeti 66. & et Inse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gha r bei pensieri 113.309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Navagero (Andrea) suo odio contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.c i - i -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marziale 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nisieli (Udeno) suogindizio non ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

provato Novità necessaria alla Poesia 56. Troppo amor d'essa Omero lodato oz. Verifimile nobile da lui trascurato 96. 100. 102. Suo Sentimento paragonato con un'altro dell' Ariosto tog. Sua descrizione viva 129. E'gran dipintore 131. Ma non sempre 137. Sue descrizioni lodate 139. 140. Favole talora difettole 325. Lodato 246. Coffume suo poco lodevole 312. Suo merito difaminato 383. Suoi verfi chiamati all'esame 395 &c. Smoderata lode a lui data 399. Censurato dal Rapino 408 Ongaro (Antonio) lodato 207 Oratori. Riforma loro 451. Stile d'alcuni troppo ripieno d'acutezze 453 Orazio - Suoi versi lodati 57. Suoi rapimenti 197-198-422. Orsi (Gio: Gioseffo) lodato 145, 239. 226, 3324 Ovidio lodato 62. Come vivamente dipinga le cose 125. Sua maravigliosa Fantafia 133. Talora fi perde per viaggio 360. Cenfurato da Seneca 📑 373 Pallavicino (Card. Sforza) lodato 28. Sue fentenze non approvate 74 184. Lodato e difefo 238. 245. 282 Palmieri (Matteo) (no Poema inedito 20 Panegirici ammetrono Stile più pompolo Paronomalie derile 442 Particolarizzazione che Ga. **13**1 Patercolo (Velleio) suoi sentimenti 273 Patrizi (Francesco) sua sentenza ri-**ETEFOIG** Pellegrini (Matteo) Scrittore lodato 28. 282. Pensieri Ingegnosi : V. Immagini Ingegno**fe** 320 Perez (Gio:) sua sentimenta riprova-Perrault. Suoi giudizī riprovati 259. 385 Pers ( Ciro ) fuor Concetti riprovati 445 Persio. Suoi versi spiceati Petrarca . Sonettia lui attribuiti i i.e 17. Anteposto a iRimatori autichis Suoi feguacinelfec.KVL1 suo buon Gufto negletto nel sec. XVII. 22. Rifta-

bilito 34. Suoi verii lodati 228. 151.

| 115. 156. 175. &c. 184. Difefo 185. Suo                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| bel Rapimento 200. Suoi Voli Poetici                                                |
| 201.Sua Immagine difesa 218. Sue Al-                                                |
| legorie mal continuate 229.241. Loda-                                               |
| to 245. 265. Difefo 295. fuo penfiero<br>difaminato 296. 297. Talora non affai      |
| Musico 354. Argomento d'una sua                                                     |
| Canzone spiegato 377. Non lodato nelle Allusioni a i Nomi. 446                      |
| Petrarchisti talora smunti, ed asciutti                                             |
| 24. 448.                                                                            |
| Pietro dalle Vigne. Sue Canzoni Mf. 12                                              |
| Pindaro suoi verfi lodati 127. suoi Voli                                            |
| Poetici 204- 207. Diteso 259. Legami<br>della sua prima Ode 250                     |
| Planto lodato 68                                                                    |
| Plinio il vecchio. Sue belle Immagini                                               |
| 2 I I · 208 · 27 2 · 266 ·                                                          |
| Plutarco. Suo giudizio accordato con quel di Cicerone                               |
| Poemi Eroici. Lor fine 34-Loro fugget-                                              |
| to 81. Quale in essi il primo Erge 408                                              |
| Poemi Pastorali. Stile e sentimenti in                                              |
| essi 437.<br>Poesia Ebrea lodata 111                                                |
| Poesia figliuola o ministra della Filoso-                                           |
| traMorale 22. Da chi ebbe l'origine 23.                                             |
| Non diverta dalla Morale 33. Ha per                                                 |
| fine il giovate, e il dilettare 34. Difet-<br>ti luoi 35. Buon Gusto in ella varia- |
| mente confiderato 44.46.&c. Suo Bel-                                                |
| lo su che fondato so. sa. Diletta col                                               |
| Vero 33. Vafità de fuoi fuggetti 54.<br>Come fi distingua dalle Scienze ed Ar       |
| ti 55. Cerca il Vero maravigliolo 56.                                               |
| Materia ed Artifizio 38. Perfeziona la                                              |
| Natura 60 Non intende di dire il Fal-                                               |
| fo71.85. Vero o Verifimile son damen<br>to della sua Bellezza 73.&c. Anteposta      |
| aila Storia85. Dee perfezionare la Na-                                              |
| tura, non la Morale 86. Presso tutti i                                              |
| Popoli può trovarsi persetta tra Come                                               |
| dipinga 125 Ama il Grande, e il Mi-<br>rabile 448                                   |
| Poesia Volgare Italiana quando nata 6.                                              |
| Siciliani primi ad ularlaz. Nel Secolo                                              |
| XIII cominciò ad acquittare la tua                                                  |
| nobiltà 8. Vari Autori fioriti allora in                                            |

ti ulati da gli antich: 19. Autori de Se-

coli susseguenti 16.19.e segu. Giunta a

fomma perfezione nel Secolo XVI.ar. Decaduta nel seguente 23. Ristabilita finalmente 24. 35. Come trattata da due Poeti Vicentini Poeti Franzesi imitatori degi' Italiani 26. Lor Gusto corrotto nel Sec. XVII. 27, 28. Queli di buon Gusto 28, 29. Poeti Italiani poco ben trattati da i Padri Bouhours e Rapino 25. Dal Boileau, del Fontenelle, e da altri Franzeli 24. Difeli 26. 27.&c. Poeti Provenzali, loro antichità 7. Loro valore e verli Ml. Poeti Siciliani . V. Siciliani . Poetica lodata 1. Suoi Maestri 3. può illustrarsi ancor più Pradon. Suoi pensieri non approvati 316. 32**6**. Preti (Girolamo) suo Ingegno Properzio. Suoi versi lodati Provenzali. V. Poeti Provenzali Public Mimo. Sue belle lentenze 269 Quevedo (Francelco) luoi pensieri poco 345.348 lodevoli Racan. Suoi verfi disaminati Racine lodato 29. 203. Suoi penfieri non 336.337.345.346.435 approvati Rapimenti della Fantalia Rapino che senta de Poeti Italiani as-Sue ceusure contra il Talso el'Ariosto riprovate 103.407. &c. Redi (Franceseos) lodato Rettorica minifira della Morele 32 Rificilioni lagegnose 364. V. lumagini ingegnote Romanzi che Vero o Verifimile conten-Ronfardo. Sua Immagine non approva. Scienze ed Arti, lot divisione 31. Cer. cano il Vero 53: O il Verilimile Segrais Poera Franzele lodato Soneca il Tragicardifelo 117. Lodatazop. Declamatore in molti luoghi Sentenze, o Sentimenti de Poeti come abbiano ad essere 68. Vero in essi 90.91 Siceltà estremo diziolo dello Stile 440. 448. Due sorte d'essà Siciliani primi ad ulare in versi la Lingua Italiana 7. Pare che non abbiano

appresa da'Provenzali la maniera di

| 10 - P                                                                         | •                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 476                                                                            | A 88 B (1.18) 0 88 22.1. 586 2 2                                     |
| boerate 8 Kozzezza qe, lot hetti 8                                             | le nelleImmagini d'argomento ano-                                    |
| Simon da Siena Poeta Iodato. Sue Ri-                                           | 1010 329                                                             |
| uic inedite 20                                                                 | Verita nuove e meravigliose cercate                                  |
| Sofismi ne pensieri 277. &c.                                                   | dalla Poesia 56. O fatte divenit tall                                |
| Sonetti. Varie loro spezie presso gli                                          | 57. Elempi loro 58. &c. Come si trag-                                |
| antichi<br>Stile Thise 6th Alago as ali Annoi                                  | gano dalla Materia 65. &c.<br>Vero ultimo fine dell'uomo 49. Cercato |
| Stile: Diversità d'esso ne gli Autori<br>390. Quale quel della Prosa 417, Qua- | dall'Intelletto 50. Quando non ci di-                                |
| le de Versi 418. Maturo e Fiorito 428.                                         | letti 51. Su lui si fonda la Belleza                                 |
| Spolati insieme, e quale meriti più                                            | della Poesia 55. Condito e ornato dal                                |
| lode 435. Stile Pastorale 437. Estremi                                         | Poeta 402. &c. Vero, e Verisimile                                    |
| viziosi di esso 440. Stile Oratorio ri-                                        | cercati da' Poeti 71. &c. Vero univer-                               |
| formato 451                                                                    | sale, e particolare 86. Quale ne Sen-                                |
| Storia ministra della Motale 32. Infe-                                         | timenti e Costumi della Poesia 90.                                   |
| riore alla Poesia 87                                                           | Quale ne'Romanzi 92. Dirittamen-                                     |
| Suzeno Poeta Persiano Iodato 115                                               | te, o indirettamente espresso 93. sem-                               |
| Tanfillo (Luigi) lodato 21.266.                                                | pre ha fervito di fondamento al Bel-                                 |
| Taíso (Bernardo) lodato 158                                                    | lo Poetico 111. Vero secondo l'In-                                   |
| Tasso (Torquato) lodato 61. Discio                                             | telletto, e Vero secondo la Fanta-                                   |
| 102. Lodato 149. 158. 163. 174. 192.                                           | fia 159.273                                                          |
| Difeso 184 225. Bel sentimento suo                                             | Vicentini (due Poeti moderni) giudi-                                 |
| 246. 267. Altri disaminati 292. 307.                                           | zio sopra Rime loro 35. &c. Loro                                     |
| 314. Difelo 330.339.364. 389. 392. 401.                                        | novità e difetti 37. saggio de'lor verfi                             |
| &c. 407. &c. Lodato 420                                                        | 39. 40.<br>Villamadiana Suni fansimanti 350.                         |
| Teognide. Bella Immagine da lui usata                                          | Villamediana. Suoi sentimenti 270.                                   |
| Tefauro (Emanuello) Maestro mal ficu-                                          | Vino cagione del Futor Poetico 170                                   |
| ro 248. Sue Metafore scipite 249. Pro-                                         | Virgilio non lodato nelle azioni d'                                  |
| motore del cattivo Gusto 282.&c.288.                                           | Enea in Cartagine 102. sua eccellen.                                 |
| 442.445.                                                                       | za più in un luogo, che in un'al-                                    |
| Tefti (Fulvio) lodatò 23.204. Usa nel                                          | tro 109. Difeso 131. 132. Dipinge,                                   |
| Tragico Immagini Liriche 214. Ha                                               | e lascia da pensare ad altrui 143-                                   |
| qualche fronda 359. Suoi versi disa-                                           | Lodato 151. 173. 177. 195. Difelo 311.                               |
| minati 426. Lodato 446                                                         | Suo stile eccellente 390, suoi senti-                                |
| Timeo Storico. Suo sentimento disa-                                            | menti nobilissimi 421. 422. 434. 438                                 |
| minato 300                                                                     | Unità dell'Eroe ne'Poemi Epici 18                                    |
| Tragedia suo fine 34. E suggetto 80                                            | che consista 408. &c.                                                |
| Traslazioni. V. Metafore.                                                      | Voiture. Suoi sentimenti in Prosa af.                                |
| Vega (Garcilalso) lodato 164.<br>Verifimile cercato dalla Poesia 71. &c.       | Voli Poetici, che sieno 201                                          |
| Nobile, e Popolare 94. Trascurato                                              |                                                                      |
| da Omero 96. 98. Quale nelle Imma-                                             | Utile fine della Poesia 34 53. Zeno (Apostolo) suo disegno.          |
| gini 304. Di due forte 305. &c. Qua-                                           | (                                                                    |
| Para lada mana anna Jahranga China                                             | • •                                                                  |

## IL FINE.

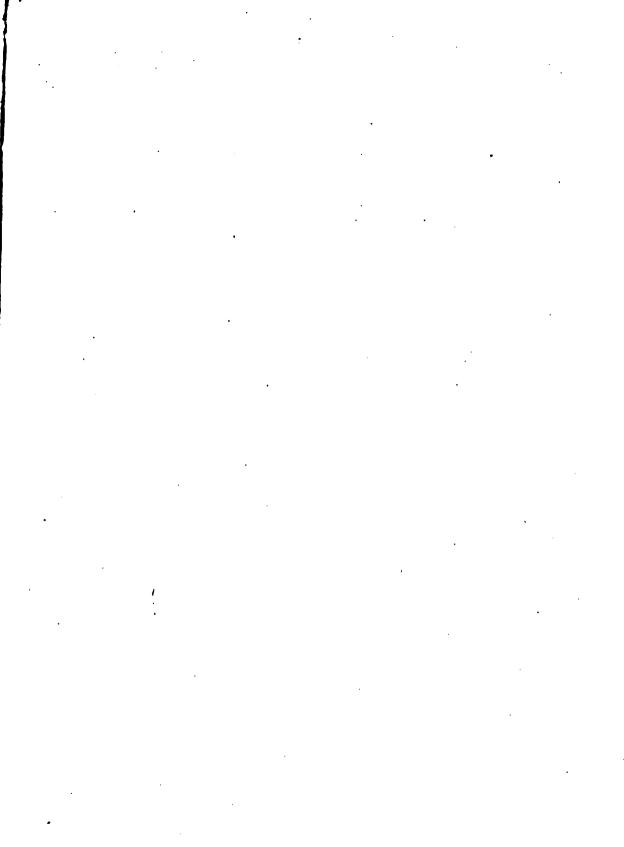